

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



in cotologo 49. 200.000



. 

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
| • |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| - |   | 1 |  |
|   |   |   |  |

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | ` |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| - |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |

|   | ; |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | , |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
|   | · |   |   |

|   |  |   |   | · |  |
|---|--|---|---|---|--|
| · |  |   |   | · |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  | · |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  | • |   |   |  |
|   |  |   | • |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |

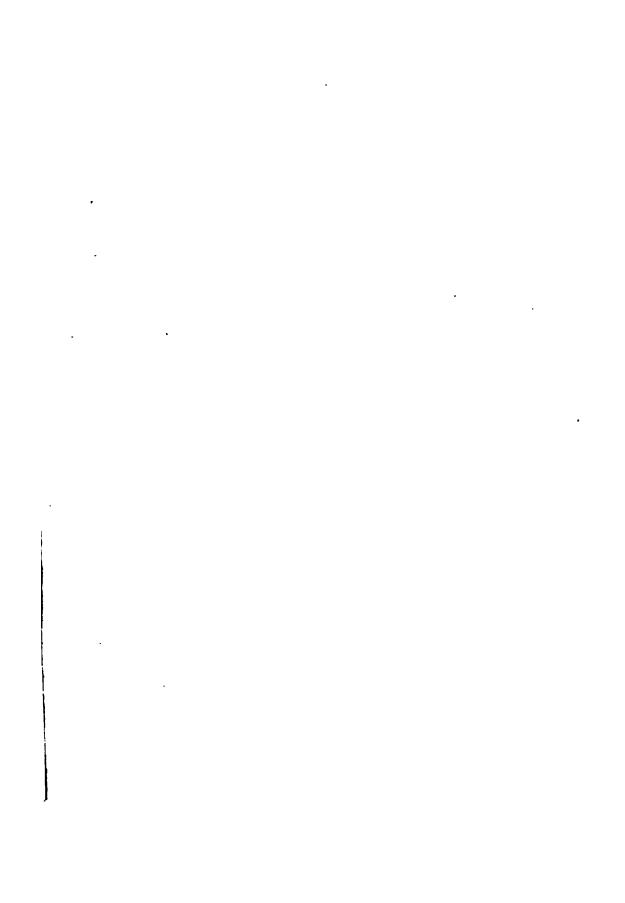

# ISTORIA FIORENTINA

RICORDANO MALESPINI

. \_

.

# ISTORIA FIORENTINA

DI

RICORDANO MALESPINI

Coll' Aggiunta

DI GIACHETTO MALESPINI

E LA CRÓNICA

DI GIOVANNI MORELLI.



IN FIRENZE. Nella Stamperia di S. A. R. M. DCC. XVIII. Per Gio: Gaetano Tartini, o Senti Franchi. X Con Lie. de' Sog-



•



# PREFAZIONE.



Olendo l'incominciata fatica profeguire, di porre in luce l'opere di quegl'illustri antichi Scrittori, che a i buon tempi fiorirono, e il dolcissimo nostro Toscano idioma nobilitarono, ed accrebbero, e a quel sovrano grado d'eccellenza, in cui poscia si è ritrovato, felice-

mente il portarono, in questo volume si è riposto l' Istoria Fiorentina di Ricordano Malespini, insieme coll' Aggiunta di Giachetto suo Nipote, e quindi la Cronica di Giovanni Morelli. L' Istoria del Malespini, che egli scrisse con voci, e maniere di dire pure, e schiette, e naturali, e significanti, doti proprie dell' età, in cui egli visse, già altre volte è state data alle stampe; ma non pertanto ho riputato esser vana impresa, e superstua il pubblicarla nuovamente, conciossische (siami lecito il dirlo) con si poca cura sia ciò stato fatto per lo passato, che molti non leggieri errori in quelle stampe si ritrovino, e da questa taccia nè pur vadia esente l'edizione, che ne fecero i Giunti, quella, che vien citata degli Accademici della Crusca nell'infigne opera del loro Vocabolario. Vera cosa è, che della negligenza loro in buona parte son meritevoli di scusa, imperciocche fra i molti testi a penna, che di

### vi PREFAZIONE.

quello leciatore li ricrorano, niuno re ne abbie de eni il vero lencimento di ello li polli trure licuramente, me tutti, comecche di tempo molto più ballo del Malespini, sono fixi guali, e corretti de i capistori, è quali, come in ogni tempo, ed in ogni forta di ferittori , da chi ha pratica negli antichi meneficiati , li vede, quando s' avvengono a un peño, o non inteso da loro, o che credano di poter rendere migliore, e in quella guifa far moltra dell' ingegno loro, tosto vi pongono baldanzosamente le mani, e mutano, e correggono, il che con tanto maggior danno talvolta addiviene, quanto che esti ad una certa sembiznza di vero molte fiste s'apprefisto; onde con facilità ingenneno i meno avvedati, e spezialmente voloro, che del penfare afuggono la fatica, i quali da quell'apparenza volencieri fi lasciano sedurre, ed ogni espricciole variazione degli animole copiatori, ed ogni leto mal fondato feambiamento accettano per buono; ande in quelle guile quelle vecchie pregiatishme scrissure perdono quella nativa dolcezza, e quella grazia, e quella proprietà, che a chi non guila, e non conosee quellé sue prime naturali, e schiette bellezze, sembrano estora difecti, e così appoco appoco questi arditi copifii gli satori più purgati, e netti conducono a ragionase non con quella lingua, che effiadoperarono, una con quella del tempo, in cui fu fatta la copia, e che più dilettava il gullo del copiatore. In quella diserventura si è avvenuto il Malespini, dell' Istoria del quale essendone in vari tempi molte, e molte capie state fatte; essendosi quelle prime smarriee, l'akre che ne fon vimale in molti luoghi ananchevoli sono, e diserrose, dimodochè da chi non vi ponga una ben diligente cura, agevol cola fia l'effet de effe ingenneto. lo nella presente edizione non bo potoso i malti sesti a penna, che di quest' Istoria inliveth luoghi i confervano, purse inferme, e vilisare,

#### PREFAZIONE. - vii

ed in elli ogni voce, ed ogni guila di dire scernere, a faggiare, e ad una ad una efaminandole, e fra di lorg confrontandole, sceplier quelle, che fossero le migliori, e le più confecevoli all' intendimento dell' autore; imperciocché tants si è la variazione, che si trova in questi codici, e così diversi, e stranigli scambiamenti, che il volerne fare il confronto, vana impress sarebbe stata, e di niun frutto: pur mi confido, che tal diligenza vi sia stata adoperata, e con tale accuratezza sa stata riveduta, e ordinata quest' opera, che se questa edizione non potrà esser giudicata in ogni sua parte ingera, e perfetta, il che non ardisco no pur di sperare, non potendo l'insufficienza mia collectre i fuoi defideri in così alta parte, farà ella peravventura la migliore, la più corretta, e la più purgata, che sa stata fatta finora. Per renderla in questo grado, mi son servito spezialmente d' un Testo a penna, che è posseduto dal Marchese, e Prior Giovanni Giuani, nobilistimo Cavaliere della Città nostra, che fenze alcun fallo si dee riparre fra il numero de' migliari codici, che sieno rimesi di questo scrittore, così per le sua antichità, come ancora perchè in esso il copistore più accurato non vi ha fatto entro quei tanti errori, e quelle così diverse mutazioni, come in molti altri si ravvisano, i quali variando di loro senno le vere, e buone espressioni usate dal Malespini, ve ne hanno in quella vece riposte altre, che non solamente non sono così pure, e naturali, ma rendono eltresì alcuna volta il sentimento confuso, ed intraleiato, ed altra ancora oscuro, e non intelligibile. Di questi luoghi restituiti alla sua vera lezione, molti penso, che ne troverà il discreto lettore, da' quali potra fare argomento, quanta sia stata la cura, che è stata posta nella presente edizione, e quanto si sia adoperato per ricondurre questo nostro Istorico a quel nativo candore, ed a quella purità di stile, colla quale \* 4 egli

## viii PREFAZIONE.

'egli scrisse, e che ingiuriosamente gli era stata tolta; e involata. Quest' Isteria di Ricordano Malespini. 6 è la più antica, che noi abbiamo, comecchè egli avana ti all'anno 1300. la componesse, e per tal cagione nella legatura delle voci alcuni vi fentono qualche durezza, nè par loro di ritrovarvi quel numero, e quella dolce armonia, che offervano in quei valenti nostri scrittori, che poco dopo al'Malespini cominciarono a fiorire; ma checchè si sia di ciò, perciocchè il giudicare di così fatte squisite perfezioni, e il ravvilare perentro a tanta, e si sfavillante luce, qualche piccola macchia, è da altri omeri soma, che da' miei, egli è però certo, che in questo Autore gran ricchezza della nostra singua si contiene, ed è per ogni parte ripieno, di vocaboli, e forme di parlare native, e semplici, ma che nella loro semplicità, e schiettezza, non lasciano d'essere adorne di quelle proprietà di linguaggio, che sono regola non si ristringono, ma trar si debbono dagli accurati scrittori, e sono il siore, la cima, la bellezza della nostra favella. In questo ferittore si vuole avvertire, che egli alcuna volta si trova scritto negli antichi Testi col nome di Riccardaccio non già di Ricordono, e così notano d'averlo ritrovato in un Codice della celebre Libreria Strozzi, gli eruditissimi Abate Gio: Batista Casotti, e Abate Salvino Salvini, il primo nelle Memorie Istoriche della miracolosa Vergine dell' Impruneta, l'altro ne' suoi Fasti Consolari dell' Accademia Fiorentina, pur ora usciri alle stampe, e si vede parimente nella Libreria Mediceo-Laurenziana, ampio tesoro d'ogni sorta di pregiatissimi manoscritti, dove nel Banco 41. in un Codice intitolato Rime di Guido Cavalcanti, e Comenti di diversi fopra la Canzone del medesimo, compilato, e raccolto da Antonio Manetti, due volte vi si vede nominato il Malespini, la prima citando gli autori, che di Guido hanno ragionato, dove scrive in tal maniera, che forse

#### PREFAZIONE. viiii

potrebbe sembrare che dicesse Rischardaino; l'altra chiaramente scrive Ricchardaccio; e dopo i Comenti ponendo i luoghi degli autori, intitola il Capitolo dove parla del passo di Ricordano in questa guisa: Quello che truovo, che di Ghuido dice Ricchardano, o veramense Ricchardaccio Malispini in una sua Cronicha. Questo Codice è copiato da un Niccolò da Poppi, e sembra dalla maniera della scrittura, che ciò facesse intorno all' anno 1400, onde si puote a buona ragione conjetturare, che il cambiamento di questo nome sia derivato da qualche antico testo, che abbia avuto Riccardecco, di cui i due ultimi ce per una n sieno statiletti, il che agevolmente puote essere avvenuto, essendo per vero dire negli antichi manoscritti queste lettere similissime fra di loro, siccome ritrovandosi ancora l' a molto simile all' o in alcuni testi a penna, e l'i, secondo il costume de' medesimi, non vi essendo stato posto, venne perciò ad esser letto in vece di Riccardaccio, Riccardano, o Riccordano, e quindi a Ricordano per più confonanza fu ridotto.

· L' istessa stima di cui è meritevole l' istoria di Ricordano, si dee ancora alla piccola aggiunta, che vi fece il suo nipote Giachetto, che colla purità medesima scrisse; non si ritrovando in lui niente di sforzato, niente d'artificiolo, ma camminando il suo favellare semplice, e piano, e senza niuno di quei ricercati abbellimenti, che sono propri dell' arce. Questa bella purità di linguaggio fu particolar dote di quei del buon secolo, e così universale a tutti, che ella altrettanto era nella bocca del popolo, o più, quanto ella fosse negli scrittori; perciocchè il popolo colle sue pura voci parlava naturalmente, laddove gli scrittori penfando in guisa da farsi singolar dall'altra gente, spesse fiace alle straniere avean ricorso, nel che più trascorrevano quelli, che di più lingue notizia avevano, o aveanla più perfetta. Per la qual cosa tra gli scrittori

### x PREFAZIONE.

di quel tempo maggior purità di lingua fi raccoghe da i-più volgari, ficcome dagli altri all' incunero, che più intendenti furono, e più feienziati, più s'apprende di quell' arrificioso giro di parole, che s'appartione alla più pomposa eloquenza. Della prima iorea su Giachetto, che serivendo senza apparecchio di sudiata locuzione, a quella schietta guisa di parlare, che si costumava nel suo tempo, s'aduttò, e di quella ma,

tive parità ne asperse poscia le came.

All' istoria de' due Malespini si è aggiunto la Cronica di Giovanni Morelli, la quale per la prima volta esca alla luce della frampe. Cominciò a scriveria, sccoma egli medefimo afferma, l'anno 1393, e fu luo primiero intendimento, che ella dovesse servire per quelli di Sua Famiglia, dando loro contezza chi fostero stati i loro maggiori, donde discesi fossero, e per quali mezzi avessero acquistato nobileà, e ricchezze; ma non eralasció nè pure di ragionare dogli affari della Ropubblica, e di ciò, che di lieto, o di tristo ne' suo tempi fosse avvenuto, onde ad ora ad ora fra i racconti delle private bisogne, mescola ancora quelli, che allo stato pubblico in qualche guifa s' appartenevano. Nacque Giovanni, di Paolo, di Bartolommeo Morelli. e della Telda di Matteo Quaratesi nell' anno 1371. Sec. come egli scrive, e s' esercità, appunto come era allora il costume de' Cittadini Fiorentini, in trassichi mercantili; passò per tutti i gradi della Repubblica, • nell' anno 1426. fu de' Signori, quindi fu Gonfalomiere di Giustizia i anno 1442, nel quale egli morì, **accome da' pubblici Libri si ricava. Dal che si riconosce** Ferrore preso dall'Ammirato nelle sue storie, che ragiomendo di esso nel lib. 19. all' anno 1427, dopo aver detto: Siovanni Merelli Ciaetadino Fiorentino, il quele in questi sempi viste, e ci lastid molse notizie utili intorno questi accidenti, foggiugne tosto, il qual Giuvanni trave che fu pei de Signori l'anno 1481. sotto il Gonfalonierato di Berardo Core

binelli, poichè Giovanni di Paolo Morelli era allora morto, che erano omai anni quaranta, e quegli che di questa nobil Famiglia nel Gonfalonierato di Bernardo Corbinelli fu de' Signori il primo Marzo del 3480. ab Inc. non fu Giovanni di Paolo, come vuole l'Ammirato, ma fu Giovanni di Jacopo di Giovanni Morelli, che vale a dire un figlinolo del suo figlinolo. Shaglia ancora l' Ammirato laddove dopo avere scritto della grossa somma di danaro, che spete la Repubblica Fiorentina nell'alpra, e pericolofaguerra contro il Duca di Milano, riferisce, che il Morelli, esclamando dica, non mai poter posarsi, e vivere in pace la Fiorentina Repubblica, se ella non se risolveva a ragliare egui anno il copo a quattro de maggiori sittadini , come quelli , che per ingraffare le lor borfe que Be querre natrivano; imporciacchè in tutta la Cronica del Morelli quesse parole non si ritrovano giammai, come per se medesimo potrà ravvilare il lettore. Siccome nè pure fece parola in verua luogo, che Michele da Cutignola Generale de' Fiorentini nell' anno 1432, venisse per lo Val d'Arno nel pian di Ripoli a Empoli, e quivi si sermasse, come mel libro ventelimo gli attribuifee l'Ammiruto; poiché il Morelli, avvengaché folle vivo in quel tempo, aveva tuttavia lalcieto di scrivere la Cronica, la quale termina nell'anno 1411. e solamente nell'anno 1421. vi aggingne la motizia idella morte d'un fac figliuoso. Di maniera che non pello immaginarmi per qual cagione l'Ammirato, per altro non difpuegievole scrittore, e sollecito ricercatore delle memorie della Città nostra, ragionando del Morelli, fia caduto difavvedutamente in tanti, e così gravi abbagli. Scriffe Giovanni questa sua Gronica con molta grazia, e vivezza di espressioni, e con modi accunci, e ssignificanti, e con parole così dolci, e naturali, chem ragione è iluto fempre riputto per uno de folenti masfiri del nostro idioma, iducui molse mistrati fresibra. e mol-

## xii PREFAZIONE.

e molti vocaboli sono stati tratti, ripieni di quella vaghezza, e semplicità, e insieme di quella forza, e di quella leggiadria, che quei, che del purissimo, e delicato parlar Tolcano hanno gusto, tanto diletta, ed innamora. Di queste frasi, e di queste voci prese dal Morelli molto si servì nella storia, che compose di sua Famiglia Gio: Batista Ubaldini, spezialmente là dove de' fatti del Mugello ragiona, e della grandezza, fer+ tilità, e bellezza di quel paese, con tanta diligenza, e in così bella guisa descritto dal Morelli, prende a far parole. Benchè vivesse il Morelli molti anni dopo il 1400. intorno al qual tempo, cominciò nuovamente a risorgere la Latina lingua, la quale quasi da lungo, e profondo sonno svegliara, diede allora principio a diffondersi, e ad avere ogni giorno più seguito, e ad esser più in istima chi con alcun profitto in essa s' impiegasse; comecchè egli nel buon secolo della savella To-scana allevato era, e cresciuto, in quello si tenne sermo, e non si lasciò egli ingannare dal costume, che pure allora nasceva, di proccurar d'apprellarsi all'idioma Latino, ancorchè nel Toscano si dettasse, e di riputare gloriosa opera l'usar voci, e modi che sentissero di quel linguaggio, ed il nostro purissimo riempier tutto con parole, ed espressioni, che dalle scuole di gramatica fogliono uscire in gran copia; mail mantenne il Morelli, e il conservò sempre in quella primiera nettezza, e in quel nativo candore, che quando egli nacque era in uso, in guisa che l'opera sua, nel fatto della lingua, d'altissima lode è meritevole, e da essa, come da preziosa conserva, e ricca di-limpidissime acque, trar si puote abbondevol copia di scelta purissima locuzione Toscana. Usò egli alcuna volta, poichè non era uomo addottrinato, e dedito alle lettere, le voci, che allora erano nella bocca del popolo, e quelle scrisse nel modo appunto, che si pronunziavano, onde nella sua Cronica si vede: vilia, supperire, ricadía, caccabaldole, invenie, endica, busbaccando, diligione, biscazzi, nicistà, in ischisa, rinvertita, e altre di timil forta, e si trova scritto obbrigagione, vertudiosi, essempro, i Bisconti, i Viniziani, 'l Duca d' Oriens, partesice, ed altre tali; e perchè egli era mercatante, e perciò della brevità amatore, in certi luoghi non vi pone alcuna di quelle particelle, che servono a render più chiaro il diicorfo, il che sa sovente della voce che, onde si trova e tutto contado, in cambio di dite, e che tutto il contado; ed era uso nella Magna, in vece di scrivere, e che era uso nella Magna, e il simile fa in altri luoghi, come potrà osservare per se medesimo l'accorto, e prudente lettore nel corso di questo libro. L' orignale, che di questa Cronica di propria sua mano scrisse il Moreili, non so per qual cagione uscito da quelli di sua famiglia, che discendevano da lui, passò nel celebre Giovanni Berti, appresso del quale dice d'averlo veduto il Cavalier Lionardo Salviati ne' suoi Avvertimenti della Lingua, e nell' istesso luogo il citano gli Accademici della Crusca, compilatori del Vocabolario, che usci in luce l'anno 1623. dove quei, che l' ultima edizione fecero, dicono, che il Testo originale del Berti era passato nel Senatore Alessandro Segni, appresso di cui si conservava. Io questo Testo originale non ho potuto vedere, non essendo a mia notizia se egli in oggi più si ritrovi, ma non per questo meno dee esser prezzata quest' edizione, imperocchè posso a buona equità affermare d'aversa tratta di luogo, che ampiamente, e con larga usura ristora il danno di non aver veduto l'originale. Mi son servito d'un testo a penna, che si trova nella Libreria Strozzi, e perchè si è questo di moderna scrittura, e in alcune parti manchevole, poiché essendos, come sempre avviene, mutato in qualche parte l'uso del favellare, e ritrovandosi nelle vecchie scritture delle parole, e de' modi, che oggi più non s' adoperano,

# ziii PREFAZIONE.

e in vece de' quali altri simili a loro sono stati riposti. così facti luoghi effendo stati riputati scorrezioni da chi -più avanti noa ha pensato, al moderno uso sono fati ridottis e-per ritornarli, quando ciò è fuccedito, salla vora lezione, il dottissimo Senatore Filippo Buomarroti, grand' ornamento del nostro secolo, mi lia onorsto di darmi un Testo, che e li conferva, scritto di mano di Michelagnolo Buonarroti, quegli che a di--ftingione dell' altro Michelagnolo, restauratore sovrano delle bell' Arei, Michelegnoto il Giovane s'appella. Il copiò egli dall' originale, che allora nelle mani di Simon Berti figliuolo del mentovito Giovanni fi ritrovava, ed in fronte della sua copia così vi scrisse: Dal Libro de Ricordi di Giovanni di Pagolo Morelli, efistente saporesso di Messer Simone di Gio: Berti sino a quest' auno 1663. w di 8. di Maggio, che su il tempo appunto, in cui il copiò il Buonarroti il quale come nomo intelligentissimo della lingua, e dell' antichità finissimo offervatore, non che con somma diligenza il copiasse. ma ancora di molte fue note l'arricchi, avvertendo quei luoghi, che da altri difeendenti dall'Antore, è a lui di tempo molto posteriori, erano stati rimesti do-Po, e confundevano, e guillavano non poco quella serittura; e rendendo più chiari colle sue spiegazioni, quelli che non erano intelligibili, a cagione del cattivo scritto, in cui talora s' incontrava; di maniera chè si proce affermare, che questà copia di un così scienzisto vomo, sie in qualche guilla ingliore del medesimo briginsle, e bon compens il pregiudizio di non avet quello veduro, comecche si possa star sicuri della sedeltà d'un così addottrinato copiatore, ed in oltre fi abbiano le sue diligentissime, è saggie osservazioni. Lasciò di scrivere il Moretti l'anno 1411 avvengache egli vivesse, come si è già avvertito, molto tempo dopo, nel quale non akro aggiunse, che le sue private faccende riguerdaffe, fuori che la sola notizia del-

della nascita, e della morte d' un suo piccolo sigluolo, e niente più vi pose (checchè se ne fosse la cagione) de pubblici avvenimenti della sua Patria. Al fine della Cronica vi sono notati i nomi di coloro della Famiglia de' Morelli, che hanno goduto onori nella Repubblica Fiorentina fino all' anno 1339. ma perchè non vi è altro, che i nudi nomi, e questa si è cosa, che unicamente riguarda le private onoranze ottenute da quegli, di questa Casa, si è tralasciato di riportarli in quest'opera, per fuggir tedio, e lunghezza; il che non si è già fatto de' Detti morali in rima, che parimente furono posti dal Morelli dopo la Cronica, poschè di quivi tratti sono gli elempi d'alcune: voci, che son servite agli Accademici della Crusca pen arricchir con esse il loro. Vocabolario, e la nostra favella, onde non si doveano per verun conto passare, fotto filenzio. Per render quest' opera, per quanto alle deboli torze mie è conceduto, di maggior utilità de' lettori, avendo offervato, che il Morelli, che non eta; inteso alle scienze, scrivendo semplicemente, avvengachè dica di voler iscrivere pe' suoi discendenti, onde per tal cagione fosse necessario lo spiegarsi con tal. chiarezza, che elli potessero intendere, chi fossero quelli, di cui ragiona, pure talvolta scordandosi diquesto sua primiero proponimento, ne'racconti, che egli fa, sovente lascia il casato di chi quella tal cosa. che ei vuol natrare adoperò, ora lascia in tutto di no-, minarlo, ed ora tralascia di dire in che tempo quelt tal fatto addivenisse, edianche alcuna volta, o, nell tempo, o ne' nomi, o in qualche altra circostanza,, come non pienamente allora instruito delle pubbliche, bisogne, prende qualche abbaglio; quando in tali com se mi sono avvenuto, popendovi un segno, in pièn della pagina vi si è messa, la spiegazione , o sì vero la . correzione, quando ve ne ha avuto di mestieri,

## xvi PREFAZIONE.

· Parmi d'aver bastevolmente annoverato tutte quelle cose, delle quali ho simato, che debba essere inteso il lettore, assinchè egli sappia, così nell' Istoria de' due Malespini, come nella Cronica del Morelli, donde si son presi gli esemplari, che son serviti di regola, e di norma a quest' edizione, qual diligenza sopra di essi si sa adoperata, e per quali mezzi si sia proccurato, di renderla, per quanto possibil sia, interamente compita. Averei voluto poter far capitale del faggio avvertimento degli eruditissimi Giornalisti di Venezia, che in simili testi di lingua desidererebbero, che ci si aggiugnesse nel fine un vocabolario delle voci. frasi più scelte, e più peregrine, e anche delle più strane, e meno usitate per maggior comodità degli studios; ma stretto dall'angustie del tempo, non ho potuto a questo loro giustissimo desiderio soddissare; oltre di che mi son satto a credere, che al mio debole. e scarso talento malagevole impresa, e da non venirne di leggieri a capo, sarebbe stata, il voler distinguere partitamente, quali sieno le voci più scelte, e più peregrine, poichè essendo elleno tutte buone, significanti, e di pregio, possono più o meno scelte apparire, secondo le diverse circostenze di luogo, e di tempo, e di perione, che l'adoperano, le quali fanno sì, che quelle voci, che riguardate di per se, sarebbero state, non che meno scelte, ed eleganti, ma talora eziandio sconvenevoli, e improprie, in alcuni casi sono acconce, e leggiadre, onde appresso il gran Maestro della Toscana eloquenza si vede, che diversamente parla la Belcolore venuta in iscrezio col Sere, di ciò che faccia Tito allorchè difendendo l'amico Gifippo, a i parenti ragiona dalla sua moglie Sosronia; e pure le voci usate da lui, così nell' una, come nell' altra occasione, sono egualmente belle, e pregevoli, e così adattate, e così proprie alle pirsone, che l'usarono, che mal si potrebbe fra loro divisa-

### PREFAZIONE. xvii

re quali sieno le più scelte, e ridurle sotto un ordine certo, e sicuro. E perciò, che riguarda quelle, che sono più strane, o meno usitate, ho creduto, che non possa esser grave briga degli studiosi il cercarle in altri libri, e principalmente nel Vocabolario degli Accademici della Crusca, dove in ampia guisa si trovano elle registrate, e distinte. Non debbo già tralasciare di far manifesta al Pubblico la mia obbligata riconoscenza a i virtuosissimi Giornalisti, che degnano quest'opere della loro autorevole approvazione, e con chiare, e belle lodi l'esaltano, e le commendano; il che ridonda certamente in vantaggio grandissimo delle opere medesime, e servirà ancora, perchè veggendo il giudizio, che ne formano questi valentuomini, altri, mossi dalla loro autorità, le ricevano più volentieri, e l'abbiano più care, ed accette.



-

.

to keep the second of the seco

.

# (60)2(60)(60)2

# TAVOLA

DE' NOMI DELLE CASATE DIFIRENZE

De' quali nella Istoria del Malespini 

# Burney 5t. 85. 91. 275, 121.



Dimari 23. 52. 53. 87. 116. 121. 144. 147. 152. 186. 187. 1084 .001 021

Arrigucci 23. 29. 52. 53. 56. 78. 87.

Bogolefi altrimenst Fifunti 51, 00.

Raroucelli 51: 90.

Benvenini sa.

91. 115. 121. 147. Alifei 25. 91.

Alepri 27. 46. 51. 54. 58. 86. 90, 112. 122, Alberighi 29. 53. 54. 56. 121.

Abati 50. 56. 87. 91. 121. 124. 136. 145. 212. Serdoni 147.

Alfieri 52.

Agolanti 52.0 56. 87. 91.1151 88 08 82 02 100000 Amidei 53. 84. 91. 121. 136.

Amieri 53. 91. 115. 121.

Agli

Brunelling 81.

Agli 53.87.90. 92.122.147.
Accoppi desti Roff. Vedi Ginesppi 86. 93. 159.
Alberti 91.
Aldobrandi 144.148.
Aglioni 146.
Autoviti 146.
Antoviti 146.

B

**D**Uonaguifi 27. 47. 54. 56. 61. 82. 86. 87. 90. 92. D 94. 96. 115. 122: 136. 138. 146. 156. 159. 166. 167. 212. Bisdomini 29, 47. 52. 54. 56. 87. 91. 92. 115. 121. 147. Berti Ravignami 33. Bagnest 51. 86. 91. 115. 121. Baroncelli 51. 90. Bogoless altrimenti Fifanti 51. 90. Buondelmonti & L. 55, 84, 86, 90, 1715, 118, 732, 416. 150. 169. 1861 Barucoi da Santa Maria Maggiore 52. 80. 91. Spendi 121. Benvenuti 52. Brunellesobi 52. 87. 91. 115. Buonizi 52. 91. Benizi 52. 91. Bordoni 147.

Bostichi 56. 58. 86. 88. 90. 115. 222. 146.

Bertinelli 61.

Brunellini 81.

Bardi 61. 86. 93. 146. 200.

Bel-

Belfredelli 146.
Barbadori 146.
Battomanni 146.
Bucelli 147.
Baldovinetti 146.
Beccanugi 147.
Boccatonde 147.
Billincioni 167.
Bacherelli 200.

 $\boldsymbol{C}$ 

10rbizi 23. 29. 35. 45. 52. 53. 54. 56. 57. 58. 61. 1 94. 87. 88. 91. 121. 147. " Caponiacibi 28. 53. 56. 87. 91. 99. 115. 121. 136. Cattani da Barberino 29. 52. Catelli 29. 53. 56. 90. Cangiberti 147. Conti Alberti 34. 56. 87. 137- 149. 17 3 Conti da Gangalandi 46. 52. 55. 85. 86. 96. Compiobbesi 50. 86. 90. 122. 138. 146. 212. Chiaramontes 50. 121. 212. Capiardi 51. 56. 90. 121. Ciuffagni 52. Cost 52. 90. 122. Cipriani 51. 58. 87. 121. Canigiani 52. 146. Conti da Certaldo 56. 89. 92. Conti da Figline 56. Conti da Capraja 34. 56. 89. 92. 118. Conti da Mangona 34. 56. 92. Conti da Monte Murlo 56.

\*\* 3

#### xxii

Conti da Pontormo 92.

Conti da Monte Corelli 34. 56. 92.

Conti Guidi 44. 56. 66. 70. 71. 81. 89. 92. 130. 134.

149. 157. 167.

Cavalcanti 86. 93. 146. 167.

Cattani da Castiglione 87. 115. 121.

Cerchi 87. 93. 166.

Calfucci 91.

Calcagni 143.

Campoli 146.

#### D

Ell' Arca 27. 47. 53. 54. 56. 88. 90. 122. Della Presa 27. 47. 41. 54. 56. 60. 86. 87. 90. Della Tofa 29. 52. 79. 82. 91. Della Bella 46. 52. 87. 91. 121. 147. Della Vitella 53. Delbelculaccio 51. 901 Dell' Afino, oggi spenti 71. Della Pera, sono spenti 51. 90. 121. Da Quona 51. 54. 56. 86. 91. 122. 146. 169. Da Volognano 51. 56. 86. 91. 136. 169. Da Castiglionchio 51, 91. Del Beccuto 52. Donati 52. 58. 84. 87. 88. 91. 115. 121. 147. 167. 186. 187. Da Filicaja 53. 87. 91. Della Sannella 53. 56. 90. 122. Del Forese 53.91. Da Ricasoli 56. 92. Da Coldina 56.

Della

Della Tripa 56.

Da Petrojo 60.

Da San Donato 80.

Da Cersino 87. Da Cersina 115.

Da Cercina 136.

Della Vitella. Vedi Tebaldi 88. 91.

Dell' Asino, sono spenti 90.

Da Castiglione 90.

Donzelli da Poneto 91. Vedi Lucardesi.

Del Chiaro 200.

Da Monte Spertoli 202.

 $\mathbf{E}$ 

ERri 53. 90.

F

Foresischi. Vedi Ormanni 146.
Figiovanni 28. 35. 47. 52. 54. 55. 87. 122.
Figionaldi 29. 35. 52. 54. 55. 122.
Firidolfi 29. 35. 52. 122.
Ferrantini 29. 52. 56. 122.
Filippi 29. 51. 54. 56. 90. 121.
Figliuoli Petri 51. 90.
Fifanti 51. 54, 85. 86. 90. 96. 121. 169.
Figliuoli Tieri 53. 90.
Franzesi 56. 91.
Frescobaldi 62. 86. 93. 130. 146. 180.
Falconieri 91.
Foresi 122.

🥆 Aligai 27. 47. 50. 54. 56. 58. 61. **2**6. **88. 90.** T 165. Giugni 27. 51. 56. 86. 90. 115. 121. 147. Giandonati 46. 53. 56. 86. 115. 122. 146. - Guigialferri 50. 86. 89. 121. 212. Guadagnoli 50. 91. Greci 51. 54. 56. 90. 121. Gregi 56. Guidalotti del Migliaccio 51. 91. 121. 146. Galli 51. 54. 56. 90. 92. 121. Galluzzi 52.90. Giudi 51. 56, 86. 90. 115. 121. 136. Gualterotti 52. 86. 90. Giuocbi 52. 87. 91. 115. 121. 136-Girolami 53. 56. 91. 121. 166. Gberardini 53. 86, 91. 144. 146. Guicci 53. 122. Guiffagni 90. Gianfigliazzi 146. Guidalotti di Balla 147.

I

Nfangati 29. 35, 47. 51. 56. 58. 86. 88. 90. 121. 136. Importuni 52. 86. 90. Ifcali 90. Vedi Scali 121. Ifcolari. Vedi Scolari 121. 136. 165. I Amberti 28. 29. 47. 53. 54. 56. 85. 87. 88. 90.

Lifei 47. 53. 54. 56. 87. 115. 121. 165.

Lambertucci 85.

Lucardefi 91. 146.

Latini 139. 147.

#### M.

Angiatroi 29. altrimenti Infangati 51. Malespini 32. 50. 56. 89. 121, 146, 200. 213. Malpilli 50. 91. 212. Macci 29. 91. Magalotti 51. 86. 90. 1-15. 146. Manieri 51. 86. 146. Manfredi 52. Migliorelli 52. 91. 115. 186. Mazingbi 53. 58. 91. Monaldi 53. 91. 122. Mompi 79. Mozzi 86. 93. 146. 180. Malfetti 91. 121. Mannelli 146. Magli 146. Macbiavelli 146. Malduri 146. Mancini 146. Minerbetti 147. Marignolli 147. Mazzocchi 147.

NER

Erli 46. 53. 56. 86. 90. 115. 121. 146.

O

Rmanni 23. 24. 27. 32. 50. 54. 56. 86. 88. 92. 121. Obriachi 53. 56. 86. 91. 115. Orciolini 146.

P

Pulci 46. 53. 86. 90. 115. 146. 166.

Palmerini 52. 90. 121.

Petriboni 52. 91.

Pigli 52. 54. 56. 87. 88. 90. 115. 122. 147.

Pegolotti 52.

Pelci 53. 90..

Pazzi di Firenze 53. 87. 91. 115. 122. 147. 157. 187.

Pazzi di Valdarno 55. 92. 163. 177. 183.

 $\mathbf{R}$ 

Razzanti 53. 91. 121. 136.
Roffi. Vedi Accoppi 115. 146.
Rinucci 146.

SOL

Soldanieri 29. 52. 87. 88. 90. 115. 122. 136. 166.

Scali 35. 51. 87. 90. 115. 146.

Sifanti 47. 136. 165. 169.

Sacchetti 51. 86. 90. 122. 146.

Schelmi 51. 122.

Scolari 51. 86. 90. 115. 121. 147. 169.

Sizi 87. 91. 147.

Stoldi 52.

Squarcialupi 56. 92. 132.

Soderini 146.

Spini 146.

Savorigi 166.

#### T

Tebalducci, oggi detti Giacomini 50. 51. 86. 89.

121. 180. 212.

Tiniozzi 51. 90. 121.

Tornaquinci 52. 87. 93. 115. 122. 147.

Tofchi 53. 87. 90. 116. 121.

Tedaldini 52. 56. 87. 91. 115. 121. 136. 165.

Tebaldi 53. 54. 87. 91.

Tofinghi 56. 87. 88. 115. 116. 121. 147. 186. 187.

Tizzoni 201.

#### U

Westi 23. 24. 26. 27. 47. 50. 54. 55. 72. 85, 86. 89. 115. 149. Ugbi 28. 52. 54. 90. 121.

Vec-

### XXVIII

Vecchietti 52. 87. 91. 115. 121. 147. Ubaldini 52. 56. 88. 9i. 121. 148. 149. 167. 180. Ucsellini 53. 91. 147. Ubriachi 88. Vedi Obriachi. Vitellini 122.

## IL FINE.





## DELLE COSE PIU NOTABILI

DELLA STORIA

Di Ricordano Malespini.



BRAMO 2. Abate di Valembrosa ucciso da' Fiorent. ingiustamente 136.

Abate di Monte Casino 175. Achilles. Sue prodezze 5. 6. Acri 104. 134.

Adampino avolo di Enea 6. Adoardo figliuolo del Re d' Inghilterra 178.

Africa sec. parte del mondo 3. Agamennone 5.

Agostaro. Monera 109. Agurio è inganno del Demonio 123.

Agurio della sua morte preso da Manfredi 161.

Agnulfo. Papa scismatico 67. Akuron 39.

Albania Città 6.

Alfea. Nome antico di Pila 20 Altzfronte. Edificio come un Castello in Firenze 36.

Alberigo Marchefe 41. Alunda Imperatrice 42. Alberto. Papa scismatico 67. Alfonso Re di Spagna 139. Meiser Aldobrandino Buonaguisi 156. S. Ambruogio mirecolosamen-

te ammonisce Currado Imperadore 57.

Ambalciadori Fiorentini, e Pifani in contela per un catellino 95.

Anieraco 4 6. Aniiona figliuoladel Re Laumedon 4. 5.

Anchises padre d' Enea 6. Antonio Sanatore contro a Catiline 9. vittorioso 9.

Antigrado della Magna 26 101 Ancila Castello 97.

Anziani dodici in Firenze 120. Anchalle Città in Barberia 197. Apollonio aftrologo a.

Agumo 158.

Arion

Arion 10, Arno 8. Arnigia . Nome antico di Luc-Ca .30. Arco Gentiluomo Romano 27. Arigiaco Fielolano 28. Arpidone Trojano 28. Arriguccio Nobile Fielolano 19. Arrigo Catellini 29. Arrigo terzo guereggia il Papa, e poi torna a penitenza 63. Arrigo Re, figliuolo di Federigo lecondo fatto morire da lui con false accuse 110. Arguta interpretaziofie di Papa Innocenzio quarto 111. Arcetri. Villa, e Sobborgo di Firenze 136 Donno Arrigo di Spagna 163. 170. 173. Arti maggiori in Firenze erano lette 165. 200. Arti cinque arrore alle serte 165. 200. Arm figlipolo del Re d'Inghilterra 178. Mef. Arrighino Genovele Ammiraglio del Re Carlo 198. Aretini rocci da' Fiorentini 71. in pace co' Fiorent 174. pigliano Cortona 137. Asciano Castello in Toscana 71. 100 177. 183. Affuzia per divertire i nimici da una impreia 164. 204. Astuzia per spaventare i nimici 170. Aftuzia per corre i nimici 1732 Asturi. Terra di marina 175. Asia prima parte del mondo 2. Assilla. Capo di parte minuta in Roma 8. CJ: ...

Atelante 27.
Atile firgellum Dei 18 19.29.
30 31.55.
Atalan Signore 3. fuoi figliuoli 3.
Attaviano Cardinale degli Ubaldini 52.148.168.180.
Atentenana. Rocca nel Samefe 144.
Avvertimento faggio d' un villano antico al Re Carlo 173.

Baldovino Imperadore di Baldovino Imperadore di Conffantinopoli 180. 187. Baldo da Montespertoli 202. Badia a Ripoli 184. Badia di Firenze 31. 47. 53. 92. 212: porta per infegna l'arme del Conte Ugo 46. cafa della Badia dove fi ragunavano gli Anziani 120, 187. Badla a Coltibuona 129 Badia di Paffignano 60. Badia a San Savino 129. Badia di Settimo 186. Badia a Tagliacozzo 174. Badia di Spagna 176. Haldovino Conte di Fiandra 80. Bardo Buonaguifi 166. Bellincione Berti 36. Bellifea moglie di Forino Re 12. 13. 14. Berlinghieri per Berengario 42. Benevento presa da Otto se-· condo 45. comera della Chiela 106. presa da Carlo d'Angið 161. Benedetto nono deposto 58. Bortoldo Orfini Conte di Romagna :186 coloite ou ...

Bi-

Bilione 27. Bonsguisi della Pressa 47. Bolognesi pigliano Enzo Re, e miseramente lo fanno morire iro. Meis. Bocca Abati. Tradico. re della Patria 145. Boezega Saracino gran giùo-- catore di scacchi 164. Bolognesi non voglion mettere dentro il presidio de' Fiorenfini: 182. Bolognesi sconsitti da' fuorufeiti Ghibellini 183. Bologna 185. Brundino Spagnolo fatto Papa da Arrigo quarto, e preso, e vilipelo, e lasciato morire in prigone 67. Ser Brunetto Latini 139. Buonfollazzo. Villa 45. Messer Buondelmonte Buondelmonti. Cagione per la rifiutata donna della divisione di Firenze, è della fua morte 84. Buobaguisa Buonaguisi 87. Buonaguisi nobil famiglia 88. Buonuomini di popolo, ufficio in Firenze 168. 1100 .; . .. C

Nyalcare. Chi lo trovò 3. Candazia-figliuola di Sicano · 3 · Cavallo di metallo pieno di Greci prese Troja 3. Capova Città in Puglia 7. Catellino Remano. Sua congiura 9. vinto da Antonio 9. viace i Romani 11. prende Bellifes per moutie 12 sfedis Censurione io. Cortifica Calle quando se cominciarono w Fie-YE

Fielole 16. uscito, e scacciato di Fiesole 18. morto da Cesare 18. Camerino Capitano 11: 24. Camerata da Camerino 11. 24. Catalvoli in Valdambra 98. Camarzia. Villa 17. Camartes 24. Campo Marte 34. Caprone 27. Cafcia Castello 116. Caligarza venuta da Buonaguisi 94. Capocci famiglia di Roma 33. 89, Cavalieri fatti in Firenze da Caflo Magno 38. 54. Cavalieri fatti dal Conte Ugo in Firenze 46. Cavalieri fatti da Arrigo Imperatore in Firenze 47. Cavalieri satti da Adoardo figliuolo del Re d' Inghilterra in Firenze'178. Cavalieri fatti dal Re Carlo in Firenze 204' Cavalieri fatti dal Re Carlo in 1 Calavria 197. Cavalieri fatti da Currado Imperatore in Firenze 58. Cavalieri fatti dal Prenze Car-To in Firenze 204: Capitani di Parte. Magistrato, in Firenze 168. Capalle castello 167. Campana grandistima in Manfredonia 128 Calentino : Signoreggiaro de Conti Guldi 44 : Casate nobili del primo cerchio di Firenze 50. 89. Calare che cominciarono a esfere grandi 93.

ing the city of

**MAX**11

. distare dal popelo in dieno de' delinquenti circa lo stato 116. 136. Carroccio del popole di Firen-ZC, 140, Capisano di Popolo in Firenze 120. 167. 200. Castelnuovo. Fortezza, in Napoli 163. Castelnuovo in Valdamo 163. Cala di Soania 1,754 Castiglione in Valdisenchio 177. Careltia grande 184 Caftel Sant' Agaole, in Roma 185. Cardinale Otto 1201 Cardinal Bianco 10% 148. Candolfo Velcove di Parmo fatto Papa da Lomberdi, in vano. 59. Cafaggio luogo fuori di Firen-ZC 64. Carmignano Caftello, 97. Captaja Castello 146, 216 Cerco, de Resgio asa. Carlo Conte di Valois 205. Carlo Prenze di Salerno 2040 208 210. Carloid: Angio: 152- 153- 154-157. infino alla mossa: fus.a **9809** 3193 Carlo fecondo Presson Conte di Apierno 210 Carlo Martello 210 Carelani, di che namura fono. Centurione, uomos proder, e essending of the paragraph of the affediato 15 fugge di Ries lple, arsquisa Bellisea 16. Mels. Cece Buondelmonti 150. Mess Ceca Gherardinistati Cerchio Cerchi 1661 Cherici, deannacombetters psr. S Maria da Gamerida **5. Gh**iela 58.

Chiefe disfatte da' Saracine. rifacte da Papa: Leone 39. e da Carlo Calvo ao. Chiefa di Si Biero di Roma 8. 39. Chiple Romane ridotte in huono stato, e difesa da Papa Chirigoro fettimo 58. Chiefa abbaffara.per la potenza di Manfredi 152. CHIESE IN ELRENZE. S. Apollinari 52. espere S. Pulinari 51. 136. 1.21. S Audren 31. 37. 93. Sansi Apostoli 38. S. Brancazio 31. 36. altrimenti S. Pancrazio, 5:2. 62. 145. S. Benederro 53. Carmino 136. S. Cicilia 33. sr 52. S. Croce 61, 120. Sefelicim 42. S. Kelice, 62. 136. S. Firenze 120. S. Giovanni già Tempio di Maz te 32 34. 36. 71. S. Giorgio 1364 S. Ghirigoro 1804 1 .... 3 S. Jacopo tra le fosse 61. S Jacopo sopr' arno 61. S Leo 61. S. Larenzo 3 6: 51. 120-S. Liborana 5.2. 59. S. Lucia di Magnolo 61.. S.Meriej Navielle 1861 · S. Salvadore: del : Valaquo: 74 S Michele Barraldi 93 - 12-25

S. Maria Ughi, 5:2, 53: 72:122.

S. Ministo.fraile torri 13:54

S. Marting say the first to

S. Ma-

S. Margherita, 5.2. 120...

37-44

S. Maria sepra porta 31. 36. 24. 52. 53. 168. S. Maria Maggiore 36. 52. 53. S. Miniato a Monte 47.51.60. S. Maria nipote cola 52. Orto S. Michele 50, 51, S. Niccolò dalla porta 136. S Piero Maggiore 31.36.60. S. Piero Scheraggio 36. 50. 120. 121. 200. S. Pier Buonconfiglio 23. 52. S. Piero Gattolini 136. S. Romolo 50. 51. S. Romeo - 51 - 121 -S. Stefano 31. 36. 53. S. Trinita 36. 52. 53. S. Tommafo 52. Cicerone 24 Città Leonina 39. 64. Cieperano Terra di campagna Cicilia 185. si ribella al Re Carlo 193. Clemenza usata prudentemente da' principi per farsi amae 163. Cortona. Regia del Re Turno δ. prefa dagli Aretini 137. Combiati Castello 80. Compagni d' Uberto quando va in Sassogna 27. Conti di Mangona 34.89. Conti di Montecarelli 34. 56. Conti da Certaldo 89. Conti da Capraja 34. 56. 89. Conti di S. Fiore 34. 149. Conti Alberti di Vernio 137. 149. Configlio di cento Sanatori in Firenze 38 49. . Configlio generale di trecento Conti da Porciano 81. Configlio di giovani in guerra. Conti Guidi 44. 70. 89. 149. è rovina 108.

XXXIII Conte Guido Novello 130. 149. 151. 163. 166. 167. 170. 183. Conte Guido Guerra 134. 143. 149. 157. Conti, calata, e non nome di dignità 46. 90. Correntino Bisdomini 47. Corpo di S. Bartolommeo Apoitolo 45. Concilio in Firenze 59. Concilio di Papa Gregorio settimo ad Arrigo terzo in Roma 63. Contessa Matelda 64. 67. Cometa 65.154 Colonne del porfido davanti alla porta di S.Giovanni in Firenze 69. Conte Ridolfo da Capraja Rettore in Firenze 75. 118. Concilio di Papa Innocenzio terzo contro a Otto quarto Conte di Barsalona decapitato da' Franceschi 84. Concilio generale per lo passaggio di terra Santa 87. Concilio di Papa Gregorio nono contro a Federigo lecondo 107. Concilio di Papa Innocenzio in Lione contra Federigo fecondo 111. Concilio di Papa Urbano quarto contro a Manfredi 153. Conte Giordano 116. 142. 147. 158. 161. Congiura scoperta 135. Configlio di profontuofi è la rovina de' popoli 144. Configlio di offesi è vendetta 158.

小小小

Con-

### XXXIV

Conte Guido di Manforte 156. 175. 178. Conte Simone di Monforte 178. Contessa d'Angiò 153. 156.158. Conte di Caserta 158. Colle. Terra di Valdelfa 176. Conticino Uberti 177. Concilio di Papa Chirig**oro de**cimo a Lione 179. Coptes di Romagne 181. 184. Conte Guido di Montefeltro 183. 186. 201. 213. Conte Ugolino 183. 184. 211. Colonnesi privati di gradi ecclefiaft. per fratuto 185. Conce Guido Bactifolle 195.

#### CONSOLI DELLA CITTA DI FIRENZE.

Conte di Lansone 194. 204.

in Firenze 38. 72. 8L

Consoli Supremo Magistrato

1197. Compagno Arrigucci 78. 1199. Conte Arrigo della Tosa 79. Bambo di Mompi 79. 1202. Aldobrandino Barucci 8a. Brunellino Brunellini 1201. 1208. Meiser Cacalano della Tosa, e Bonifazio Buonaguifi 82. Confoli dell' Arte di Calimara Confoli dell'Arti, quando si ordinarono, e loro infegne 165. Cronica Martiniana 40. Crescenzio Consolo 45. Crociata 65. 73. 152. 181. 205. Crudeltà verso i nimici è dan-**30**(1)

Carrado Tedesco primo Re d' Alemagna 40. Carrado figlinolo di Federigo secondo 106. 113. 125. Curradino figlinolo di Currado 127. 152. 171. 175. 190. Mefa Currado detto caputo, svoro d' Antioccia 176.

#### D

ArdeniaCittà 📣 Dardania porta principale di Troja 4. Danesmarca 2. 40. Damiata presa da' Cristiani 74. 88. ripresa da' Saracini 103. Diesebo figliuol di Priamo 4 Detto di Pederigo (econdo 110. dello spedito di porta san Piero in Firenze 144. 148. di Farinata Uberti 149. di Carlo d' Angiò 158. di Manfredi 161. gőz. del Cardinale Ubaldini 168 del Cavaliere della giustiziain Firense 177. del popolo di Bologna 182. del Conte di Panago 183. di Papa Gregorio nono 184. del Re Carlo 185. di Papa Martino quinto 189. del Re Piero di Raona 197. del Re Carlo 194. di Papa Martino guinto 194. Discordia tra' Romani 8. Discordia tra' competitori cagiona privazione a tutte le parti 163. Discondia cagionata dal non restituire i crediti 163. Discordia fra Papa Niccolao terzo e 'l Re Carlo 185. Disobbedienza genera danne, e odio 209. S. DoS. Domenico Fondatore della Religione de' Predicatori 68. Mess. Donato Corbizi Arcive-scovo d' Acri, e Patriarca di Gierusalem 74. Dote delle pulzelle Fiorentine anticamente 138. Duomo di Firenze era già San Giovanni 71. Duca di Sterichi 106. 171 175. 180.

Duello di due Re, il Re Carlo d' Angiò, e'l Re Pieso di Raona 204-

E

Cuba moglie di Priamo 4. Eclifie del Sole 114. Elettra moglie di Atalan 3. Eleno figlinolo di Priamo 4. Elena moglie di Menelao 5. Elisone 25. 27. Emagonda Imperatrice 47. Empoli 149. Enea sospetto di traditore 5. Sua stirpe 5. navigazione 6. arrivo in Italia 6. Enzo Re 95. 101. 107. 113. 118. 119. 179. Ercole diftrage Troja 4. Età prime del mondo 2. Europa terza parte del mondo 2. Ettore 4. sue prodezze 4. mor. to da Achille 6. Errico Saffone 41.

#### EDIFICI PUBBLICI IN FIRENZE.

Campidoglio 17. 22. Campunile di S. Lipasata 22. Condotti d' acque 37. 35. Guardingo 17 22. 23.
Orto S. Michele 50. 136.138.
180. iua loggia quando fi
fondò 212.
Parlagio 24. 36. 37. 51.
Ponte vecchio 36. rovina per
un diluivio 71.
Ponte a Santa Trinita 130.177.
Ponte alla Carraja 89. 94.177.
Ponte Rubaconte 113.180.184.

F

Aenza affediata da Federigo secondo 109. da' Bolognefi 182. tradita al Conte di Romagna 201. 212. Mess. Farinata Uberti 140. 143. 139. 150. Federigo Imperatore nato di madre già monaca 76. 95. prima amico di Santa Chiesa, poi nemico 101. si riunisce con la Chiesa 102. sue frodi 103. scomunicato di nuovo, e privato dell' Imperio 111. altre fue imprese fino a carte 124. Federigo Re, figliuolo di Federigo secondo 115.

#### FIESOLE.

Affediata da' Romani 11. di. sfatta 17. 24. 32. 48. rifatta 19. 30. prima città edificacata 3. 21. tenuta da Catilina 9. buon' aris 22. va in declinazione 43. 48. Fiefolani rompono 1 Romani 10 diventano un popolo medefimo co' Fiorentini 49. Fiorentini moneta 81.

**學學學 2** 

#### XXXVi

#### FIRENZE.

Chi prima l' edificasse 826. quando fu edificata 24. detta Cefarea 17. 22. 25. 26. detta Roma piccola 17. 26. detta l'irenze Magna 18. disfatta da Atile 19. 30. rifatta da' Romani 20.31.34.35. primo cerchio 8. 12. suoi abitatori 23. ha quattro porte maestrali 23. 37. camera d'imperio 25. 26. nobili del primo cerchio 29. famiglie nominate xxx11X. 29. cerchio secondo 31. privilegiata da Carlo Magno 38. governata da due Consoli 38. 49. 81. perchè non prosperava 38. 41. 42. divila in quartieri 37.62. favoreggiata da Otto Imperatore 44. ha sei miglia di contado da Otto Imperadore 44. creice di potenza dopo la rovina di Fiesole 49. si fortifica 57. mura nuove 60. divisa in sei festi 61. loro nomi, ed armi 62. assediata da Arrigo terzo 62.64 è privata del con-tado da Federigo 73. divisa in parte Guelfa, e Ghibelli. na 86. fondata due volte 90. suo ascendente è Marte, e Aries 90. ha ricevuto molto danno ne' fuochi 100. disunita da Federigo fecondo 114. in dissensione per le storsioni. e tirannia de' Ghibellini 119. scomunicata dal Papa 136. 181. 184. forte di mue fosti 167 reggesi per dieci anni da dodici buoni uomini, e dal Vicario del Re Carlo 167: suo reggimento quanto a' Magistrati 168: 187. 200: suo felice stato 206:

#### FIORENTINI.

Disfanno Fiesole 32. 48. tornano ad abitare in capanne intorno a S. Giovanni dopo la distruzione della città 34. 37. ricevono Otto Imperadore 43. ricevono Arrigo Imperadore 47. portano le spoglie di Fiesole a Firenze 49. amici di Currado primo Imperadore 57. tengono con la Chiefa 64. protestano guerra alle circonvicine castella, che non ubbidiscono a loro 66. combattono, e pigliono Montecassoli 67castigati da Dio con avversità 68.71. corrotti di mol-. ti vizi ibid. giustizia rigida.. mente osfervata da loro 60. ricevono Papa Vettorio con la corte, e li danno ricetto a far Concilio 59- guardano Pila fedelmente 69. assediano la rocca di Fiefole, e presa la rovinano 70. sono sconfitti dal Conte Guido vecchio 70. rompono gli Atetini 71. fanno guerra a' Sanesi 71. cominciano a guerreggiar tra loro 71. vanno con buona ofte da per loro al passaggio di Terra Sata 74. turono i primi all' espuenazione di Damiata 74. rianno il contado 74. asfediano Frondigliana 79. disfanno Si-mifonte, e Combiata 80. 'Montelapo 81. pigliano Ret-. tore forestiere 81. rompono i Sanesi 82. 131. concordi al bene comune 87. divisi in Guelfi, e Ghibellini 86. vanno al conquisto di Terra Santa 65. 87. valenti in armi, e mercanzia, e perchè 88. ab antico si davano alle armi 88. fanno giurare a tutto il contado fedeltà 89. rompono i Pifani 97. vanno a ofte a Figline 97. 130. vanno a ofte a Siena 98.99. 132. 140. 145. assediano Siena 100. 141. guastano il conrado di Siena con quarantatre castella 100. 132. 141. dan-· no pace a' Saneli con condizioni onorate 100-132. sebbene nelle private cose discordavano, nelle pubbliche erano d' un volere 115. ricevono Federigo sec. 118. fi riducano a popolo 120. . fanno ofte a Pistoja 124. 129. . 131. ricominciano guerra a' .. Sanesi, e perchè 129- fanno nna fortezza a Pistoja 131. pigliano Volterra, e in ciò loro mansuetudine 132. danno i capitoli, ed hanno statichi da' Pilani 133. manda. dano cinquecento cavalieri in ajuto alli Orvietani 124. vanno a oste a Pisa, e battono quivi moneta 135. fabchricano le mura oltr' Arno 1:6. vanno a ofte a un caftel. lo del Vescovo d' Arezzo 127. luro l'obri costumi mentre vissono a fignoria di popolo 138. rompono iotto le :. .

mura di Siena i Tedeschi di - Manfredi 141. ricevono il Re Carlo 170.204. vanno a ofte sopra Pisani 170. 184. rompono i Sanesi a colle 176. rimettono i Guelfi, in Siena 176. 177. ricevono Adoardo, che poi fuccesse al padre nel Regno d' Inghilterra 179. ricevono Filippo Re de'Franceschi 179. ricevono Papa Gregorio 180. mandano gente d'armi a Bologna 182. hanno brighe tra loro 186. ricevono dentro Frate Latino Cardinale 186. mandano ajuto al Re Carlo 194. vanno con Lucchesi a oste a Pescia, e rimane loro la terra 199 ricevono il Prenze Carlo di Salerno 204. fi partono della legha contro i Pini, e si accordono con loro 211. fanno l'ultimo cerchio Filippo Conte di Taranto 210. Figline 97. 130. Firenzuola in Puglia 123. Fiorini d' oro quando si cominciarono a battere. e di che pelo, e conio 131. valuta 138. Fiesolone terra di campagna Messer Forese Adimari Capitano de' Guelfi 152. Forli 183. Fosto Arnonico 185. San Francesco fondatore della Religione de' Frati Min. 68. 78. Frondigliana 79. Franceschi cacciati di Gostan-

tinopoli 139.

快快快 3

Fra-

Imperio negl' Italiani 41.
Imperio negli Alemanni 42.
Elettori dello Imperio ordinati da Sergio Papa 46.

#### IMPERADORI

In discordia colla Chiefa 38. 63. 66. 73. 77. 83. 94. 101. 104. 106. 107. 108. 114. Franceschi sette 40. Alemanni sedeli a S. Chiesa 42. nominati Otto 26. della casa di Baviera 66. due in un mededesimo tempo per discordia 139. 153.

#### NOMI DELLI IMPERAD.

Attaviano 8. 25. 26. Arnolfo, ovvero Arnaldo 40. Arrigo primo 47. Alberto 42. 43. Arrigo fecondo 58. Arrigo . serzo sp. Arrigo quarto 66. 75. Arrigo quinto 76. Beringario quarto 42. Carlo Magno 29. 30. 33. 34. 35. 36. 37 Carlo Calvo 39. Carlo Grosso 40. Currado Imperadore primo 57. Currado Imperadore secondo 58. 110-Decio 25. Federigo 73. Federigo lecondo 84. 93. Giulio Cefere 8 9. 11. 17. 18. 22. 24. 26. Lottieri 41. Otto 26 42 43. 44. Otto fecondo 44. 45. Otto terzo 45. 46. Otto quarto 77 83. Ridolfo Conte di Furimburgo 180. 181. 185. 199. Infrangipani cafata in Roma 25.

Inlegna del Conte Ugo dona- Lombardi Pagar ta a quattro calate in Firen- Longobardi 34.

Infegna del Comune di Firenze, accomunata con i Fielolani 49. Insegne del Comune di Firenze in guerra 122. Inquifizione Ufficio dell' Eretica pravità quando cominciò 68. Inquisizione Santi Padri di San Francesco, e di S. Domenica 68. Inondazione d' Arno 71. 177. Infegna di Manfredi presa da' Fiorentini 141. M. Ispiovanato de' Pazzi 1612. Italio figliuolo d' Atalan 2.3. Ralia in guerra l'un Signore coll'altro 58. ha molte novità fotto Arrigo terzo 5p. divisa in Imperiali, e della Chiela 64.

L

Lamberto Frescobaldi 130. Lamberto Frescobaldi 130. Lambertucci Ghibellini di Bologna 182. Legnaggio detto di Sansogna 26 di Carlo Magno mancato 40. d' Antiocia 95. del Conte di Brenna 102. di Due-

ra 157. di Federigo 179. Lettera di Papa Martino a' Meffinefi 169. del Re Piero di Raona al Re Carlo 198 del Re Carlo al Re Piero di Raona 198.

Linguaggi del Mondo 2.
Lione feroce uscitto della stan2a, escorso per Firenze 138.
Loggia degli Adimari 23.
Lombardi Pagani 20.
Longobardi 34.

Lot-

Lottario 43. Lode vera per esser data dal nimico 161 S Lodovico Re 210. Lucca detta anticamente Arninigia 20. il refugio de' Guelfi 148. Lucano Poeta 25. Luigi di Baviera 39. Lucchesi privilegiasi da Otto di batter moneta 44. vanno ad affedio a Pila 69. sconficti da' Pisani, e liberati da' Fiorentini 129. foccorfi da' Fiorentini contro i Pilani 135. cacciano di loro terra i Guelfi di Firenze, e s' accordano alla lega con Manfredi 151. vanno lopra i Pilani 182. ardono Pefcia 199. Luoghi pubblici di Firenze Mercato nuovo 24. 36-51. 53. 62. Mercato vecchio 36. 52. 53. 71. 121. Prato d' Ognislanti 166.

#### M

MArs Idolo 3. 70. 85. Marius Romano capo di parte nobile 8. Magrino Capitano 1 1. 24. Marco Capocei 33. Manovello Imperadore di Goftantinopoli 74. Manfredi Re 95.110. 123. 125. 126. Iua vita, ecostumi 128. 📒 fue genti rottte da' Fiorentini 141. grande di potenza : 152. rotto, e morto 161. Magnale castello 116. Manfredonia edificata da Manfredi 128. Mangia infangati: 136. Mer-

XXXXI Mercatanti danno cominciamento alle loro cafate 91.92. Mangona castello 137. Martinella campana dell' ofte de' Fiorentini 141. Malatelta da Rimini 183. Messina 176. 195. 197. Minerva Idolo 6: S. Miniato martirizzato in Fitenze 25. Miracolo del Crocifisto di San Miniato a Monte 60. Mifura delle migli**a in Piren 70.** Miracolo del Sacramento in S. Ambruogio in Firenze 99. Miracolo delle Tefte di S. Piotro, e S. Paulo 106. Milanesi rotti da Federigo secondo 108. Miracolosa liberazione d' un puttino della bocca d' un Leone 138. Mondo divito in tre parti 2.-Moneta quando trovata 2. Moneta di cuojo fatta da Féderigo secondo in suo bisogno, e latisfatta a moneça d' oro 109. Monte Cecero 11. 24. Magrino 11. 24. Rinaldo 11. di vecchio 11. Montughi di poggio 28. Monte Galliano 11 24. Montebuoni 51. disfatto da' Piorentini 70. Monte Orlando disfato da' Fiorentini 66. Monte Cassoli distatto da' Fioreptini 67. Monte di Croce 70. Montepulciano 71. 82. 98. 99. Monte Grossoli preso da' Fio-

. rentini 72. comprato da lo-

10 78.

Mon

### 1 050508X11

.. Manchupo distationa Fioten-.: wipi &1. Montemurlo colto da' Pidule. oft fi Bok 90 Cara v Li Montale qualitation & p. Montato cattello Sz. Montanerti-176 Mosca de' Lamberri 85. -Monta<del>nara takak</del>o delli Squercialupi 94. Mobre Ribri 97. Montes Liscini Misfatto de Pio-- arqueiti (98. Mantalcino 82. 200. 131. 132. Mongevanchi 116. -Morea improvvila per cadina della volta della camera menwa fi kiormiya 324, 164, . Morte volontaria per non ve-:: me in mano del minici 169. Monte Acenico 123. Montajo castello 128. Monoreggioni 132. Montanara costello g 32.: 1/ Montriais tosre de Genovési -citic Astri 134. Modana 151. Monte Fiasconi 189. Monreale 193, 197. 11 1/ Murrone castello 170. 4.1

Controllitation TAldereastello 16. Napoli a ubbidienza del-- which as a siotala. 25. unit mills ak!... -o:Mé:Casboid!iAngid s@zi: 6:Réfa la penicenza 200. Nino Re 8. 1. 4. Nimico non stimato è saperiodente Großol**8gm 441 4**116 Dobilio magnic z vey sino n worri Mon 30 78.

ាន។ សំខេត្ត**ា**ស្រាស់ ខេត្តព្រះ សំព័

in Firenze 72: più degli shed in Hirenze 33. Ditthdini 35. 37. 38. 51. dicontado 505. 600. 73. 83 5... Normudi 39.40. Moces 102.

**:0** 

O'Rdine de Menati di Va-lombrefato, de Frati Minori 78. del Frant Bredic. 79. Orvieuni siu tatéda' filor a 34. Orlanduccio del Lienz 138. Mels. Oxfo mirece di Papa Nicpola Orlini x85. Orfini si wendicano to' Viterbeff '189. Ofte in the mode fibendiffe in Firenze 144. Offina castello 177.

PAris siglinele di Priamp 4. Pandolfo Principe di Capova 58. Pandolfo Conte Terratino 58. Pallaggio de Criftiani all'Icqui-Mo di Terra Sama 65 90. 87. 103. 179 **886. 486**? Palagio. zle! Tolinghi idisfitto da' Ghibellionia 16 🔧 Parma afiediam da Federigo fecondo 115. Palagio di S. Piero 1851 ra, e fortezze inaiga finda al Palagio tiel mopolo oggistetto -: adel Pelicità in Fisenze 121. va contro al Re Garlo, e ne a squando comingió; ad abitarfi del Podestà 147: Patti non imanienuti del vin-.. Mitoperaragia a di a cara di stata Paglialoco Imperatore da! Greci 130c 2 St. Beduire galle -.:14

Pena primo ad aggrandite i îna 184. Papa da bene non si usurpa i beni della Chiefa 189, Parlamenso de Ghibellips a Empoli 149. Pazzi famiglia di Firenze hanno is acong del Aluga di Bari. Perce Guelle Magistreso in Fi-10nze 168. Palermo 176. 193. Pelegia de' Mozzi 180. Passagio del Re Carlo oltre a mare impedite 184. Papa Lione ... 35. Lione ne quarto 39. Giovanni ottavo 39 Sergio quarto 40. 46. Giovappi dec. 41. Giovanni duodecimo 42, 43. deposto 41. Ligne ottavo 41. cacciato di Cadia 44. rimel. so 44. Benedetto quinto 44. deposto 44. Giovanni decimoquarto 44. Gregorio quinto 45. Gregorio Simoniacu 45. cacciato da otto iii e ragiate le mani, e cavati gli acchi ss. Benedetto viii. 57. Chimenti ii. 58. cacciato di fedia 58. Ghirigoro vii. 58. sepolso in lagrato per miragalo 59. Vettorio 59. Stefano 59. Revedetto x. 59. cacciaso del papato 59. Niceolojo ii 59. Alestandro 59. Ghirigoro vii. 50. Vittorio 64. Urbane il. 64. Pasquale 66. Gelasio 67. Calisto ii. 67.

Chitigace vii. 75. Glemen-

te iii. 75. Celestino iii. 75.

Innocenzio ili. 77.83.87.

٠. •

Onorio iii. 79. 84. 87. 94. Ghirigoro ix. 101. 107. Ge-

lofting in, 108. Indocen iv. 119. Alestandro iv. 127.152. 185. Uchano iv. 152. 154. Chimento iv. 154. 171. Ghirigoro x. di Piacenza 178. 179.184. Ignocenzia v. 184. Adriano v. 184. Gio: xxi. 184. **Niscola**jo ili. 184. 185. 180. 190. Martino v. 205. 442. 489. 190. 194. 201. Onaria iii, 213. Pelago castello 116 Pera Curtà 119. Perfidia degli nomini del Regno 298. Perugini si liberano dell' assedio de' Fiorentini 98. Pescia castello in Toscana 199. Peccato di molti si castiga in alcuni pochi 209. Piero Prefecto di Roma 44. Piero Eremita 65. S Pietro Martire 68. Maestro Piero delle Vigne 110. LII. 113. Pivieri 86. nel contado di Firenze 111. Piacere de' Capitani sono la perdita delle vittorie 117. Piombino Città 133. Mess Piero Asino degli Uberti 150. 161. Piano di Muzzo castello 178. Pietro Re di Rappa 199, 194. 188 è l'omunicato 305. Mels. Piero Conte di Bili 110. Piftoja quando edificata 18. 21. affediata da' Fiorentini 97. fi tende per accordo 131. Pistolesi danno tributo a' Mazzinghi di Firenze 53. rompono i Prateli 71. tolgono Montemurlo a' Conti Guidi,

e lo perdono 8 i. uppidile 97

## EXXIV

ino a' comandamenti de' Piorentini 97. rotti da' Fiorentini 124. disfanno la Fortez-za de Fiorentini dopo la la rotta di Montaperti 131. Pisa onde detta 20. rimane a parte Ghibellina 169. fegue grandezze, e potenza 203. Pisani armano per Majolica 69. raccomandono Pila a' Fiorentiul 69. per invidia affocano le colonne del porfido domandate loro da' Fioren-· fini 69. fanno riprefaglia alle robe de' Fiorentini 96. fo-- no rotti da' Piorentini 97. 135. 185 fanno armata per · Federigo, contro alla Chie-: fr 107. 207. scomunicati da : Papa Gregorio xi. per aver ptesi in mare i Prelati di S. Chiefa con Federigo secondo 108. mandano le chiavi · a' Piorentini , e si accordano con quelli con capitoli dati lero, e danno statichi 50. rompono la pace 134. · Iconfictial Ponte ad Era 185. muovono guerra a' Genoveft 203. rotti da' Genovesi 206. 207 fi accordano co' Fiorentini 211. pigliano alcune · galee, e navi di Genoveli 213. Podestà di Firenze quando si ordinasse 8 r. primo di Firen. · ze 81 privato della Signoria 120. di Pisa prigione de' Fiorentini 129. d'Arezzo piglia con gli Aretini Cortona 137.

Podestà di Firenze suoi nomi. 1207. Guelfredotto di Milano 82.

1117. Gherardo Orlandi 84.

1218. Otto della Mandella di Milano 89 98.

1220. Ugo del Grotto da Pist.
94.

1223. Gherardo Orlandi 97.

1128 Andrea da Perugia 97. 1229. Giovanni Bottacci 98.

1230. Otto di Mandella da Milano 98.

1230. Jacopo da Perugia 99. 1234. Giovanni del Giudice 100.

1235. Campione del Poltrone

1237. Rubaconte della Mandella da Milano 113.

1251. Ruberto da Mondella di Milano 125.

1251. Pilippo degli Ugoni da Brelcia 130 131.

1253. Paolo da Soriano 131.

1254. Guiscardo da Pietrasanta di Milano 132.

2255. Alamanno della Torre di Milano 134.

1257. Matteo da Coreggia

1258. Jacopo Bernardi 135. 1259. Danese Crivella da Mi-

lano 137 Ko. Guido Novell

1260. Guido Novello il primo che abitassi nel palagio del Podestà 147-

Lodovico Degliandolo Cavalieri Frati Godenti 164.

1266. Ormanno Monaldeschi 167.

Popolo quando cominció in Fisenze 114. fecondo 200- di Firenze faperbo nel 110 regnare - ma leale al Comune

137.

Q

e ne' costumi 138. manca per la rotta di Mont'Aperti 146. Pontadera castello 129. Poggibonzi castello 132. 135. 170. 172. 176. 178. Ponte al Serchio castello 134. Poppi castello 151. Popoli tengano da chi vince

137. sua sobrietà nel vivere,

209.

Porte di Firenze. Santa Maria 24. 36. 37. del Duomo 36. 37. di S. Brancazio 36. 37. Rossa 36. Peruzza 37. San Piero 36. 37. del Baschiera 61. di S. Paulo 61. de' Buoi 61. 166. a Roma 62. di San Fridiano 136. Ghibellina 147. a Facuza 212. al Prato 212. Poggio de' Galli 51.

Pravus Cavalier prode di Ca-

tellino 11. 12.

Prodigio d'una fontana versante sangue in Genova 41. Prodigio d' una saetta in Milano 57:

Prato preso, e disfatto da' Fiorentini 66. Iua origine 66.

Pratefi sconfitti da' Pistolesi 71. Priviziano Silvani Signor di

Siena 143. 176.

Priori Supremo Magistrato in Firenze 165. 200. furono da principio tre, cioè Bartolo Bardi. Rosso Bacherelli. Salvi del Chiato 200.

Profuntuofi non sono buoni a

configliare 144.
Provvidenza divina i riferbare i minitri della fua vendetta

Pugna · Castello in valdipesa, oggi Pogni 73. Pulifena bella 6.

Uartieri di Firenze onde nominati 37. Quercia grossa castello sul Sanese 99.

#### R

R E di Grecia Agamennone 5. Menelao 5 Patroculus 5. Re de' Latini Arippa 7. Aventino 7. Amullo 7. Capen 7. Carpeton 7. Enea secondo 7. Egitto 7. Latino primo 6. Latino secodo 7. Munitor 7. Procas 7. Remo 7. Romulo 7. Silvio 7. Tiberino 7.

Re Trojani. Dardano 3. 4. Laumedon 4. Priamo 4. 5. Trojolo 4.

Re d' Italia. Atalan 2. 3. Italio 2 3. Re di Toscana. Turno primo

Re o.

Re di Francia. Carlo Magno 29. Carlo Calvo 39. Carlo Grosso 40. Filippo di Bornio 83. Filippo 178. 190. Lodovico figliuolo di Carlo Magno 34. 35. 39 Lottieri 39. Luigi 39. Luis il semplice 40. Luigi di Filippo Bornio 84. 108.

Radicofani castello 98. Rapolano castello 131.

Razzante Ghibellino popolano 145.

Reafilva figliuola di Munitor 7. Re de' Normandi si fa Cristiano 40.

Resie stirpate da S. Francesco, e S. Domenico 68. Reliquia del Braccio di S. Fi-

lip-

#### /XXXXVi

lippo Apostolo venuta in Firenze 74. Per Regnere non fi harifpetto nè a padre, nè a fratelli 123. 126. 127. Reggio di Lombardia 152. Ricordano Malespini Autore 31. 32. 37. 47. 50. 51. 54. 89. 9**2.** 93. Rimildo 11. Ridolfo Duca di Sanfogna Re de' Romani 63. Riffgachia castello 116. Rinieri Zingani Buondelmonti O LES. Rinizri da Montemerlo Vicaon sio di Federigo secondo in Firenze 134. Ripafacta 133. Riccardo Contre di Comovaglia 139. Riftruccioli castello 178. Riccardo Re d' Inghilterra 178. Roma, quande fatta 7 20.25. Romani rotti da' Fiesolani 10. c ss. affeitiano Fiefole 17. fou no in damo della Chiefa 58. · 302-196. puniti da Papa Ghirigoro 64- contro a Papa Paiquale con Arrigo quarto 66. ∷ricevono Carlo d'Angiò, e - le fanno Senatore 156. rice-- veno Carradine come Imperadore 175. Rocca di Fielole prela da' Fiorentini e disfetta 70. Room data da' Ghibellini a'

Guelfi a Montaperti 146

no 172

ه به ' '

Roux del Vicario del ReCar-

Rouz de' Francesi a Furli 201. Romagna ad' ubbidienza della

Chief saz 213.

to all ponees valle in full Ay-

Reberto prime Duce di Nor**ma**ndi 40. Rect di mermo nell' occhio della Chiefa di S. Piero Scheraggio in Firenze 49. Ruberto Guiscardo libera dall' assedio Papa Ghirigoro 64. Mess. Ruberto Tedesco Vica rio d' Arrigo quarto, e mor to da' Fiorentini 68. Rugomagno Castello ful Sanefe 82. Ruberto Conte di Fiandra 175. Mess. Ruggieri di Loria 208. Mels Ruberto Docia Ammiraglio de' Genovesi 207. Ruberto Duca di Calavria 210.

S

Ramondo Berlinghieri 210.

Aracini 34. 38. 39. 41. pi-J gliano Terra Santa 65. Salimbeni mercanti Sanefi 142. San Miniaro al Tedesco, cade sia detto così 67. disfasso da' Fiorentini 68. disfatto, erifatto da loro medefimi 78. rifassi in poggio 79. sua rocca 95. luo borgo 114 ricetto di Federigo fec 114. del Vicario di Ridelfo 199. Som' Ellero castella 169. San Germano terra di campagna 158 Sardigna Hola 163. Schistruzzo figlinolo d' Uberto 28. Schiattuzzo Ubenti 135. Scheraggio fogna in Fiscage 3 6 Scilma nella Chiefa 42.58.63. Scritture anticke abbruciete in Firenze per fueco apprate

neila

XXXXVII

nella Città nel 2015. 68. Sdegno potentissimo sprone a formantare agni difficile impresa 153.

Sesto Gencilnamo Ramano 29.
Sestine' quab era divisa Firenze erano questi, primo Sesto
d'oltr' Arno, secondo Sesto
di S Piero Scheraggio, terzo Sesto di Borgo S. Apostolo
quarto Sesto di Porta S. Brancazio, quinto Sesto di Porta
di Duomo, sesto di Porta
di Duomo, sesto di S.
Pier Maggiore 62. loro insegne 62. loro Gonf. 120 122.
Severirà del popolo di Firenze
nel castigo 137.

Siamo figlivolo d' Atalan 2. Sicilia onde detta 3.

Silla 27.

Simione Gentiluomo Romano

Silvestro terzo deposto dal Pa-

pato 58.

Siena, onde detra 21. fatta Città, e come 21. affediata da Federigo Imperatore 73. rimane Ghibellina 169.

Sanesi guerreggiati da' Fiorentini 71. 82. 98. 135. rompono la pace a' Fiorent 98. pigliano Montepulciano 99-fanna pace, e capitoli co' Fiorent 100 fanno il comandamento de' Fiorentini 132. rotti a Cotle da' Fiorentini con gran perdita 176. fanno pace co' Florentini 177.

Similario in luogo di Lastrico per le strade in Firenze 17.22. Similario castello 79. 80.

Signoria, cioè Anziani di Firen-

Siponto disfette de Mafredis 28.

Signore valente più cofto muore, che fuggirfi 160. Sicurarfi di chi si posta nelle

grandi imprese 194.

Soldano di Bab. 192. 104. 111. Sollecitudine notabile del Re Carlo 161.

Spedito di porta San Piero in

Firenze 144. 148. Stefano Re d' Ungheria fi fa Cristiano 47.

Straggia castello in Toscana 71. Mels. Stulda Accoppi 159.

Superbia nel Capitano gli toglie il buon configlio, e la vittoria infieme 193.

T

Ancredi Re di Cicilia, e Puglia 75.

Teverina figliuola del Re Fiorino 13.15 16.

Tenute de' nobili Fiorentini 55-Teodorigo Papa scismatico 67-Tedeschi caldi di vino com-

battendo son morti 141. Tizzano castello 129.

M. Tegliajo Aldobraudi 144. Teloro di Manfredi in Nap. 162

Torre di Babel 2.
Torri in Firenze lessantadue 23
150 di 100 braccia 38. grannumero alte cento, e 120.
braccia 72. 116. in Firenze
ridotte all' alrezza di braccia
50. e scapezzate 121. delle
vicinanze 121. 122. del Leome in Firenze 20. al Guardamortonobilisma 126. dello
Scarasaggio 115. disserte in
Firenze 136. sana da' Fiosentini sotto le mura di Sieun
141. de' Grolami 166.

### ixxxxviii

Totile flagellum Dei 23.
Troja, onde detta 4. destrutta da Ercole 4. rifatta da Priamo 4. disfatta da Greci 5.
Tradimento guidato da due frati 143. premiato 119. 123. 126. schifato con gran provvidenza 126.
Traditore punito 118.

"Trattato de' Ghibellini contro a' Guelfi 143. accortissimo del Conte da Montefeltro per liberar Purli 201.

[71E, e Strade in Firenze si lastricano nel 1237. 113. Anguillaja 24. 7. 51. 122. Bogoli 136. Borgo S. Jacopo 9 62. Pidocchiolo 61. S. Pan-Crazio 61. S. Apostolo 35. 52. 53. 61. 115. h20. 121. de' Gregi 52. 121. di S. Felicita, - detto piazza 62-100. S. Niccolò 184. Campo Corbolini -: 61. Chiasso di ferro 53. Capaccio 23. 24. Canto alla paglia 23. Canto degli Adimari 23. Calimara 50. 53. Via Chiara 136 Dado de' Lamberti 53 Feravecchi 23.Garbo 37. 50. Porta S. Maria 51. 53. 64-121. Porta Rossa 52. 53:121. Porta del Duomo 52.121. Porta S Piero 51. 53. 121 Parione 61. S. Mar. 2112ino:23. 50. 52. 121. Terma -024 35-51:121. Vaccherec--sicia 23.51:121. Via larga da ( Strinita 166. Via larga da S. Firenze 156. ·Valembrosa alpè in Toscana 60 "Uberto da Lucca primo Capita-

no del popolo in Firenze 120.

Uberto Pulci 166.

Uberto figliuolo di Catellino 22. 25. 26. Uberti turbatori della Repub. in Firenze 72. 115. 135. due di loro famiglia decapit. 177. Ubaldini rotti da' Fiorentini Guelfi 129. configliano contro a Firenze in Empoli 149. Veglia donna Sanese 21... Vescovado di Firenze 29.31. 52. 70. di Fiesole 19. 32. 48. 52. di Siena fatto di sei Pieve 21. Vercelli 40. Vescovo di Firenze eletto Papa, e detto Niccolajo 59. Vernagallo Pisano 133. Vernio castello 138. Vendetta sacrilega, e scelerata 178-Ugo 28. Ugo Conte, Vicario di Otto 45. fua conversione 45. Ugo Ciappetta 40. M. Uguccione della Pressa 61. Mess. Ugolino Guazzaccherini . Ammiraglio in Pila 107. Mess. Ugo del Balzo 162. Villa Arnina 8. 24 34. Ville de' Nobili di Firenze 55. Vittoria, bastione di Federigo lec. per strigner Parma 117. Vittoria improvvila 132. Virtù nel combatter premiata ? Viniziani rompano i Genovesti in Acri 134. cacciati di Gostantinopoli 139. Viberto 178.189. 🕠 Ungheri in Italia a predarest. Volterra presa da' Fiorent. 2'3 2.

S. Zanobi de' Girolami Velco-



## ISTORIA FIORENTINA

D' I

# RICORDANO MALESPINI GENTILUOMO FTORENTINO

Dalla edificazione di Fiorenza infino all' anno 1281.

Coll' Aggiunta

## DI GIACHETTO DI FRANCESCO MALESPINI SUO NIPOTE

Dal detto anno per infino al 1286.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Proemio. Cap. I.



Onore, e reverenzia dello Iddio Padre, da cua discende il sommo bene, ed a frutto, e utilitade di tutti coloro, che leggieranno, sì degli alletterati, come de' laici, acciocche per molta antichitade abbiamo dimenticate alquante belle storie, e dilet-

tevoli, imperciò i maestri filosasi, cioè coloro, che hanno faste le storie, le sompilarono, e recaronle di gran fascio in A

piccolo volume, siccome più innanzi infra le storie si raccontra, ed acciocchè alcuno sollazzo se ne abbia per l'animo dilettare, e nella memoria si rattenga meglio, sì comincieremo brievemente in questa materia, e racconteremo della prima etade, tanto solamente quanto appartiene a tale materia, e poi brievemente diremo delle tre parti del Mondo, perciocichè conviene alla nostra materia, e niuna cosa ci scriverò, se non quello, che su emendato da'nostri savi maggiori, ed approvato per serma veritade, e che io so, e conosco, che a ciascheduno piace brievità di parole, sì dirò brievemente il più ch' io potrò, soddissacendo alla materia, la quale io ho ordinata di dire, e sì vi priego, che voi ascoltiate diligentemente, della prima etade.

## Siccome Adamo quanto tempo ebbe infino a Nimis Re, e come Appollo strolago fece edificare Fiefole. Cap. II.

Ico principalmente, che da Adamo infino a Nimis Re, il quale per barraglia conquistò tutto il mondo, e sottomise alla sua potenzia, al tempo, che nacque Abram, fi fue anni duemila trecento quaranta quatto. Al tempo di questo medesimo Nimis si edificò la grande Torre di Babello, per la quale & divisono i secrantadue linguaggi del mondo, quando per la prima divissone si divise in tre parti; la prima parce, e la maggiore si è detta Asia, dimostra per lo diritto compasso, e comincia dall'Oriente infino a Settantrione: la seconda parte è chiamata Africa, e tiene da mezzo die infino ad Occidente: la terza parte è chiamata Europa, e'l suo diritto incominciamento si è a Brandizio, e tiene infino a Bari, e da Bari torna a Napoli, e poi tiene infino a Gienova, e da Gienova a Marsilia 🙏 🕶 😂 Marsilia in Sibilia , e da Sibilia infino a Santa Maria finibus terre; e così è circondata la Europa dal mare Oceano tutta Spagna, Normandia, e Inghilterra, e Brettagna, Scozia, Irlanda, e Fiandra, e Danesmarca, e Nesguercie, e Alemagna, Buemia, e Ungheria infino al fiume Camo andando verso Bifanzio, la quale è oggi appellata Coffentinopoli, e poi tiene per l'Isole del Mare, e per le Terre di Schiavenia infino a Vinegia ritorna al sopraddetto Brandizio, nella quele parce così confinata fue uno primo Signore, il quale ebbe nome Atalante, e Giuppiter, e sua moglie fue una bella donna, la quale ebbe nome Elecra, colli quali era Ap-Pollonio grande maestro di Strelomia, e tutti i loro fatti per

fuo configlio s' ordinavano, ed elli conesso lui iscelsono sopra tutti i consini loro sopra luogo dove si fondò Fiesole, la quale fue la prima Città fatta nel mondo, poi sue il diluvio dell' Arca Noe, e questo sue luogo scelto da Appollonio per lo più sano luogo, cioè d'aria, e per lo migliore pianeto, e maggiore che si trovasse, e per la prima Città risatta si sue entero chiamata Fiesole, in questa Città abitava Atalan, ed Electra sua moglie, ed altra sua gonte.

Siccome Atalan ebbe tre figliuoli d' Eletra sua moglie, e quello ebe fesiono. Cap. III.

Uesto Atalan si ebbe da Eletra sua moglie tre figliuoli, de' quali il primo si ebbe nome ludo, del quale per lui è nominata tutta Italia, e dove noi con-, versiamo: le secondo ebbe nome Dardano, il quale fue il primo Cavaliere del mondo, e che prima cavalcò Cavallo, e che in prima fece fella, o freno, e che in prima bartè moneta, e diede curso di spendere: lo terzo figliuolo ebbe nome Sittamo, lo quale ebbe una bella figliuola, la quale ebbe nome Candazia, e degnamente fu chiamato Sittamo, perocchè fue il sezajo figliuolo, e fu quello, che prima andò in Cicilia, e prese lo suo abituro, e per lui è così chiamaza; gli altri due figliuoli, cioè Italo, e Dardano sì vennono infieme in questa concordia, ch' eglino dovessono andare ad alto Mars Idplo a sacrificare, e a domandare quale dovesse andare di loro due ad acquistare gli altri paesi, e quale dovesse ritornare in Fiesole, del cuale Idolo alto Mars ebbono zisposta in questo modo, che Italio dopo la morte di Atalan dovelle rimanere in Fiesole per Signore, e Dardano dovesse endare a conquistare per loncano paese per lo mondo.

Della risposta ch' ebbe Dardano e' fratelli del loro Idolo come si puose Troja la prima volta. Cap. IV.

Uando Dardano invese, e adì la risposta si andò ad Apollonio suo istrolago, e contogli la risposta dell' alto Iddio Mars loro Idolo, e pregollo, che doveste andare con loro, ed Apollonio disse, che volentieri, ed apparecchiaronsi, ed andarono insieme, e menaronne Candazia sua sua nipote, e capitarono nelle parti d'Africa, la quale è tra A 2

cha era in lui. Ettore figlipolo del Re Prismo avendo morti grandiffma quantità di Greci, sicchè tutto il mondo si maravigliava delle sue prodezze, Achillesa tradimento lo uccise con grande astuzia, e ingegno: e i Greci, come dett'è, uccisono poi quanti Trojani grandi, e piccolini trovarono maschi, e semmine, ed uccisono la bella Pulisena, e tuttigli altri, e più, e misono Troja a suoco, e a siamma, e con furono morti, e dissatti tutti i Trojani per la colpa di loro stessi per cagione, che misono il cavallo dentro; quella destruzione sue del cominciamento del secolo quarteromita dugento quarantacinque anni.

Della ingenerazione di Anferace, e d'Adampino, e d'Ancifes, e d'Enea, e come Enea al partire di Troja ando a Minerva Idolo. Cap. VIII.

Ra raccontiamo ficcome Anferaco ingenero Adampino, e Admapino ingenero Ancifes, ed Ancifes ingenero Enea, ma prima che e' fi partifie di Troja, Enea ando a Minerva Idoto delle battaglie, e domando, che gli dovesse dire, dov' egli dovesse andare colla sua gente. Minerva fece risponso, e disse, che andasse nelle parti d'Italia per lo Porto del Tevero, e per te, e per li tuoi descendenti si firanno grandissimi fatti in Italia, che tutto il mondo se ne maravigliera abeterno.

Siccome Enea con sua gente navicò al Porto Tevero al partire, che se di Troja, e come uccise Turno. Cap. IX.

Llora Enea con sua gente navicò inverso il Tevero colle sue navi, ed ebbe grandissime fortune, e tempeste in mare, che di veuti navi ne perdè una, e le diciannove camparono, e passate le fortune rientrarono nelle navi, e navicarono per lo Porto del Tevero, e entrarono in Italia, e quivi grovarono una Cirtà, che si chiamava Albania, nella quale era il Re Larigo, e Lavina sua figliuola, la quale molto invaghì d' Enea; udendo queste cose uno, che avea nome Turno, il quale stava in queste parti dove oggi si dice la Cirtà di Cortona; questi sue il primo Re di Toscana, e gli uomini di quelle parti erano chiamati Turini, e il detto Re Turno andò incontro ad Enea, e tombattendo con sui, e per Enea su siconsisto, e morto per sua propria mano.

Siccome Lavina innamord più forte d' Enea, e come il tolse per marito. Cap. X.

Llora Lavina figliucia del sopraddetto Re Latino s' innamorò assai maggiormente d' Enea, sicch' ella il tolse per marito, del quale nacque un figliuolo, che ebbe nome Silvio, imperciocche fue ingenerato in una selva, e Silvo ingenero Enea secondo, e questo Enea ingenes rò Latino, e Latino Egitto, ed Egitto ingenerò Gapen, lo quale fece Capova di Puglia, e Capen ingenerò Carpeton, e Carpeton ingenerò Tiberino, e Tiberino ingenerò Agripae, e Agripae ingenerò Remo, e questi puose il presidio di quegli d'Albania intra monti dove & ora Roma, il quale per l'alta impiezza di saetta di folgore si dissece. Allora Agripa ingenerò Remun, ed in quel monte si soppellio alla fine, ed innanzi, che egli morisse sì puose nome a quello luogo perpetuale. Aventino figlitiolo di Agripi ingenerò Procas, e Proces ing nero Municor, e Amulio; il quale Amulio fue il più giovani figliuolo di Procas, e questi prele la Signoria del Reame, e Munitore il maggior figliuolo fi vivette pure nel fuo campo. cioè sopra il suo campo: è la fua figliuola, ch' avea nome Reafilva, fue electa vergine vellale per cagione di non avere figliuoli, la quale ebbe due figliuoli a un corpo, e fecegli afla riva di un fiume, e ivi gli lasciò.

Siccome d' Enca, e di Lavina aset gran gente, e generazione, e siccome nacque Romolo, e Remolo, e come si sondo Roma. Cap. XI.

Uesti due fantini pervennono alle mani di Faustale pastore del Re, il quale gli ripuose, e portogli a Laurenzia sua moglie, e quella gli allevò, e nutricò, e l'uno ebbe nome Romulo, e l'altro Remo, i quali feciono una Città, alla quale posono nome Roma, u tosì sa chiamata per amore di Romulo, secondo che raccontano le Storie di Roma. Non ebbe altro cominciamento se non da Romulo, il quale sue sigliatolo di Reasilva vergine vestale, il quale nacque con Remo a uno corpo, la quale Città, cioè Roma pervennen tanta grandezza, e dignicate, chè tatto il monto siculvette rabuto in pace dicinsserte unai, e A 4

ro Apostolo di Cristo, e tutto quello di rampollo olio di totso terra in segno di divina grazia, dopo la morte di messere Santo Piero.

Come Assilia Romano cominciò case, e capanne nel piano dove è oggi Firenze, e questi sue il principiatore di Firenze. Cap. XII.

Ra comiució a Roma divisioni molte, tralle quali su divisione fra il popolo minuto, e gli altri maggiori; e l' uno de' Capi ebbe nome Marius, e questi tenne colli maggiori. e l'altro Capo del minuto popolo ebbe nome Assila, e questo Assila sue chiamato con quantità di Romani del detto popolo minuto, e questi vennono a abita. ne per ispazio di tempo nel piano, ov'è oggi Fiorenza in sulla ripa d'Arno, che in quel tempo si chiamava Sarno, e poi si dirivò il nome, e fu chiamato Arno, e quivi in sulla riva fondarono certe casette, e capanne intorno al ponte, il quale oggi si chiama Ponte vecchio, e intorno dove oggi si chiama Vacchereccia, e Santo Michele in orto, e chiamavasi quella borgata villa Sarnina, poi è divolgata, perchè era in sull' Arno, che poi si chiamò villa Arnina, e questo Assilla sue il primo, che facesse case, e capanne nel piano ov' è oggi Fiorenza, e per innanzi ne diremo più pienamente; e notate, che il topraddetto Assilla ivi a certo tempo tornò a Roma, e cacciò i suoi avversarj, e più, e più volte l'uno cacciò l'altro, che sarebbe lungo a dire, ma ora ritorneremo a nostra mateteria de' fatti di Roma, e di Catellino, e di Fiesole, e come Fiorenza fue fatta, e cerchiata di mura, e di torri, e come fu disfatta, e rifatta, e il modo, e che, e il come, il perchè; e diremo ancora ficcome un gentiluomo, il quale ebbe nome Catellino grande Cittadino Romano anche cominciò a Roma divisioni, e brighe con suoi seguaci, come sece battaglie, e brighe col comune di Roma, e nella fine fue morto, come innanzi si dirà. Delle

## Della congiura, che fe Catellino con certi Romani. Cap. XIII.

Oi il sopraddetto Catellino, che era grandissimo Cittadino di Roma, e gentiluomo, essendo Capitano richiese alquanti grandi, e prodi uomini di Roma, colli quali fece congiura contra i Senatori di Roma, e puosesi in cuore di dissare Roma, e menare a morte i detti Consoli, e di questo feciano sacramento, e chiamavasi la congiura di Catellino. Sì tosto come Giulio Cesare, e gli altri Senatori il seppano, fecion, che ne furono alquanti presi di quella congiurazione, e messi in prigione, e poi strangolati per viva forza; ma Catellino con alquanti de' maggiori di quella compagnia camparono, e vennono, e intrarono in Fiesole, e quivi stavano, e facevano capo, e guerreggiavano malamente Roma, per la quale cagione Antonio Senatore di Roma, si mosse con una milizia di Cavalieri di semila secento quarantasei, e vennono a grande oste a Fiesole.

## Come' Romani vennano ad oste a Fiesole, e seciono contro a Catellino. Cap. XIV.

Entendo Catellino, che i Romani gli venivano addosso con giande esercito di Cavalieri immantenente usci suori di Fiesole con molti prodi uomini Fiesolani. Andaronsene verso l'alpe Appennina a pennoni spiegati. Udendo Antonio, che Catellino era partito di Fiesole, tenneli dietro colla sua gente verso le sopraddette alpi, la quale si chiamava Faltona, e su così chiamata per uno, che ebbe nome Faltone, e giunselo nel campo Picieno, e quivi seciono insieme ismisurata battaglia, ma Catellino con sua gente vi sue sconsitto, e morta tutta sua gente, e simigliantemente l'altra parte; ma pure nella sine Catellino rimase con undici compagni, ed Antonio con venti compagni col campo vinto, e ritornossi a Roma con vittoria, avvengaiddioche sosse con grande dannaggio de' Romani.

do il danno ricevuto da Catellina. Cap. XV.

L!ora i Romani intendendo il danno, e nol potendo credere, che si grande moltitudine di gente vi fossono simafi, con grande furore fi mossono di Roma con grafidiffima gente, vennono ove era stata la battaglia, e trovarono che vero; allora con grandissima enequirade se n' andarono ritti alla Città di Fielole, e dentro era tornato Catellina: è tentendo i Fiefolani, che i Romani venivano loro addoffo, armo. ronfi, e guarnironfi, e uscirono fuori di Fiesole incontro a i Romani, e av vilaronfi infieme alla battaglia, e i Fiesolani isconfisso. no e caricarono i Romani infino alla riva d'un fiume, il quale si chiamava Arion: e i Romani tenendo giù per un siame, sì fi fermarono infieme nel fiume facciendo battaglia infino a mezza notte, egli Romani albergarono in quella notte, quando la battaglia fu restata, nelle ripe di quel siume, cioè dall' uno lato di là: e i Fiesolani rimasono di quà, e Fiorino Re Romano, Capitano dell' ofte con gli altri tutti capitani ebbono infième configlio, e pentarono, e ordinarono come potessono menare a distruzione la Cierà di Fielole, e i Romani ordinarono, che Fiorino compensatamente di notte tempo si partissi dell'offe colla metà della cavalleria, è andationo al piano, che era infra la Cirrà di Fietole, e 'I popolo Fietolano, il quale popolo era allora alla ziva d'Arno, e l'altro dinanzi, in questo modo lo sconfissono.

### Come' Fiefolani furono isconsisti da' Romani. Cap. XVI.

Uando venne la mattina, che i Cavalieri della ripà d'Arno diedono la battaglia a' Fiesolani, e sedirono di dietro alla battaglia, e i Fiesolani vedendo, che erano combattuti dinanzi, e di dietro, gittarono vià l'arme, e cominciarono a suggire, e surono tutti sediti in fronte, ma più surono quelli, che camparono, e ritornarono in Fiesole, e disenderono la Città per modo, che i Romani non vi poterono entraie, anzi si partirono, e ritornarono a Roma, salvo che il Re Fiorino, che rimase nella riva d'Arno, e sì sece sare grandissime vallate, e grandi steccati, e sacea armare, quanto più potea e di dì, e di notte, e quivi sacea

guardaze; e faceva gran danno a' Fiesolani, e i Fiesolani ndendo questo ricordandosi della ingiuria, che Fiorino avea fatta loro secretamente, si missono a rischio una notte, e uscizon fuori della Città, e yennono al vallo dello fleccaso dov' era Fiorino, e la moglie, e i figliuoli, ed uccisono lui con tut-23 sua gente, e alquanti camparono, e portarono la novella a Roma, siccome erano sconsitti i Romani, e Fiorino morto da' Fiefolani con tutta sua gente. La tristizia, e'l dolore fu grande per tutto 'l Senato, e altra huona gente di Roma; con grande delore uscirono fuori tutte le milizie di Roma, e Giulio Cesere, il quale vi venne con tutta sua gente a ofte a Fiesple, e puosesi in sul maggior monte, il quale fosse intorno a Fiesole, che oggi si chiama monte Cecero, e per dignità dell' Imperio & chiamo monte Ceseri, e prello a monte Giulio Cesere si puose la milizia di Magrino, e per lui si chiamò quel monte, monte Magrino, e in sun' un altro monte presso a quello si puose la milizia di Galiano, ed ancora oggi per lui si chiama monte Galiano, ed in sun' un altro monte ancora presso a quello colla fua milizia si puose Rinaldo, ad ancora ha ritenuto il nome, che si chiama ancora monte Rinaldo, e ivi appresso è un fiumicello chiamato Mugnone; e Camerino sì si puose a piede del monte di Fiesole colla sua milizia, per lui si chiama la contrada da Camerata, e l'altro si puose colla sua milizia in sul monte di Vecchio, ed ancora oggi ha riteauto il nome, ed abbiendo Giulio Cesere ordinato colli suoi Romani, e milizie affediata la Cietà di Fiesple tutto intorno, e fiando per lungo tempo, e non possendo approssimarsi ad essa in alcuna maniera, Giulio Cesere comandò a i Romani al sicuro tutti si partissero dell'oste, e ritornassono a Roma, ed elli colla sua gente, e con certi iscelti promisse loro di starvi tanto, ch' egli disfarebbe le mura della detta Città infino a' fondamenti: e alla sua gente comandò, che non fosse niuno uomo, lo quale comperatie, o yendeste niuna cosa sotto pena della vita, se non colà dov' era morto Fiorino di Roma, acciocche sempre avessono a memoria alla sua morte, e ingiuria, che quivi avea ricevuta i Romani, acciocche ne sosse maggiore vendetta, ed il Senatore di Roma si rimase dove pegi è polla Firenze.



Come arrivò la moglie del Re Fiorino, morto, e isconfitto il detto Fiorino. Cap. XVII.

Icemmo addietro come per Catellino, e per li Fie-folani fue isconsitto il Re Fiorino, e lui morto, e fua gente; ora diremo della fua donna, e della fua figliuola, quello che ne avvenne, poi ritorneremo a Cesere, e a i Romani. La detta donna ebbe nome Bellisea; la più bella donna, e la più savia, che in quel tempo si trovasse, e quando il detto Re Fiorino suo marito sue morto, e isconficto, la detta donna rimase fedita, e presa per uno cavaliere chiamato Pravus, e fu celata a tanto venne negli orecchi al detto Catellino, e saputolo il sece morire il detto Pravus di mala morte, e il detto Pravus fu il più valente cavaliere, che a suo tempo si trovasse, e il detto Catellino ebbe troppa grande letizia, quando la detta Bellissea gli venne alle mani: perocchè infino al detto tempo, ch' era in Roma il detto Catellino, n' era forte innamorato a ranto, che per lo detto Catellino fue fatta curare, e guarire diligentemente, e guarita il detto Cátellino la tenne sì come sua donna, e quella, che più amava che le medesimo: e a un Centurione pervenne alle mani la sigliuola del detto Re Fiorino, e della detta Reina Bellisea, la quale, come dicemmo, fu bellissima oltr' a misura, e aveva nome Teverina, e in quel tempo non si sarebbe trovata sua pari di bellezza, e di fenno, e avendo vedato il detro Centurione la morte crudele, la quale il detto Catellino aveva facto fare a Pravus, già per quello non rivelò la detta donzella a Catellino, anzi celatamente la tenne nella Città di Fiesole, siccome per innanzi udirete.

### Siccome Catellino fa grande allegrezza della vettoria avuta de Romani. Cap. XVIII.

Vuta la vittoria Carellino sopra i Romani fece grande allegrezza facendo sonare trombe, e stromenti, e fece grandissima letizia della Reina Bellisea, e tutto il guadagno sece partire, e participare con tutti i Cittadini maschi, e femmine di Fiesole, e così al piccolo, come al grande, e tantosto andò alla camera sua, ove avea fatta mettere, e curare delle ferite la detta Reina Bellisea, e venne allato a lei a piangere con lei baciandola con grande diletto, mandò per tutti e medici della Città, e secela curare

per sì fatto modo, che subito la renderono sana, e liberata più che fosse mai: e'l detto Catellino, come addietro abbiamo detto, la riveriva, e teneva per sua donna: e la Reina poco si contentava di lui, e'l dì, e la notte si lamentava, e pregava pietosamente Iddio per l'anima del suo marito, e di Teverina sua figliuola, credendo che fosse morta, il detto Centurione teneva secretamente in Fiesole in un bello palazzo la detta donzella figliuola del detto Re Fiorino, e di Bellisea: e il detto Centurione dimorava nel detto palazzo con cento Cavalieri; ed era posto dalla mano diritta d' oriente, lo quale palazzo era molto forte, e fu gran fortezza fabbricata di marmo: e la donzella piangea notte, e die, e non si potea racconsolare pensando del padre, e della madre, sempre pregando la morte, che l'uccidesse, acciocche accompagnasse il padre, e la madre, credendo che la madre fosse morta, e di questo: il detto Centurione forte la riprendea, e recavalasi in braccio confortandola quanto potea: il detto Centurione mai non andava al palagio di Catellino; e ciò vedendo, che il detto Centurione non andava, nè veniva a lui, mandò per lui più volte, e ogni volta mandava dicendo, che era di mala voglia, e diceva: io non voglio altro bene nè gioja in questo mondo, che Teverina, e prendea le sue treccie baciandola con diletto, dicendo: queste sono le catene, che mi tengono incatenato: e mai non furono vedute somiglianti hellezze, e tanto l'amava di fino amore, che sempre con lei infieme piangeva. Ora avvengachè non dopo molti giorni intrattenendosi la Reina Bellisea, come accade, le sovvene di Teverina sua figliuola, e incominció a fare lamentofo pianto, dicendo: dove se mia dolce figlinola bella, e savia sopra tutte l'altre creature, sempre chiamandola per nome: e facendo questo lamento, una matrona, la quale andava per li palazzi medicando le donne, vendendo loro adornamenti da donne, faciendo suo mestiero si diede ad ascoltare le parole, le quali la detta Reina Bellisea dicea nel suo lamentare, ancora fi diede a mirare le sue smisurate bellezze, e a' suoi sembianti, e allora si trasse presso a lei, e dissele: Madonna per dio, che non vogliate guastare le vostre ismisurate bellezze, risposele: A voi sia grande mercè: però io non posso porre freno agli occhi miei, nè al grande dolore, che il mio cuore porta, quand' io mi ricordo della mia bellissima figliuola, la quale era d'anniquindici, ed era impossibile a trovarenel mondo sua pari, dibellezze, e di costumi, e di senno: e certo gli anni non l' avean' ingannata: alla quale rispuose la matrona: Certo, madonna, nel palazzo di Centurione, ho trovato

vato la più bella donzella, che gli occhi miei mai vedessono, e la più savia, e sempre si lamenta chiamando sempre la sua madre; e racquetato il pianto della Reina, disse: dimmi le sue fattezze, e il tempo: a il dire della matrona comprese la Reina ella essere la sua figliuola, e disse: Andate tosto al palarzo, e domandatela del suo nome, e del suo padre, e della madre, e se mi recherete il vero, io ve ne guiderdonerò altamente. Mossesi allora subito, e andò al palazzo di Centurione portando ghirlande, e altri adornamenti da donne, e con parole di Centurione entrò dentro, e giunse alla donzella. e salutolla, e accostatosi a lei disse: Madonna la Reina Bellisea mi manda a te, la quale fu moglie del Re Fiorino: difie la donzella: deh dimmi in veritade, dov' è quella Reina? è ella sana, e viva? disse di sì, ed è la più bella donna, ch' io ve-· dessi mai, ma maninconosa sempre sta per Teverina sua figliuola, e sempre di lei si lamenta; e udendo questo la donzella cadde tramortita tralle braccia della matrona, e titornata in se, disse: Tosto andiamo a quella, ch' ella è mia madre, ch' è fiore delle Reine, e io sono Teverina la sua figliuola, e sono preta, e conviemmi stare a posta di questo Cavaliere Centurione, però le dite per mis parte, che trovi modo ch' io sia con lei, e che io sto bene dappoi, ch' io so novelle della mia dolce madre, e tutta rimango consolara, e son fuari di dolore. Allora la detta matrona si partì, e torna alla Reina Bellisea, e inginocchiata innanzi a tei, dille: buone novelle di Teverina, e ciò udito gii fece dare venti bisapri d' oro, e pregolla, che la tenesse celata, e partita che su la matrona la Reina mandòper Catellino, e dissegli tutto il fatto della sua figliuola, e istrettamente con molto pianto, e lagrime il pregò, che mettesse ogni pena per riaverla, cioè la sua Teverina, conciossiacolache Centurione l' avea nel suo palazzo; alla quale Carellino rispuose con molte lagrime: Madonna i vostri prieghi sono a me comandamenti, e tutte l'altre cose dormiranno, appetto a questo, perocchè mai si farà altro, che io riarò la vostra sigliuola, che l'arete al vostro talento: e 'ncontanente mando per Centurione: rispuosegli, che era di mala voglia, e non potea venire; ma se volesse e' suoi Cavalieri gliele manderebbe. Catellino rimandò l'altro messo, a termine perentorio, disse gli perdonasse, che non potea venire. Onde Catellino forte crucciato, mandò con molto furore per un milione di cavalieri, e comandò loro, che di subito menassono Centurione dinanzi a sui preso; ma il Centurione non gli lasciò trarre presso al palagio, e accomiazogli da mata parte;

parte; allora Catellino montò in superbia, e mandovvi un altro milione di cavalieri, e ogni milione, s' intendeva mille cavalieri, e anche vi mandò tremila pedoni, e quivi diedono aspra battaglia, ma non poterono acquistar niente al palazzo, perchè era fortissimo; onde Catellino vi andò in persona con mille cavalieri, e con mille pedoni, e con fuoco, e con cava vi diedono asprissima battaglia; onde Centurione vedendosi a grave partito, e così assediato, e veggiendo, che non poteva campare chiese mercede, e vossesi arrendere alla Reina Bellisea: e Carellino non lo voleva se non per uomo morto; onde la Reina sentendo questo ando inverso il palazzo con grande compagnia di donne, e fece chiamare Centurione, e domandollo se la sua figliuola è viva, o morta, risposele: Madonna ell'èpiù bella, che fosse mai, disse la Reina: arrenditi a me, ed egli rispuose: molto volentieri; e la Reina andò a Catellino, e chiesegli digrazia, ch'egli lasci Centurione con tutta la lua gence, rispuose Catellino: siate donna di ciò, che vi piace; ande la Reina di subito andò al palazzo di Centurione, e fece partire tutta la gente, e cavallerla, e poi chiamò Centurione, che aprisse le porti del palazzo, e dissell, che Catellino voleva la forza, e 'l palazzo per se, disse Centurione: io glielo darò con patti, che io voglio potermi partire io, e tutta mia gente di Fiesole, e andare ove mi parrà, ovvero piacerà: e la Reina su con Catellino, e così rimason d'accordo, perocchè la Reina forte dubitava, che la sua figliuola non perisse per gli argomenti di Catellino, e che per le cave fatte la fortezza non rovinasse, e anche Centurione veggendosi non poter fare altro rende la detta Teverina alla sua madre Bellisea, e per la difesa, che 'l detto Centurione aveva fatta, fu fedito quali a morte, e renduta la donzella Centurione fu fatto guarire delle sue ferite, e la donzella pregò la sua madre, che al detto Centurione non fosse satto male: perocchè mentre, che io fui in suo potere, mai non s' indovinò, se non di sar cosa, che mi piacelle; e per quelto la Reina fece perdonare a Centurione, e guarito in tutto fi.gittò inginocehione innanzi alla Reina, e disse: Madonna, che comandate, che io faccia? distegli: che tu ti parta stanotte di questa Città per modo, che Catellino non lo sappia, e così su fatto. E la Reina in quella notte l'accompagnò infino alla porta, e gittossi in terra del suo cavallo, e prego la Reina, che non aprisse ancora la porta, e inginocchioni con molta reverenza per misericordia pregandola con pietoso lamento raccomandogli l'onore, e il piacere, eil bene, che aveva fatto a Teverina; onde io vi prego in servi. gio

gio di gran dono, che voi la mi mostriate in prima, che io ne vada, imperocche forse non ci rivedremo maipiù. Alla Reina ne venne pictade, e donolli cavalli, e arnefi, con che ne posta andare, e andò per Teverina, e dissele le parole a lei dette per Centurione, ed ella rispuose: Madre mia io sono al vostro volere: però mi paregli dobbiate fare ricordo per li servigi fatti a me. Allora la Reina menò seco la donzella, e furono alla porta. La Reina gli diede una bella spada, la quale portasse per amore della donzella, e fatto questo si fece aprire la porta, e fece grande iscomiatata dalla Reina, e poi si volse alla donzella pregandola, che per sua consolazione gli tocchi la mano; la donzella distele la mano con tutto il braccio. Il Cemurione prese lei francamente, e gittollasi dinanzi in sul cavalle; e va per li fatti suoi. Allora la Reina cominciò il maggiore lamento, che mai si udisse dire, e a questo pianto si levarono, e trassono molte perione Fiesolane, e Catellino vi venne con tucta sua: baronia, e trovarono la Reina tramortita, e portaronia mella sua camera, e Catellino pregava la Reina teneramente, che gli dovesse dire il suo lamento, e per lo gran dolore non lo poteva dire, e nella sine glielo disse. E ciò saputo Carelino, che Centurionen' avea portata la donzella fu più dolerofo, che mai fosse alcuno; e la Reina per lo dolore l'avea tanto penato a dire, che 'l Centurione si era già dilungato più di dieci miglia, e incontanente Catellino montò a cavello con mille Cavalieri in compagnia, e duemila pedoni perfeguitando il Centurione, ed egli fuggi continuamente a sproni battuti tanto, che ricoverò nel Castel di Nalde, e quivi Catellino si puose all'assedio, e mandò a Fiesole per quindici milizie di pedoni, e stettevi due anni, e un mese, e sette di all'assedio, e quivi stando, i Romani il seppono, e come addietro dicemmo, i Romani si partirono da Roma, e tornarono a sedio a Fiesole, e per quella cagione si parti Catellino del Castello dove era Centurione, e tornato a Fiesole in prima, che i Romani l'assediassono, e assorzò la Città di quello, che sece loro bisogno alla loro difesa contro a' Romani.



## Siccome Cesere assedid Fiesole. Cap. XVI I I.

A Città di Fiefole fu affediata da Giulio Cesere. Eccoma addietro avete udito, e stettevi a sedio otto anni, e sei mefi, e quattro giorni. Allora i Fiefolani vedendo, che non si poteano tenere, caddono in queki patti con Giulio Cesere: che dovessono cacciare suori della Città Catellino, e sua gente, e Fiesole si dovesse dissare; e in quel luogo dove su morto Pierino, si dovesse sare una Città nella villa Camarzia, e nella villa Arnina, la quale Città fi dovesse empiere l'una metà comunalmente di gente Fiesolana, e l'altra di gence Romana: e Giulio Cesere dissece la Città di Fiesole, e sece la Città nuova di Fiesolani, e di Romani, e volle, che per lai fosse chiamata Cetaria, la quale non piacque a' Senatori, nè a' Consoli di Roma; ma consigliarono, e ardinarono, che uno de' nobili Cittadini di Roma dovesse fare Le mura della Cittade, e le torri ispesse per logico delle mura, e tutta fatta, e edificata al modo di Roma; ed ancora un altro de' nobili di Roma dovesse sar sare lo smalto per la Città a fimilitudine di quello di Roma; e un altro de' nobili di Roma dovesse far fare le piazze, e 'l Campidoglio, come quello di Roma; e un altro de nobili di Roma dovesse sar sare te doccie, perchè l'acqua venifie nella città per condutto di lange sette miglia al modo di quella di Roma, acciocche per ogni di solenne la città tutta fi lavasse; e anche un altro de' nobili di Roma dovesse sar fare il parlagio, e'l guardingo, e laterina siccome sta uno al modo di Roma, e sopra di ciò sì ordinò Giulio Cefare, e i Sanatori di Roma, che qualunque di costoro prima compiesse il suo edificio, che quello cotale abbia in tutto libertà, e fignoria di porre nome alla Città nuova, e si su si grande lo studio, che ciascheduno sece, che tutti compierono in un dì, ovvero termine loro edificio, ficchè non ebbe altro nome, ma questa Città sì si chiamò per allora la piccola Roma.



Siccome a Pifa, che era chiamata Alfea si ricevevano i tributi de Romani. Cap. XXIII.

Opo le morte d'Attile i Romani ordinarono di rifare Firenze maggiore, e più bella, che non era in prima, e per innanzi ne fareme menzione: eziandio molto aveva prosperato, e prosperò la Città di Roma: e in quel tempo togliendo tributo a tutto il mondo. Ed avvenne cosa, che elessono Guido di Francia, e Guido della Mazana sopra il ricevero i tributi, e l'altre cose; e quegli che gli mandavano, sì venivano per mare infino a quel luego davi è oggi la Città di Pisa. Suo proprio nome su Alsea; ed al detto luogo tutte quelle cose, che venivano in soma, ovvero in navi, si pesavano in Pisa, e poi si mandavano a Roma, e per lo peso de' Romani si matò nome, e sì si chiamò Pisa: e acciocana prisa non era sufficiente a ricevere tanto istropiccio, i Romani feciono un altro luogo, ove queste cose si pesavano, e perocchè alla prime surono due luoghi, però si diclina, secondo gramatica, pure in plurali.

## Il perchè Luca fu così chiamata. Cap. XXIIII.

Oiohe al tempo, che Cristo nacque della Vergine Maria, la Città di Lucca Arnigia, imperciocchè imprima si convertirono alla fede di Cristo, e nella Cattolica fede fureno rilucenti con magna luce di Cristo si su dap-poi in qua chiamata Luca, quasi l'uce. Simigliantemente aneicamente quegli della parte di Francia andavan contro ad una setta di gente, la quale era chiamana la setta de Lombardi, li quali erano Pagani, e perseguitandoli capitarono in un suogo dov' è era la Città di Siena. Quivissertono a riposarsi per lungo tempo, perchè erano affaticati per vecchiezza, ed altre infermitadi in tal modo, e maniera, che non poteano andare più oltre: allora a i giovani nomini, ch' erano più sani, ordinarono, che dovessono andare oltre, e ivi rimanere turci i vecchi, e gl' infermi: e cost feciono, e fecionvi due rifedii, e stettono lungo tempo, acciocchè più sicuramente si potessono riposare, e stare. L'uno, e l'altro luogo si era chiamato Sepe, imperciocche gli nomini ermo rimali ivi per lantade,

cioè per vecchiezza: poi si raccomuno l' uno luogo, e l' altro, perciò si diriva secondo gramatica in plurale, pluraliter nominativo he Sene.

Come Siena fu fatta, e chiamata Città, e perche fi chiamò Siena la Veglia. Cap. XXV.

Ni a gran tempo în questa Cittade era una donna, la quale avea nome madonna Veglia, la quale era una vecchissima, ericchissima albergatore: e tornando uno grande legato dell' Apostolica Sedia delle parti di Francia, albergò in casa sua, ed al partire volendo pagare di quello, che Eveva ricevuto, quella non volle ricever niente, ma pregollo divotamente per amore dell' altissimo Dio, che le procacciasse nella Corte di Roma, che in quella terra avesse un Ve-scovo: e'l Legato gli rispuose, ch' ella dovesse venire a Corte all' Apostolico, e dovesse domandare a lui, e a' suoi Cardinali un Velcovo, ed elli sarebbe in ajuto, quanto potefle, e mona Veglia così fece: e diede loro una intenzione, la quale il Papa co' suoi Cardinali seciono, e ordinarono di torre una Pieve nel Vescovado d'Arezzo, e una Pieve del Vescovado di Perugia, e una Pieve di quello di Chiusi, e una di quello di Volterra, e una di quello di Grosseto, e una di quello di Massa, e una di quello d'Orviero, e una di Pioren-22, e una di Fiesole: e queste sopraddette Pievi seciono un Vescovado: e gli uomini della Città di Siena, venuto il Vitscovado, fu chiamata Cittade, ed ebbe nome quello Vescovo Messer Gualterotto, e la Città di Fiesole fu pure così chiamata, imperciocchè in tutta la parte d' Europa fu ella sola la prima Cittade, siccome io v' ho divisato qua addietro. Pistoja ebbe quello nome siccome addietro vi ho detto, e Fiorenza fu chiamata per lo Re Fiorino, e Roma per Romulo, siccome per addietro ho divisato. Esì dovete sapere, che la Città di Fiefole è nel migliore, e nel più fano luogo di tutta Europa, perocch' è nel mezzo delle due parti, e tra due mari, e Apollonio vide per sua arce, che il detto luogo di Fiesole, dove noi siamo, e li venti, che ci possono per le Stelle, che signoreggiano, è più fano luogo.

Di Fiesole com' è sanissima aria, e del bagno di Catel. lino, e le sue proprietà. Cap. XXVI.

Nora dovere sapere, che la Città di Fiesole sue fandata sotto tale pianeto, che sempre dona sortezza, all'envezza, e vigore agli abitanti più, che niun altro luogo di questa terza parte: e quanto più vai nelle sommità del monte, tanto è migliore, e più sano: dev' è la detta Città di Fiesole si aveva un bagno caldo, lo, quale era chiamato lo bagno reale di Catellino, lo quale sanavaogni infermitade, e guariya di tutte le piaghe, e avealo per tal mindo condotto, ch' egli veniva da lunge del monte un miglio, e mezzo, e usciva per una bocca d'un Lione, che pareva tueto vivo naturale; lo qual bagno dava grande sorza alle membra dell' uomo, e di questo Catellino di Roma sì nacque un figliuolo, che ebbe nome Uberto Cesere, lo quale Uberto su nella Città di Fiesole: e dopo la morte di Catellino rimase d'anni sette: e un altro figliuolo ebbe il detto Catellino, che per disperazione l'uccise con sua propria mano.

Siscome Uberto figliuolo di Catellino tornò a Roma, e del primo cerchio di Firenze. Cap. XXVII.

🤜 Quando Uberto fu d'età di anni quindici, si tornò 🛊 Roma: e Giulio Cesere gli perdond, e non guardò a' misfatti del padre, e fecielo ribandire, e da molti Romani gli fu fatto grand' onore, e rimesso in tenuta sopra suo patrimonio. E Giulio Cesere veggiendolo molto falorolo, si si dubitò, e temette di lui, e sotto ispecie di lufinghe gli comandò, e pregò, che n'andasse là, dov'è oggi Pirenze, ad abitare, la quale allora si chiamava Cesaria, ed era stata fatta alla similitudine di Roma; e questo Uberto con alquanti compagni Romani si raddirizzo le piazze, e il Campidoglio, e lo smalto, e'l guardingo; perchè addietro dicemmo, che temo menzione del primo circuito, ovvero giro della detta Cirtà detta Cesaria, e poi chiamata Fiorenza, sì ritorneremo a dire del primo cerchio, ovvero circuito, e molte casette, e capanne erano di prima nel detto piano in sull' Arno, e ricolsano certe case nel procircuito, e racconcio per lo sopraddetto Uberto, e' compagni. In prima era l' una porta della detta Città

Città fi cominciava dove oggi si chiama Capaccio, e ancora oggi ritiene il nome; evvi un torrione grosso di mura, che ancora oggi fi vede, poi fi partivano le mura, e andavano per la via, che oggi fi chiama Vacchereccia, e andava, e metteva allato alle case degli Ormanni: poi volgeva, e andava laggiù per quella via, che è allato alla via di S. Martino, a partire dalle case degli Uberti, le quali erano allato a quelle degli Ormanni chiamati oggi Forabolchi. La detta via andava verso doy' è oggi il campanile di Santa Liperata: e non andavano più oltre le mura altro, che infino, dov' è oggi la Loggia degli Adimari, e andavano le mura per quella via, la quale va al Frascaro, e merreva demro i Corbizi, e le case, le quali oggi Sono degli Arrigucci, ed era dentro alle mura dov' è oggi la Chiesa di Santa Maria in Campidoglio, e quivi era un palazzo (come addietro dicemmo) e poi metteva dentro la piazza chiamara oggi della Paglia: e quivi era una porta, cioè in sul canto chiamato oggi Ferravecchi, ovvero San Piero Buonconfiglio, e poi ricornava al demo luogo chiamato Capaccio, è mettevano le derre mura dentro parte della piazza, dov' è og-gi chiamato San Ministo fra le Torri. B' nota, che allato alle case de' detti Ormanni era un' altra delle porti della detta Città, e l'altra porta era in sul canto, il quale oggi si chiama degli Adimari, e dentro alla detta Città erano fessantadue torri, grosse, e forti al tempo, che Toule disfece la detta città, in queste sopraddette torri erano de gentiluomini Romani, e Quali erano venuti ad abitare mella città nuova: ed ancora vi erano venuti ad abitare de' gentiluomini Fiesolani per lo disfacimento della detta Città di Fielole, e ancora alquanti popolari di Roma, e di Fielole; ma pochi furono i Fielolani, perocchè erano la maggior parte Romani: e quando Attile disfece la Città, grande occisione sece de' detti Romani, più che degli altri, e quali tutta la disfece: e le sopraddette torri erano di gentiluomini, ed altre case, che non erano torri, erano quast tutte di popolari, di gente di bassa mano, e le torri tutte ( come abbiamo detto ) erano di gentiluomini della detta Città di Fiorenza, e di Fiesole. Ora per innanzi diremo del rifacimento della detta Fiorenza, e di Fiesole, e delle famiglie in parte quando Fiesole su dissatta affatto, quali andarono ad abicare a Fiorenza, e quali rimafano in contado, e quali altrove: e fimile avvenne di Fiorenza, perocchè stette gran pezzo disfacta prima, che fi rifacesse, siccome per innanzi si dirà; e diremo di certe famiglie, che erano di nome, che vi vennono ad abitare da Roma: e d'alquante, che campasono alquanto B 4

pe diremo, ed in che modo vi vennono ad abitare, quando la detta Città fu rifatta; perocchè assai tempo stette dissatta, siespme per innanzi si sarà menzione. E in questo detto cerchio aveva quattro posti, e quattro postierle.

## Come Firenze fu fondata anni DCLXXXII. dopo la edificazione di Roma. Cap. XXVIII.

Gli è da sapere, che Fiorenza su sondata la prima volta anni 682. dopo la edificazione di Roma, e anni settanta innanzi alla Natività di Cristo, e Fiesole fu diftrutta anni settantadue innanzi alla detta natività, ed è da sapere, che 'l Guardingo della nostra Città di Fiorenza era la prima volta, dove addietro dicemmo, delle cate degli Uberti, e-degli Ormanni: e Santa Maria in Campidoglio era dove oggi si dice Mercato Vecchio, e addietro dicemmo; e del palazzo, che era ivi ove Attile fece decollare le genti, siccome per innanzi si dirà: Capaccio ne dicemmo, è ivi, e oggi si chiama Terma, e Santa Maria sopra porta ha ritenuto il nome, e su rimutata, che prima esa la detta Chiesa in porta Santa Maria allato a Mercato Nuovo: e come dicemmo, v' era una delle principali porte di Fiorenza. Al detto Capaccio anch' era un certo luogo fatto pe! Romani, il quale si chiamava il Parlagio, nel quale stavano i Baroni Romani con Cesere insieme a fare il parlamento, e'I consiglio: ed era condo, ed acconcio per modo, che potea vedere, e udire l' uno l'altro, quando parlavano, e configliavano infieme. Il detto Parlagio era nella via, che è oggi chiamata Anguillaja: ed era fuori delle mura della detta Città. Ora ritorniamo a Giulio Cefere, e a Cicerone, e a Magrino, e a Galiano, e a gli altri, i quali vennono a ofte a Fielole, quando il Re Fionino poi che su stato morto (siccome addietro dicemmo) e in prima pose il detto Giulio Cesere campo nel colle, che è di sopra la detta Città: e Cicerone si pose nel monte più alto, che ancora ha ritenuto il nome detto poggio, cioè che fi chiama monte Cecero: e Magrino si puose nel poggio di là: e Galiano si puose nell'altro di quà, quasi per lato: e ancora ritiene il nome, e il qual poggio si chiama monte Galiano: e Camerino fi puose dove oggi si chiama Camerata: ancora ha ritenuto il no. me, e come addietro dicemmo. Dov' è Fiorenza oggi, ab antico si avea due ville, l'una si chiamava villa Amina, e l'altra Camartea,domus Marte, fi faceva il mercato una volta la fettimana . Ora

ritorniamo a Cesere Imperadore; dopo la fine sua venne Attaviano Agustus suo nipote, e suo figliuolo adottivo, e su al tempo,
che Cristo nacque, e chi di loro vita vuol sapere appieno, i
Libri di Lucano il dicono, e molti altri Poeti. Ed era allora
la nostra Città, e ancora poi sue lungo tempo camera d'imperio, e dopo anni dugento cinquantadue dopo la Natività di
Cristo, essendo Decio Imperadore in Fiorenza, sue morto il
Beato Santo Miniato: e resses Fiorenza sotto lo imperio de' Romani, e tenea la legge Pagana, e ancora si resse sotto lo imperio de' Romani intorno ad anni trecento cinquanta.

Siccome Uberto venne in Firenze, e come tolse per moglie una donna d'Alisei, ed ebbene figliuoli assai. Cap. XXVIIII.

Ra torniamo a dire d'Uberto Cesere, di cui lasciamo addietro. Questi venne alla detta Cesaria, cioè a Fiorenza per lo comandamento del detto Cesere, e per sospetto ch' avea di lui, siccome dissi addietro, e perchè il vedeva savio, e valoroso, e ardito; e mandovvelo con sette compagni, e sece, e ordinò, e racconciò la detta Fiorenza a similitudine di Roma, ed erane siccome signore in tutto, e tenevala, e guardavala per lo comune di Roma, sicche avvenne, che 'l detto Uberto tolse per moglie una gentildonna di Roma Sirocchia d' un nobile gentile Cittadino di Roma, il quale avea nome Elisone, di cui schiatta si dice sono per l'innanzi gli Alisei da Fiorenza, i quali erano consorti di ceppo degl' Infrangiapani di Roma, e questo sopraddetto Elisone fu uno de' sette compagni d'Uberto, e con lui venne nella detta Cesaria: e questo Uberto sece sua residenza in Fiorenza, cioè nel detto circuito, del quale addietro dicemmo, e di questa bella donna ebbe Uberto tredici figlinoli maschi, e quattro femmine : e questi sopraddetti figliuoli d' Uberto molto multiplicavano in loro nazione, e fu in tanta grandezza, e dignitade, che faceva, e poteva far fare di sua milizia più, ch' altro barone, e per innanzi faremo menzione di lui, e del suo lignaggio, e di coloro, che con lui s' imparentarono, e poi di più altre nobili famiglie, le quali di quel tempo veniano ad abitare, e stare nella detta Fiorenza, e faremo menzione degli altri suoi sei compagni, e de parentadi, i quali fece de suoi figliuoli, e figliuole.

### Siccome Giulio Cesere su morto, e satto Attaviano Imperadore. Cap. XXX.

Vvenne, che in questo mezzo Giulio Cesere su morto in sul Campo Marzio di Roma dalli Sanatori, siccome si contiene nella storia sua. E morto Giulio Cesere in tal maniera, si elessano, e seciono Imperadore Attaviano Augusto: ed allora si tramutò il nome alla Città da Fiorenza per volontà dello Imperadore, e chiamossi la piccola Roma: che prima (come ho detto) si chiamava Cesaria. Questo Imperadore venne nella piccola Roma, e dimoravavi, siccome sua camera d'Imperio ispeziale. E allora lo imperadore per dortanza, e sospetto d'Uberto, sì lo prego, e comandò, che se ne partisse, e andasse a conquistare in Sassonia nella Magna, imperciocchè tutta si ribellava dallo imperio.

## Siccome Uberto fi parti da Firenze, e lascid parte de fuoi siglinoli allo imperadore per istatichi. Cap. XXXI.

Llora Uberto fi parti dalla piccola Roma con grande Cavalleria, e menò seco sette de' suoi figliuoli, cioè i maggiori, e gli sei altri gli lasciò allo imperadore per istatichi, perocchè temes molto, che non facessono contro allo 'mperio di Roma, ed ancora andarono con lui i fuoi sette compagni, de' quali se surono i Romani, e uno su Fiesolano. Ora avvenne, che in questo mezzo la donna del detto Uberto morì, e l'Antigrado della Magna sì diede al detto Uberto una sua figlinola per moglie, e di lui, e di lei nacque il legnaggio detto di Sassognia: e molti sono, che dicono, che questi Uberti sono nati dello 'mperadore della Magna; ma la propria verità è questa, che lo imperadore nacque di loro. Imperciocche Otto su il primo Imperadore della Magna, e poi furono due Otti Imperadori, e figliuoli del primo Otto, e il figliuolo del secondo Otto, e questi tre Imperadori sono nati di lignaggio degli Uberti, ma a ricontenere, e a dire la propia veritate, gli Uberti sono nati di Catellino, di cui dicemmo addierro: e di costoro sono nati molti lignaggi nella Magna, e alla fine feciono capo di loro nel mi luogo di Fiorenza, e quivi dimorarono con molta allegrezza, e gloria. E Silla fu il cominciatore, che in prima fondò Fioren-22 innanzi, che il detto Uberto venisse di gran tempo.

De' sei compagni che andarono con Uberto, i quali erano già venuti ad abitare in Firenze. Cap. XXXIL

Etto abbiamo d'Uberto: ritorneremo agli suoi sette compagni, i quali n' andarono con lui, e de' suoi figliuoli, cioè di quelli, che n' andarono con lui, e come s' è detto, glialtri ritenne lo 'mperadore. Ora il primo compagno, che andò col detto Uberto, si fue Elisone suo cognato della sua prima donna: e questi sue uno delli principali de' suoi compagni, li quali con lui andarono in Sansogna; il secondo, ch' andò con lui fue Atalante; e a Firenze rimase un suo figliuolo, a cui Uberto diede una sua figliuola per moglie la maggiore: e di costui, e di costei discesono la schiatta degli Ormanni, e furono gentilissimi uomini, venuti da Roma: il terzo compagno ebbe nome Bilione, a cui il detto Uberto diede l'altra sua figliuola: e di costui discesono i Ravignani, i quali vennono da Roma, e anche furono genui-lissimi uomini: il quarto compagno ebbe nome Caprone, il quale era antichissimo di tempo, savio, e coraggiolo, e lasciò un suo figliuolo in Firenze d' età d' anni venti, al quale figliuolo Uberto diede per moglie la sua figliuola: ed ebbe nome Arco: e di costui discesono la nobile ischiatta, li quali per innanzi fi chiamano quegli dell' Arca, e questi anche furono Romani, e gentilissimi nomini. Questo Caprone si andò in Sansogna col detto Uberto. Il quinto compagno ebbe nome Galiano, di cui dicemmo addietro. Questi aveva per moglie una parente d'Attaviano Imperadore, e di quetta donna ebbe un figliuolo maschio, il quale ebbe nome Galisgajo, ed anche venne dà Roma, ed era gentilissimo nomo, e addietro ne dicemmo: e il detto Galiano ne menò seco a Firenze il detto Galisgajo: e Galiano suo padre era antichissimo di tempo, e nondimeno andò col detto Uberto in Sanfogna per comandamento dello'mperadore: imperocchè fu savissimo in arme, e lo 'mperadore molto si fidava di lui per lo parentado, e per la grande amicizia ch' avea con lui, e per grande fospetto, ch' avea d' Uberto, che non facelle contro al detto Imperio di Roma; e il detto diede l'altra sua figliuola per moglie al detto Galisgajo, il quale rimase nella detta Fiorenza: e di questo Galisgajo nacquono, e discesono per innanzi cinque famiglie, delle quali faremo menzione, le quali famiglie sono queste: Galigai, Baoaaguisi, Gingni, que' Della Pressa, e Alepri, e molto pose

grande amore il detto Uberto a Galiano, ed in Sansogna morì il detto Galiano: e ancora faremo per innanzi menzione di molte altre famiglie di gentiluomini, i quali erano venuti, e vennono ad abitare alla detta Fiorenza. Il sesto compagno ebbe nome Ugo; questi anche su nobilissimo gentiluomo Romano, e di questo discesono gli Ughi, e per innanzi il poggio, che oggi si chiama Montughi s'è chiamato per loro. Il settimo compagno fue Fiesolano, ed aveva nome Arinsaco: è di costui per innanzi di cesono i Caponsachi, i quali furono genzilissimi uomini quanto dir si potesse, discesi da Fiesole. E que-Ai sopraddetti sette andarono in Sansogna col detto Uberto. Ora ci resta a dire d'altri nobili gentiluomini, i quali gli tennono compagnia nella detta Sanfogna, e la maggior parte tornarono ad abitare in Firenze per innanzi con grande onore; e già assai de' nobili di Roma erano venuti ad abitare in Firenze, ed eziandio da Fiesole, delle cui ischiatte discesono per innanzi de' più gentili uomini di Firenze.

### De Lamberti, ed altre gentilissime famiglie, ch' andarono col detto Uberto in Sassognia. Cap. XXXIII.

Lamberti erano già venuti a stare a Firenze, el'antico loro ebbe nome Arpidone, e questi surono antichi gentiluomini Romani, e due di loro n'andarono in Sansogna col detto Uberto, e per lui era fatto loro grande onore, pezocch' era de' più nobili, e possenti, che in quel tempo susceno. E uno de' detti figliuoli del detto Uberto, il quale aveva nome Schiattuzzo, ebbe per moglie una donna de' detti Lamberti, e vennono in tanta grandezza nella Città nostra, che si sotterravano a cavallo in su cavagli di metallo, quando erano morti, per la gentilezza, e grandigia loro; e questi per innanzi seciono mirabili cose, e gran fatti.

Siccome i Figiovanni, e molti altri lignaggi, i quali erano grandissimi gentiluomini vennono in Firenze ad abitare. Cap. XXXIII.

Ncora erano venuti ad abitare a Firenze la schiatta de'
Figiovanni, e questi surono antichissimi, e gentilissimi
uomini ricchi in Firenze, ed in contado: e mirabilmente adoperarono al risacimento della Città di Firen-

ze, ficcome per innanzi si farà menzione, al tempo, che su disfatta per Attile flagellum Dei. Di quetta famiglia n' uscirono, e discesono più famiglie, per innanzi siccome furono Pighineldi, Firidolfi, e Cattani da Barberino, e Ferrantini, e poi per ispazio di tempo si tramutarono i nomi, e tali vi furono l'armi, e soprannomi, e i segni loro antichi. Eranvi i Corbizi Piesolani nobili, ed ancora di cui sidirà per innanzi. Restaci a dire de' Bisdomini. Questi furono nobilissimi gentiluomini, e furono una medefima cosa con quegli della To-La, e anche tramutarono nome, e armi, e molti furono di gran potenza, e forza, ed eziandio poi per innanzi furono in canta altezza, e grandigia, che furono padroni del Vescovado di Firenze, e disenditori, per la loro potenza, e virtà, per innanzi se ne dirà. Più oltre ancora uno, ch' ebbe nome Simione, fu con questi sopraddetti: e di costui discessoro per innanzi la famiglia de' Soldanieri, i quali futono antichi gentiluomini, ricchi, e possenti, ed anche si sotterravano a cavallo in su cavagli di metallo, siccome saceano i Lamberti; ma-"detti Lamberti fu conceduto per gl' Imperadori, che allora erano; ma i Soldanieri se lo presono a fare da loro per la grandigia loro: perocch'erano nobili di sangue, e molto possenti.

## Dell' avvenimento d'altre famiglie, che feciono risidenzia a Firenze. Cap. XXXV.

Ra ritorniamo all' altre famiglie, le quali in quel tempo vennono a fare risidenzia alla detta Fiorenza. In questo primo cerchio furono la nobile ischiatta de' Filippi, ed eziandio uno de nobili di Roma chiamato Sesto, della cui progenie discesono gl' Infangati, ovveto Mangiatroi, e ancora gli Alberighi. Queste sopraddette schiatte furono nobiliffimi gentiluomini, e andarono col sopraddetto Uberto in Sanfagna: ed eziandio un nobile Fiesolano, il quale ebbe nome Arriguccio: della cui progenie sono nati, e discesi gli Arrigucci, e per loro nobiltà, e forza, e grandi-gia furono fatti difensori del Vescovado di Fiesole. Ancora due Gentiluomini de' Catellini andarono col detto Uberto: l' uno ebbe nome Arrigo, e l'altro Gajo: e altre case, ovvero gentiluomini erano venuti a star nella detta Città, che al pre-sente non ne facciamo ricordo; ma per innanzi ne faremo menzione, al rifare, che Carlo Magno co' Romani insieme, che feciono, quando la Città si rifece, essendo suta distatta Ŀ: per

per Attile, come addietro dicemmo, e allora faremo menzione della maggior parce de' luoghi, dove fi puofono ad abitase i dersi antichi gentiluomini nella derta Città. E dovete fepere, the di trent' otto famiglie, the in quel tempo erang nel primo cerchio, ch' avien nome, ne furono mocti la maggior parte per lo detto Attile, e per fua gente, e quesi la mess gior parte del popolo, che furono più di MM. ed ora al pre-fente non facciamo menzione, se non di queste sedici se praddette famiglie, ch' andaron con Uberto, per due ragionis perocche per lunghezza di tempo la maggior parte de' nome fon tramptati, e ancora per lo disfacimento della dossa Fioren za, ed ancora de' luoghi per le tramutazioni, e direno delle maggiori parti di quelle, e di quelli, ch' ebbon nome al rifaeimento della detta Città nuova: e fu rifatta maggiore, e più bella, ch' ella non era prima; e quefte sopraddette trent' otto famiglie, tutte aveano torri nella prima posta di Firenne, chi una, e chi più: e gli altri, che non aveano torri, erano pupolari de più basia mano: e non no facciamo menzione, peschè non eran di sì gran nomes, come gli altri, di chi io v' bo detto. Ora lafoiamo questa materia di costoro, e ricorneremo ad Attile flagellum Dei, ordinatamente, in che mode disfece Firenze, e come la tradì, comecchè in parte ne dicemmo addietro, e diremo in che tempo venne.

### D' Astile Flagellum Del in che sempo venne, e chi egli era. Cap. XXXVI,

Ttile flagellum Dei venne al tempo di Teodosio Imperadora, e chiamavasi bello, e su Re de' Vandali, e su nato della Provincia di Gozia, e su Signore di Svezia, di Pannonia, e d' Ungheria, e di Danelmares: e su al sempo di S. Leo Papa anni di Cristo quattrecento cinquanta.

# Come Attile fece disfare Firenze, e rifare Fiefole. Cap. XXXVII.

Irenze su disfatta anni di Cristo quattrocento ciaquanta a di vent' otto di Giugno, e anni settecento nella sua edificazione. Attile sece risare Fiesole. Carlo Magno passo in Italia anni di Cristo settecento cinquantacinque, e addietto dicempo distalmento il modo a il segue fu disfatta, e il simile di Fiesole, e come Attile tradì i gentiluomini nobili di Firenze, e l'uccisione che ne sece, acciocche adempiesse il suo reo appetito di disfare la detta Fiorenza, in dispetto de' Romani, e di fare risare Fiesole, credendone esser Signore. E questo trovò iscritto Ricordano Malespini iscrittore in certe iscritture antiche, ch' eran nella Badia di Firenze, e in più altre luogora. Trovò iscritture antiche nella Badia di Firenze, e altrove, di questi fatti, siccome innanzi si dirà.

### Siecome Ricardano Malespini trovò in due modi iscritti de fatti di Firenze. Cap. XXXVII L

N due modi trovai io Ricordano Malespini iscrittore in iscritture antiche, che Firenze su dissatta, e risatta. Imperò in amendui i modi n' è scritto; perocchè quelli, che rassemprò di questi fatti non volle iscrivere per non errare in questi due modi, siccom' è detto, che trovò iscritto, che su sistatta, poichè il detto Attibe l'ebbe dissatta. E il modo come trovò iscritture il detto Ricordano, come abbiamo detto, iscritture Romane, e Fiorentine, ciò per le dette iscritture della Badia di Firenze.

## Siccome i Romani feciono rifare Firenze.

Romani, quando vidono tempo, e luogo, ordinarono di rifare Firenze maggiore, e più bella, ch' ella non era prima, e più forte, acciocchè sempremai contastasse alla Città di Fiesole: comunemente cercarono i Romani come Firenze si dovesse rifare, secondo l'arte di strologia, acciocche la terra piuttosto si compiesse si colsono il circuito delle mura, secondo il giro della sesta del compasso, e fecionla maggiore, e più bella, che non era in prima, e tutta rifatta allessa di Roma, nè più, nè meno. E cominciossi della prima Porta di S. Piero maggiore, infino alla Porta di S. Brancazio e di Santa Maria di sopra porta, insino all' antica corte, che, è allato alla Chiesa del Velcovado di Firenze, nel qual luogo è una dell' antiche porte della Città vecchia, cioè s' intende a Santa Maria sopra Porta: e secome la Chiesa di S. Piero è dell' un teto della Città di Roma, e dall' altro quella di Santo Stessa , e nel mi luogo quella di Santo Andrea, così è nelta

Città di Firenze. È ficcome dall'una parte di Roma è la Chiefa di San Giovanni Laterano, così la maggior Chiefa di Firenze è San Giovanni Batifta, la quale fu ordinata, e fatta per li maestri. Romani al tempo della morte di Cristo anni... e fondata il dà di messer Santo Giovanni Batista adì ventiquattro di Giugno, e molti Romani antichi gentiluomini vi feciono la residenza loro.

### Siccome i Fiorentini entrarono in Ficsble. Cap. XL

N Poi si durd la Città di Fiesole, e di Firenze bene cinquecento anni, essendo Pirenze piena di genie Romana della più nobile gente: e' detti discendenti de' detti Romani, al si ricordarono, che la Città di Fiesote aveva si malamente menati a morte e' loro antecessori, e fatto guerra a Roma, fiechè vennono in grande nimistade, e in grande guerra infieme: fiechè prodi nomini di Firsane anderone una notte, e nascosonsi intorno alla Città di Fiesole, e la mattina per tempo i Fiefolani ufcirono fuori apparte apparte, e l Fiorentini accordatamente sì v'entrarono entre, ficcome aglino aveano ordinato : e non avendo i Fiefolani aulla difentione, i Fiorentini presono la terra in questo modo. E innanzi, che i Piorentini rendessono la terra, si ordinarono concordevole insieme, che Fiesole si dovesse tutta distante, e gli nomini di Fesole dovessono tutti venire ad abitare in Firenze, e che 'l Vescovado di Fiesole cuttavia dovesse rimanere in sua libertà . Imperciocchè fu'l primo Vescovado del mondo da Roma in fuori, secondo che contano le Storle degli antichi libri de maestri Dottori.

### Ricordano Malespini dice di sua progenie, e ritorna a dire di scritture antiche, che trovò de fatti di Firenze. Cap. X L I.

Ra abbiamo detto ficcome Firenze fue rifatto, e Fiefole disfatta, fecondo che Ricordano Malespini trovò iscritto, siccome addietto dicemmo. Io Ricordano fui nobile Cittadino di Firenze della Casa de' Maletpini, siccome per innanzi si dirà, e abantico venimmo da
Roma. E' miei antecessori, rifatta che su la Città di Firenze,
si puosono presso alle case degli Ormanni: e dirimpetto
alle

alle nostre case era una piazzuola, la quale si chiamava la piazza de' Malespini, e chi la chiamava la Piazza di Santa Cicilia. Bio sopraddetto Ricordano ebbi in parte le sopraddette iscritture da un nobile Cittadino Romano, il cui nome fu Fiorello di Liello Capocci, il quale Fiorello ebbe le dette iscritture di suoi antecessori, scritte al tempo, in parte quando i Romani disfeciono Fiesole, e parte poi: perocchè 'l detto Fiorello l' ebbe, che su uno de' detti Capocci, il quale si dilettò molto di scrivere cose passate, ed eziandio anche molto si dilettò di cose di strologia. E questo sopraddetto vide co' suoi propri occhi la prima posta di Firenze, ed ebbe nome Marco Capocci di Roma. Poi al tempo di Carlo Magno fu un nobile uomo di Roma, il quale su della sopraddetta schiatta de' Capocci, ed ebbe nome Africo Capocci, il quale trovando in cafa loro a Roma le sopraddette iscritture, seguitò lo scrivere de' fatti di Fiesole, e di Firenze, e di molte altre cose. Ed io sopraddetto Ricordano fui per femmina, cioè l'avola mia della detta casa de Capocci di Roma, e negli anni di Cristo mille dugento capitai in Roma in casa a' detti miei parenti, e quivi trovai le sopraddette iscritture, e inispezieltà iscrissi quello, che trovai iscritture de' fatti della nostra Città, cioè di Fiesole, e ançora di Firenze, e di molte altre croniche, e iscritture, vi aveva iscritto, e fatto memoria per lo sopraddetto iscrittore. Delle quali cose non curai di scrivere, nè copiare : anche iscrissi le cose in parte, ch' io trovai di questi nostri passati. E ancora iscrissi astai cose, le quali vidi co' miei occhi nella detta Citrà di Firenze, e di Fiesole, e a Roma stetti da di due di Agosto anni mille dugento, infino a di undici d' Aprile anni . . . e ritornato, ch'io fui nella detta nostra Città di Firenze, cercai molte iscritture di cose passate di questa medefima materia: e trovai molte iscritture, e croniche, e per lo modo ne trovai n' ho fatto iscritture, e menzione, e per innanzi ne scriverò più distesamente, ed eziandio di mia nazione.

Siccome Ricordano ancora dice de' fatti di Firenze, che ne trovò iscritto in due maniere, l' uno detto indietro; ora ritorna all'altro modo. Cap. XLII.

Erchè io Ricordano dissi, io avere trovato iscritto in due modi i fatti di Firenze, e di Fiesole, e la redisicazione della detta Firenze, e l'uno de'modi io avere detto addietro: però ritorno a dire quì dell' altro modi.

do. E dico, che nel tempo di Carlo Magno di Francia, e di Lodovico suo figlmolo, i quali furono Imperadori Romani, ebbe principio la nostra Città di Firenze, che su risetta, che quefi liberata Roma, Toscana, e Italia da' Gotti, e Vandali, é Longoberdi, e Greci, e Saracini, la quale Città era flata diefetté, e distructa circa agli suai di Cristo quattrocento cinquenta, e per lo malo stato di Roma, e di suo imperio non a' era rifatta, e nondimeno alcuno disceso da' Fiorentini incomineiarono ad abitare, e fare cafe, e alcuno horgo incorno alla Chiefa di Santo Giovanni Bacista, perocche' Fictolani vi facevano il mescreo uno dè della Certimant, e chiamavafi.Campo 🛝 Marti, ed eziendio i sopraddetti discesi de' Fiorientini theore. aveano fatto tanto amnde il sopraddetto borgo, che hastava infato là, dove addietto dicemmo, che si chiamava villa Atmina. E per lo antico nome adivenne, che infra più volte istro 'i detto tempo, che la Città era disfatta, che quegli cosenti abitatori di borghi, e dei mercato coll'ajunt dicetti nobili di conside, che anticamente crandiscess, a fitatti da Fiorentini, ma Cittadini, e di quegli de' villaggi dinturne valle, no più volte richiadere di fosse, e di statesi interne i desti borghi, dov' era stasa in prima fatta la detta Città. Ma per i Ficiologi, e loro amici, cioè i Consi da Mangona, e da Monte Carelli di Certaldo, e di Capraja, e de Contida Santa Fiera istretti amici de' Longobacdi più volte si mileno al conta-sto, e non la lascievon rifare. E questi sopraddetti Consi esano nobilifimi, e pozenci, e fignori di Caftella, e di Ville, e aveano grandissima potenzio, e chiamavonsi i Conti Alberti da Mangona più nobili di fangue, che a quello tempo fossono, cioè in que-Re circostanze. È poi in fine uno di lore andò con altri, che per innanti diremo, Ambelciadori a Carlo Magno Imperadore di Roma, per saz rifare la detta Città di Firenze, e que' nobili, e steri che camparono, quando la decca Città fue disfatta per Attilo, certi nobili si simosono, cioè quegli, ch' aveano tenute nel contado, e ivi dintorno, e certi nobili, che non le aveand, che a' quali emno state diefatte per Attile, certi nobili si rimasuno, e certi andarono ad abitare a Fiesole, e chi altrove, cloè in altri paeli. Ma in softanza la maggior parte tornatoro alla dema Circà mova a fare residenza, e di gentiluomini, e popolari, che per innanzi si farà menzione della maggior parte, e inispezialtà di quegli, che allora aveano nome.

Siccome certi gentili uomini, e Figiovanni, e altri sollicitarono il rifare Firenze. Cap. XLIII.

Bhattuta la tirannia, e superbia degl' Infedeli, e de' Longoberdi, e de' Seracini d' Italia, e mello Roma in bueno stato, e lo imperio, e certi nobili, i queli s' araso receti in contedo di Firenze, de' quali si dioe, che fureno principati i Figiovanni, e Fighineldi, e Firidolfi. Tuni quelli farpas una progenie abantico, e aucora gentilusmini del contado di Firenze: e fu con loro uno de Consi Alberti, e questi si congregareno insieme cogli abisanti del luggo, dove fue la Città, e'l contedo di quella, ed ordiparono di mandane a Cado Magno, e a Papa Lione, e a' Romani Ambasciadori : e i desti Ambasciadori furono questi saprannominati, Ed è vero, che molti altrifurono con loro de' pobili, e firetti con loro di Roma, e di Firenze, e del contado in compilere. e fere le sopreddette cose. Me nondimens e lepredderi le ne lecion capo, a anderono, liccome fue ordinato da tutti, concordevolmente: e giunti là, pregarano divotamente a' sopraddetti, che dovessono loro piacere, e ricordarsi, e recare alla loro memoria della loro figliuola, la quale era state districte da' Gorci in dispetto de' Romani, e che piacelle loro di dare suffidio, e ajuto di gente d'arme contra' Fiesolani nimici de' Romani, che la Città di Firenze non lasciavaco eredificare. I queli Ambesciadori dallo 'mperadore, e dal Papa, e da' Romani furono benignamente ricevuti: e mandata gente d'arme, e munati co' nobili Cittadini di Firenze, la detta Città redificatono maggiore, e più bella, che in prima: e d'assai maggior cerchio, e sito. E' Fiesolani alla forza del Papa, e dello 'mperadore, e de' Romani non potendo contastare; ma pure davano impedimento quanto potevano. E questo fu l'anno di Cristo ottocento uno, nel mese d'Aprile compiessi di chiadere, e afforzare la detta Città di Firenze, sotto lo imperio di Lodovico primo figliuolo del detto Carlo Magno Imperadore, e col suo ajuto, e de Romani.



Come

Come Firenze fu rifatta maggiore, e più bella. Cap. XLIII.

A Città apova di Firenze nella sua eredificazione Etadi maggior giro, che la prima volta. Conciossiacelache la prima Città, cioè, che v' ebbe condotti, e ancora il Parlascio, dove lo 'mperadore con molti nobili Romani configliavano, e più altre cose, le quali non erano nel giro della prima città vecchia. E però tomando alla città nuowa diremo il modo, e il cerchio della sua eredificazione. E comincianci alla parte del Levante, alla porta di San Piero maggiore, dove ora son le case di mess. Billincione Berti de Ravignani nobile cittadino, e potente. Della detta porta fue il borgo infino a San Pier maggiore, e in capo parte de' Corbizi, poi le mura verso 'l Duomo, come tiene ongi la grande euga a S. Giovanni infino al Vescovado: e iviaves in lattra porca, che si chiamava porta del Duomo, e chi la chiamava porta del Vescovo. E difuori di quella porta fue edificata la Chiesa di \$ Lorenzo; e demtro a quella porta è S. Giovanni: e conseguendo da quella parte è Santa Maria Maggiore: e poi infino alla tersa porta di Santo Brancazio: e S. Brancazio era difuori delle mura della Città. E poi della detta porta di S. Brancagio confeguentemente dov' è oggi la Chiesa di Santa Trinita, che era fuori delle mura: e ivi appresso era una postierla chiamata Porta Rossa, che sucora a nostri tempi quella ruga ha ritenuto il nome; e poi si volgevano le mura, dove sono oggi le case degli Scali per la via di Terma, infino in Porta Santa Maria passato al canto di mercato nuovo, e quella era la quarta mastra porta, la quale era allo incontro delle case degli Infangati dall' una parte : e disopra dalla detta porta, era la Chiesa di Santa Maria sopra Porta, che poi quando si dissece la porta, e cresciuta la Cietà, si tramutò la Chiesa, dov' è oggi il borgo di S. Apostolo: ed era fuori della città; e così S. Stefano: e di là dalla fine della ruga di Porta Santa Maria fu edificato uno ponte con pietre di macigno, che poi fu chiamato, a distinzione degli altri, che poi si sece, Ponte Vecchio. E della porta di S. Maria seguirono le mura al Castello Altrasonte, che era in sul corno della città sopra il fiume d'Arno. Seguente poi di dietro alla Chiefa di S. Piero Ischeraggio, che così si chiamava per un fossato, ovvere fogna, che ricoglieva quasi tutta l'acqua della città, che andava in Arno, e chiamavasi lo Scheraggio:

e dietro alla Chiesa del detto San Piero aveva una postierla chiamata Porta Peruzza: e di là seguivano le mura per la grande ruga infino alla via del Garbo, e ivi era un' altra postierla: e poi dietro alla Badia ritornava le mura alla Porta di S. Piero. E così rifatta la città con buone, e grosse mura, e con molte torri, e quattro mastre porte, cioè Porta S. Piero, Porta del Duomo, Porta S. Brancazio, e Porta S. Maria: le quali erano poste quasi com' una croce, e in mezzo quasi della città si era S. Andrea, e S. Maria in Campidoglio, dov' è oggi mercato vecchio: ed era la città partita in quartieri, denominato ciascuno quartiere della sua porta, le quali sone dette di sopra.

## Rende ragione come Firenze fue maggiore, e più bella che prima. Cap. XLV.

là era redificata la città di Firenze, e fono di quegli che vogliono dire, ch' ella fue di minore cerchio, che la prima volta; ma a ricontenere la propria verità, egli è il contradio. Conciossiacosach' ella fue di maggior cerchio, e più forte, e di troppa più gente, ch'ella non fu prima, e la ragione è questa; perocchè la prima volta fu fatta quasi a similitudine di bastie, siccome si fa quando una terra è assediata; ma egli è vero, che per la nobile gente di Roma, che ivi abbondò in quel tempo, che Fiesole su assediata, sì vi si fece certi edifici in sulla partita, perchè vi rimaiono molti cittadini di Roma, e di Fiesole, e altri per cagione, che in quello tempo Fiesole eta stata guasta, e disabitata, e fecionvi torri, e case, come addietro dicemmo. E vero, che vi feciono certi edifici siccome era, dove dicemmo del Parlagio, che vi si configliava, dove dicemmo addierro, che oggi si chiama l' Anguillaja, ed altri edifici, che erano fuori della mura della detta città vecchia, e alla seconda, che la detta città di Firenze fue eridificata per Carlo Magno, e per li Romani per rintrodotto di quelli nobili, di cui dicemmo addietro si fecion punga di farla maggiore, e più bella, e più forte, che diprima, e acciocche potesse contastare a Fiefole. E così trovò Ricordano iscritto nelle iscritture antiche, e addietro il dicemmo. E ancora i cittadini, che prima v' abitavano, quegli che potevano, o aveano forza, tutti, o quale la maggior parte ritornarono; perocchè una grande parte aveano tenute, ovvero forrezze in contado, e affai n' erano tor-

mati a Piesole, e chi a Roma. Ora edificara la Città di Firenze gli Uficiali Romani con sommo studio proceurarone, chi ella s'abitasse, e popolasse di gente: e seciono, che vi sore maffono quegli cotanti, che prima v'abitarone, ed ancora feciona venire gente Romana di nobili gentiluomini di Roma. acciocche fulle meglin populata, e che vi dovellono illare, e abitare, e a ciefcuno di quegli, che in prima vi erano, fue date a' nabili, e a' borghesi Romani, ed altri paesani, nobili, e noche possessioni, e quivi ridotti molto si riempiè d'abitanti la città: a traviamo per croniche di Francia, e d'altronde, che poi la sodificuelone derta di Carle Magno Imperadore, dificina partitosi, e tornando oltre a' monti loggiornò in Firma, etcant vi grande festa il didella Pasqua di Risurresso, negli anni di Cristo ottocento cinque: e sece in Firenze assat cavalieri di sua mano, è farenne menzione innanzi di tutti, o della meggior parte: e sece sondace la Chiesa de Santi Apostoli in borgo, dove oggi ancora è, e dotolla riccamente: e alla sua partita pristilagio la cistà di mela tofe, e fece frantale cistà di mela tofe, e fece frantale cistà di zittadini ere miglia d' intorno senza pagare alcuna taglia, h ilpefo falvo danari xxvi. per focolare per cialcum sancy e pe smile mada i suai concittudini d' intorno, che destro volessono shiture: ed ezisudio i forostieri; per la qual cola malei ni tomamae ed abierre in poce tempe, e skeet le bueno lupga, wifico agiato per cagione del filmo i e del piano e cost due bene popolati, e facte di mura, e di fallis e beliaurono. che ella fi reggiesse, e governasse a modo de Roma, cioè per due Confoli, e per la configlio di cento Sanatori: e così fi ressono molto tempo: e molto affanno, e guerra sue si per li Ficiolsai, ch' emmo loso nimici, e vicini, e per la venuta de' Saracini, che vannono in Italia al tempo degl' Imperadori Franceschic e per le diverse mutazioni, le queli chie Roma, a autra bizlia, e si per le discordie de' Papi, e degl' Imperadoes, oho erano quasi in continua anerra colla Chiefa, per la almie polo non drali braiberana e gotte in chega ancolcia zires d' uni dugento: ma nondimeno multiplicava il popolo: ed eziendio in potenzia: e paco curava la guerra de Fiefolami, e paca difendes sus fignoris: peraeché 't contado era ento incatellaco, e occupata di nobili, e posseni, che non ubbidivano alla città, e tali v' emao in amicizia co' Ficsolani: e deutro alla rittade ebbe in poco sempo più di centocinquanca torri di cittadini di più d'altezza di braccia cenco l'una: e l'alterza delle motre terri fi dice, ch' ella fi mostrava assai dilungi, e di moke belle, e nobili cafe, e palagi v'esmo dendentro, è per innanzi si nominerà la cavalleria di Carlo Magno, di che addietro dicemmo, cioè i nomi de' cavalieri fatti per lui.

#### Come Lodovico ovvero Luigi regnò nello 'mperio, e dopo lui Lottieri. Cap. XLVI.

Ono Carle Magno regné Lodovico nello 'mperio: dipoi loi Lottieri imperò anni dieci: questi ebbe guerra colli fratelli per volere il Reame di Francia, che tenea Carle Calvo, e combatteo con loro, e fuisconfitto in Alzuron, e per questo lo imperio molto abbasió, che i possenti Lombardi, e Taliani non le ubbidivano, anzi si recarono a tiranni, e fignoreggiava chi più poteva: e per questa cagione i Saracini, a richiesta de' Tiranni, passarono in Italia, in Puglia, e in Coloveia, e' Normandi, ciò furono vecchi di Norvea per mare passarono in Gallia, e distrussono quasi tutta la Francia: e ciò fue negli anni di Cristo ottocento quaranta sette; Lottieri per dolore, lo 'mperio, e parte del reame, che ne teneva del siume dello Scalto Reno, lasciò al sic glinolo, e fecesi Monaco, e fue di fanta vita. Al di costui tempo Leone Papa quarto rifece la Chiesa di S. Piero, e di S. Paolo, e tutte le Chiese di Roma disfatte da' Saracini, e sece le mura della Città Leonina incorno a S. Piero, e per lui fue così chiamets.

### Siccome dopo Lottieri imperò Luigi suo figliuolo. Cap. XLVII.

Opo Lottieri imperò Luigi suo figliuolo anni ventuno, questi ebbe molee battaglie cogli Romani, e Toscani: perchè non ne ubbidivano allo 'mperio; e al suo tempo ebbe il Reame di Francia molte avversità da! Normandi. Depo costui su imperadore Carlo secondo figliuolo di Luigi primo, detto Carlo Calvo. Questi venne a Roma, e secti incoronare Imperadore de' Romani a Papa Giovanni ottavo: e regnò mesi ventuno. E in questo tempo Luigi di Bavieta suo fratello il guerreggiò, e insine a' consini di Francia occupò parte dello 'mperio. Questi cacciò tutt' i Saracini d'Italia, e rissee tutte le Chiese: e poi tornando la seconda volunda Roma il detto Carlo Calvo; da un giudeo su avvelenamente e mo-

e mort a Vercelli in Lombardia, e fue portato il suo corpe in Francia. E dopo costui succiedette Carlo terzo detto Grofso. Imperò anni dodici, e su insieme Imperadore, e Re di Francia; perocch' era morto il Semplice suo zio sanza erede: questi malò per modo che su come perduto: e per necessim. de da' suoi baroni fu disposto dello 'mperio, e del reame. Al tempo di costui i Normandi, e que' di Danesmarca, distrusseno gran parte di Francia, e della Magna: e prima che co-Aui fosse perduto della malattia, sece molte novitadi agli Notmandi, ficche per la sua forza si pacificarono con lui: e il loro Re tolse per moglie una sua cugina, figliuola, che su di Luis il Semplice Re di Francia: e per mano di detto Carlo si fece Cristiano, e tutte sue genti si feciono Cristiani: e non volendo tornare in loro paese si diede loro il detto Carlo la contrada, la quale oggi si chiama Normandia; e ciò su negli anni di Cristo ottocento novanta, e il primo Duca de' Normandi ebbe nome Ruberto, del cui lignaggio disceseno valenti Signori.

### Siccome Arnolfo, ovvero Arnoldo fue eletto Imperadore. Cap. XLV III.

Pprefio Carlo Grosso i baroni elessono Imperadore Ar-· nolfo, ovvero Arnaldo uno bareas di Francia, ma non fu del lignaggio del Re di Francia, ovvero di Carlo Magno. Questi regnò anni dodici, ma poco si travagliò de' fatti d' Italia, se non pertanto, che per sua forza fece Papa Sergio quarto, il quale fece nella Chiesa molte mutazioni, e grandi contro a' suoi antecessori, siccome la cronica Martiniana sa menzione. Questo Amolfo combattè in Maganza con Danismarchi, e Normandi, e vinsegli, e cacciogli, che quaranta anni Alamagna, e Francia aveano occupato. Questi alla fine per malattia venne perduto, e lo 'mperio de' Romani, ch'era appo i Franceschi, al suo tempo mancò negli anni di Cristo novecento uno, e non solamente lo 'mpezio a' Franceschi, ma eziandio la Signoria della Magna al suo figlinolo successore negli anni di Cristo novecento dieci, che Currado primo Tedesco ne su fatto Re; fallì a' Franceschi la Signoria di Spagna, e di Navarra, e Provenza, e non paísò anni ottanta, ch'al tutto mancò il lignaggio di Carlo Magno, che n' erano stati Re di Francia al rempo d' Ugo Ciapetta Daca d' Orliense indierro. E così appare, che sette fossono

gl' Imperadori Franceschi, che sei surono del lignaggio di Pipino. Durò lo 'mperio appo Franceschi quasi anni cento; e per loro discordie sine ebbe in loro, e ritornò agl' Italiani, perocchè non ajutarono i Romani delle ingiurie de' Lombardi, e de' Toscani, nè la Chiesa da' tiranni. Aviamo detto de' satti de' Franceschi per continuare le persecuzioni, che al loro tempo ebbono i Romani, e quasi tutta Italia da' Saracini: e delle discordie de' Lombardi, ch' ebbono colla Chiesa; per la qual cosa la Città di Firenze di poco tempo risatta di poco accrebbe, e venne in istato.

#### Siccome lo 'enperio si levò da' Franceschi. Cap. IL.

Evato lo 'mperio da' Franceschi, fu eletto Imperadore di Roma Beringario primo Italiano: il quale solo imperò anni quattro, ovvero sei, e molte battaglic ebbe co' Romani. Queki non fu chiamato Agusto, nè coronato: e in questo tempo passarono i Saracini in Italia, z guastarono Puglia, e Calavra, e isparsonsi guastando per molte parti d' Italia infino a Roma: e da' Romani isconsitti sì tornarono in Puglia. Dopo il detto Currado fu fatto Imperadore Errigo Sassone della Magna suo figliuolo. Questi non fu Aguto, nè coronato. In questo tempo Papa Giovanni deci-🗪 di Toligliano con Alberigo Marchele suo fratello andarono in Puglia contro a' Saracini, e con loro ebbono battaglia al frume di Garigliano, e furono isconsitti i Saracini, e cacciati di Puglia: e tornati poi a Roma, discordia nacque tra'l Papa, e'l detto Marchese; onde il Marchese su cacciato di Roma, il quale per cruccio mandò suoi imbasciadori agli Ungheri, e feceghi passare in Italia, i quali con grande moltitudine venuti, quali tutta Tolcana, e terra di Roma distrussono, e guaftarono uccidendo uomini, e femmine, e ogni tesoso rubando: poi da' Romani cacciati, ed eziandio per li Rospani, ogniannos' andava in Ungheria a guerreggiarli. Apprelso imperò Lottieri secondo Italiano sette anni. Al suo tempo su grande discordia, e guerra in Italia: e la Città di Genova su presa, e diffracta da' Saracini d' Africa negli anni di Cristo novecento trentadue, e uccisono, e presono tutti gli uomini: e tutto loro tesoro, e cose ne portarono in Africa, e dicesi, che l'anno dinanzi che Saracini passassero, apparve a Genova una fontana, che largamente gittò langue, il quale fu legno

della loro avversità. E appresso Lorsieri regnò in Italia Berlagario quarto con Alberto suo figliuolo anni undici. Quelli surono Romani, e signoreggiarono aspramente in Italia: a prefe Alunda Imperadrice, moglie su di Lorrieri Imperadora suo antecessore, e misela in prigione, acciocchè non si maniansia signore, che non gli togdicise lo imperio, e la signoria purio suo ereditaggio.

## Siccome P Imperio manco agl Italiani. Cap. L.

Oopo Lottario, Otto Redella Magna Egitacio d' Enrico Saffone fu fatto Imperadore. Imperò anni dodici, e mançò lo 'mperio agl' Italici. Questi a richiesta del Papa, e della Chiesa, per le discordie del detto Berlinghieri, e de' Romani, e de' sissani d' Italia à si mosse della Magna, e passoe in Italia con grande morenzia e cacciò d'Italia, ovvero dello imperio Berlinghieri, e traffe di prigione la sopraddetta Alunda Imperatrice, e spessile a meglie nella Città di Pavia: la quale douna fu di gmade bellez-za, ma poi il detto Berlinghieri tornò nella grania del detto s e rendegli la figatoria di Lombardia, eccetto da Mi ronnegh la signocia di Lombardia, eccetto da Mesca Trivi-liane, a Vatona, a Aquilea, che ritenne a la se signorad sella Megne, e là rbbe molte battiglie cogli Ungherit e vintegli. e reco fecto ina Signoria, ma dimorando lui in della Magna Alberto figlinolo di Berlinghieri per sua Signoria, a forza, cal feguito de' possenti Romani, sece sare Papa Ottaviano suo segliuolo: il quale fu nominato Papa Giovanni XII. dopo di che Otto con grande potenzia venne ju Lombardia; e preso il desto Berlinghieri il mandò in prigione in Bayiers, e quivi and vilmente sua vita. E Alberto si faggi d' Italia per peura d' Otto: il fao figliuolo Papa Giovanni fue disposto. E nel tempo di sopre detto fini la imperio a Taliani, il quale per sei Imperadori era durato cinquanta quattro anni, poiche Francefehi erano vacati; e mal poi non fu Imperadore Italiano, anzi pervenne agli Alamanni , e quelto fu sirca agli sani di Crifto novecento ciriquentecinque; é quello tempo, che regnetone i Franceichi, e gl' Italiani, Santa Chiefa, obbe malte avverfita-di, emutazioni ebbe nella Chiefa, che molte volto vi furese due Papi in medefimo tempo , e molto volta ere , eneciando l' uno l'alero, a chi più potea, chi delle imperadore che segnava, e chi da' possenti Romani, e degli altri timmi d' 1200 \*\*\*

lia; onde in grande tempo fue in tribulazione, e in iscisma la Chiesa, e con questo per tutta Italia guerra. E per questo la Signoria de' Romani tempre venne calando, e diminuendo; onde la postra Città di Firenze, che era uno co' Romani, e collo 'mperio, non potez rispirare, nè prosperare, nè perchè i Fiesolani suoi nimici sempre teneano co' tiranni, che eran contro alla Chiefa. e' Fiesolani guerreggiavano, e facevano guerreggiare la Città di Firenze, acciocche non potesse prosperare. Ma come piacque a Dio, non ostante le guerre de Fiesolani, e degli altri nimici della Chiesa, e de' Romani, la detta Città di Firenze di rempo in tempo sempro cresceva, e multiplicava, e di gente, e di ricchezze: e il con-trario Fiesole, e molti ississimano l'abitare del poggio, e ne venivano ad abicare in Firenze, si per l'agio del piaco, e del finme d'Arno, impareneandosi co' Fiorentini, e massimamente quando cesso la Signoria degl' Imperadori Italiani, e pervenne agli Imperadori della Magna, i quali erano fedeli, e divoti di Santa Chiefa, e abhatterono i tiranni di Toscana, e di Lombardia, facto li quali la detta Città crebbe, e allargoffi affai .

Siccome i Cardinali mandarono per Otto Re della Magna contro Papa Giovanni XII. Cap. LI.

Ssendo Papa Giovanni XII. figlinolo d'Alberto Imperadore, siccome è fatto menzione di sopra, e guastando la Chiefa per fise ree opere, fu da parte di Cardinali mandato per Otto Re della Magna per levare il derro Papa della Signorio, e fare lui Imperadore, per la qual con il derro Papa sapiendo ciò, a Giovanni suo Diacono Cardinale, ch' avea ciò trattato, sece mozzare il naso: e a un altro giovane suo Diacono, ch' aven iscritte le lettere se tagliare la mano: sicché per le pessime opere di Berlinghieri, e d'Alberto, che faceano in Lombardia, e in Toscana, Otto primo con sua forza passò in Italia, e combatte co" detti in Lombardia, e in Toscana, e venendo il derto Otto in Toscana, fue ricevuto de Fiorentini, e da Luchest molto onorevolmente: e foggiorno affai in Luca, e alquento in Firenze, e poi n' andò a Roma; e là giunto fece disporte, e cacciare il detto Papa Giovanni : e fis eletto Papa Leone VIII. il quale veggiendo il Chericato non aver sua liberat per la malvagità

de' Romani, e de' Taliani, che occupavano: e conoscendo la bontà, e'l voler di Otto Re dignissimo, fu eletto Imperadore, e consegrato, e coronato in Roma del detto Papa Leone negli anni di Cristo novecento cinquanta cinque, il quale fece molti doni a Santa Chiefa.Questi fue di Sanfogna, e imperò anni dodici , facciendo buone operazioni , in efaltando la Chiefa , e lo 'mperio , e pacificò tutta Italia : e poi fi tornò nella Magna, e per li malvagi Romani fu disposto Papa Leone, e fecion Papa Benedetto quinto, della quale cosa Otto molto sdegnato, e crucciato tornò a Roma, e assediolla: e i Romani per aver pace con lui gli dicdono preso Papa Benedetto: e rimesso in Sedia Papa Leone, ritornò nella Magna, e menonne seco Benedetto sopraddetto, il quale morì di vile morte: e dopo buone, e pietose opere il detto Otto sece molti ricchi Monasteri. Questo Otto morì nella Magna. Questi abbatte molto le forze de' Tiranni: e al suo tempo assai de' suoi baroni rimasono signori in Toscana, e in Lombardia: e uno ne fu principio de' Conti Guidi, il quale ebbe nome Guido, che fu de' fuoi baroni della Magna, e venne con lui. ed e' lo fece Conte Palatino, e diegli il Contado di Modigliana in Romagna, infino che furono cacciati da Ravenna, e tutti morti dal popolo di Ravenna per li loro oltraggi, talvo uno piccolo fanciullo, che ebbe nome Guido del sopramominato sangue per gli suoi, che surono tutti morti in sangue, il quale poi per lo 'mperadore Otto quarto lo fece Signore di Casentino. E questi su quegli, che poi tolse per moglie la Contessa Gualdrada in Firenze figlinola, che su di Messer Billincione Berti de' Ravignani onorevole Cittadino di Firenze. E ancora trovammo del detto Otto primo, che spesso soggiornava in Firenze, quando andava a Roma, o tornava, e puole amore alla detta Firenze, perchè sempre era istata fedele allo 'mperio, e si la favoreggió, e brivilegió, e concederrele infino a sei miglia di Contado. Quando tornò in Alamagna di suoi baroni vi rimasono, e surono Cittadini della detta Fiorenza. Questo sopraddetto Otto prima brivilegiò i Luchesi, che pocellono tare monera d' oro, e d'ariento; e da poi che morl fue fatto Otto tecondo tuo figlinolo, il quale regnò anni quindici. Al tempo di cottui Papa Giovanni XIIII. che l'avea coronato, fu prelo da Piero Perfetto da Roma, e melfo in Castello Santo Agnolo, e poi su cacciato in Campagna; ma lo detto Otto lo rimelle in fedia; e molti Romani, che di ciò **Abon colpa , tece morire molti, e molti ne mandò prefi in** lanlagua. Al tempo di costui i Saracini, e' Greci vennono, c

presono Calavria, il quale andò loro contro co' Romani, e Tedeschi, e Lombardi, e Pugliesi; ma per male conducere su sconsitto con gran danno de' Cristiani, ed egli preso da' Corsali Greci; ma per ingegni, e promese si fece menare in Cicilia: e ivi essendo con loro insieme, ed essendo conosciuto, tutti gli sece morire: e poi il detto Otto andò a Benevento, e prese la terra, e guastolla per loro tradimento, e trassene il corpo di Santo Bartolommeo Apostolo, e recollo a Roma, per portarso in Sansogna, ma tornato a Roma morì: nell' Isola di Roma lasciò il detto corpo dell' Apostolo.

### Siccome morto Otto secondo, fue eletto Otto terzo suo figliuolo. Cap. LII.

Opo la morte d' Otto secondo, fue eletto Otto terzo Imperadore suo figliuolo, e coronato da Papa Gregorio quinto, negli anni di Cristo novecento settanta. Imperò anni diciannove, e poi fu coronato, andò in Puglia in pellegrinaggio al monte Santo Agnolo, poi tomò in Alamagna, lasciando Italia in buono stato; ma ivi comando nella Magna Crescenzio Consolo, e Signor di Roma, Levo il detto Gregorio Papa del Papato, e misevi un Gregorio, ch' era Vescovo di Piacenza, uomo pecunioso; ma senzendo Otto ciò, molto crucciato, tornò con fua forza in Italia, e affediò Roma: e Crescenzio, e'l suo Papa si rinchiusono in Castello Santo Agnolo, il quale per assedio ebbe Crescenzio, e secelo dicollare, e a Papa Giovanni XVI. sece cavare gli occhi, e tagliar le mani: e rimise in Sedia lo suo Papa Gregorio, che di nazione era suo parente, e lasciò Roma a' Taani in buono stato, e si ritornò in Alemagna, e di là morì bene avventurosamente. Col detto Otto terzo venne il Conte Ugo, ovvero Marchese Ugo: credesi che fosse il Marchese di Brandiborgo, e a costui piacque la stanza di Toscana, e massimamente nella Città di Firenze, e secevi venir la moglie, e in quella fecevi sua dimoranza, siccome Vicario d' Otto Imperadore. E avvenne, per volontà di Dio, che essendo egli a cacciare nella contrada di Buonfollazzo, per lo bofco si smarri da sua gente, e capitò in sua visione a una fabbrica, là dove s' usa di far lo serro. Quivi trovando uomini neri, e formati, che in luogo di ferro pareva, che tormentassono con fuoco, e con marrello, domandò ciò che era: fugli risposto. che erano anime dannate, e che in simili pene era dannata l' ani-

snime del Marchele Ugo, per la fue vita mondant, de una corpate a penicenta; il quale efterrito s' accomandò alla Vergine Maria; e cessata la vibone rimase compunto sì, che tosnaço in Firenze, eutro suo patrimonio della Magna fece vendere, e fece fare sette Badie: la prima fue quella di Finence; la seconda quella di Buensollazzo; la serza ad Accezo; la quarta a Poggibosizzi; la quinta alla Verruca di Pifa: la feffa alla Città di Castello; l'ultima fue quella di Sertimo, nel consado di Firenze: e totte le dotò riccamente, e viverte ani colla sua donna in fauna vica, e non ebbe figlinoli, e morié in Firenze il di di S. Tommaso Apostolo, e fue seppellito nella Badia di Firenzo: e alla fua vita il detto Marchefe fese dimolti Cavalieri in Firenze di più schiatte: ficcome Giandonati, e de' Conti da Gangalandi, i quali di que' tempi erano incominciari a esser grandi: e benchè si chiamassono Conti, pon erano però Copti, anzi gran Conti il nome della cafa loro: fiscome uno che ha nome Conte, e i discensenti fi chiamino de Conti per quello nome; e nondiment furano gentiluomini: e ancora de' Nerli, e de' Pulci, e degli Meori, e di quegli della Bella: i quali lopraddetti, per la fina simpre ritennono la fue integne addogate bience, e rosse: e questi sopreddetti la porsano con diverse introsegne, e chi na porta assai, chi poco, e chi per un verso, e chi per altre. Assora la depra Badia di Firenze porta la sua infegna cum schietta. Ora seguireremo, che morto Otto terzo, per augiano che lo mperio era andato per lignaggio in tre Osti, l'uno figlinolo dell' altro, parve a Sergio Papa quarto, e a' Cardinali, é a' Principi di Rona, che lo 'mperio di Roma fosse alla lezione degli Alamanni; imperciocch' erano possenti, e grande braccio del Cristianesimo, che infra gli altri eletti sosse il più degno: si veramente, che fosse approvato per la Chiesa: e seciono dicreto sette Elettori dello 'mperio della Magna, e che estri non potellono deguamente essere electi Imperadore, se non per li predetti Principi, cioè l'Arcivescovo di Magonza Cancellier della Magna; e l'Arcivescovo di Trieri Cancelliere in Gallia; l'Arcivescovo di Colognia Cancelliare in Italia: il Marchese di Brandiburgo Camarlingo: il Duca di Sanfagna, che gli porta la spada: il Conte Palatino del Reno, che oggi succeda per reditaggio Duca di Baviera, e servele a tavola della prima mensa, il Re di Buemme, che 'l serve alla coppa. Sanza luo contentimento non vale la sua elezione, e fecchi dicreso per cagione degli Alemanni, avean sucra la lezione dello mperio, nan potalle eller Papa, Gasdinale, per levat le defanfioni del Papato; ma non s' attenne, imperciocche dappoi lo 'mperio venne al tutto agli Alamanni. Seguiteremo all' altro Imperadore, e poi al Papa, in quanto apparterrà a nostra materia brievemente.

### Siccome Arrigo primo Duca di Baviera fu eletto Imperadore morto Otto. Cap. LIII.

Oichè fu morto Otto terzo Imperadore, e gli Elettori della Magna elessono Imperadore Arrigo primo Duca di Baviera, e ciò fu negli anni di Cristo mille tre: imperò anni dodici beneavventurofo in tutte fue hattaglie, e contra tutti i suoi nimici : e fe tornare alla Fede di Cristo Scefano Re d'Ungheria, e tutto suo Reame : diegli per moglie la Sirocchia. Questo Arrigo, e la sua Moglie, ch' ebbe nome Emogonda, istettono, e conservarono insieme virginità, ovvero castitate. Questo Imperadore colla sua Douna istertono assai in Firenze, e feciuno edificar la Chiesa di San Miniato a monte: e molti Cavalieri , e altri nobili Cittadini gli tennono compagnia in Firenze, e in più altri luoghi, fra' quali fu Messer Buonaguisa della Presta, di cui ditcetono i Buonagnifi: ancora uno de' Bildomini Cavaliere, che aveva nome Messer Cerretino : anche Messer Ansaldo di Lifei , e Messer Ciupo, e Mester Fioretto degli Uberti, e Mester Cione de' Galigai, e Messer Cesere de' detti Galigai, e di Messer Cione fopraddetto per innanzi discese di ceppo Fiore della Pressa, e Mester Franco dell' Arca, e Mester Terzo, e Mester Gio. vanni, e Messer Baldo tutti e tre della schiatta de' Figiovanni, e Messer Lustro de' Lamberti, e Alderigo de' Fifanti: eil detto Arrigo il fece poi Cavaliere, e Turno Infangati, e Davizo Corbizzi. Questi Cittadini gli teneano compagnia, e furono diputati per lo comune di Firenze a fargli compagnia, e a fargli onore per lo modo, che a loro pareffe, ed eziandio alcuno di loro era in fua compagnia, in prima che venisse il detto Arrigo in Firenze. E io sopraddetto Ricordano, trovai questo per antiche scritture Romane, ed eziandio per iscritture Fiorentine nella detta fladia di Firenze: e ancora vi ttovai nelle dette feritture di Roma delle diffruzioni, e rifacimenti di Fiesole, e di Firenze. E addierro dicemmo, che io sopraddetto Ricordano trovai cose iscritte in due modi; dell' uno de' modi dissi addietro : ora ritorniamo a dire dell' altro modo. E ne' detti tempi imperando Arrigo primo detto, i Fiorentini erano molto cresciuti di gente, e di potere, è massimamente per lo savore, e ajuto d'Otto primo, e del se-condo, e del terzo: e di quanto la Città di Firenze crescea, tanto parea, che Fiesole mancasse; ma veggendo i Fiorentini per forza non la poteano avere, e ch'erano troppi forti di sito, e di mura, sì seciono triegua co' Fiesolani, e cessarono di guerreggiare insieme, e di triegua in triegua cominciarono a dimesticassi insieme, e usare i Fiesolani in Firenze, e i Fiorentini in Fiesole, e piccola guardia saceano l'uno dell'altro.

### Siccome i Fiorentini disfeciono Fiefole per l'altro mode, cb' io Ricordano trovai scritto. Cap. L'III.

Ra essendo la cosa ne' termini addietro detti, siccome' Fiesolani, e' Fiorentini s' erano dimesticati per modo, che l' uno non pigliava guardia dell'altro, e' veggendo i Fiorentini, che la loro Città non poten molto prosperare, avendo sopraccapo una si fatta fostezza, com era Fielole, provvedutamente, e segretamente miliana uno aguato di loro gente armata da più parti di Fiesole: e i Fiesole ni.: estendo sicurati da' Fiorentini, non prendendo guardia; la mattina della loro festa principale di Santo Romolo, apeste le posti, essen-. do difarmati, e fanza niuno provvedimento, i Fiorentini entraro. no nella Città fotto titolo d'andare alla festa; équando ve n'ebbedentro buona quantitade, gli armati, ch'ermo nell' aguato' presso alle porti, e' feciono cenno alla Città di Firenze: e siccome era ordinato, tutto l'esercito de' Fiorentini a cavallo, e i pedoni crano appiè del monte, e montarono suso, ed entrarono nella Città di Fiesole, e corsonia tutta sanza quasi uccidere, o fare alcuno danno, salvo a chi si contrapponesse. I Fiesolani veggendosi così subitamente improvviso soppresi da' Fiorentini, parte di quegli, che poterono, fuggirono alla rocca, ch' era fortissima, e tennonsi molto tempo; ma preso la Città, e l'altre fortezze di quella, il popolo s'arrende a patti di non essere ossesi, nè rubati, disfacendo la terra, eccetto la Chiesa del Veicovado, e altre cose, che v'erano, e ogni altra cosa disfeciono, e cacciarono per terra: e feciono i Fiorentini, e i Fiesolani di concordia, che qualunque Fiesolano volesse abitare in Firenze di concordia, potesse venire, stare, e tornate sano, e salvò con tutt'i suoi beni, e cose, ovvero potesse andare in qualunque altro luogo gli piacesse: per la qual cosa molti, e assai ne scesono in Firenze, ad abitare,

e molti n' andarono ad abitare per lo contado d' intorno dove aveano loro villate, e possessioni, e vota la Città, i Fiorentini la feciono abbattere, e disfare tutta, salvo la Chiesa, e la Rocca, la quale ancora si tenea; ciò su negli anni di Cristo mille dieci, e recaronne i Fiorentini, e i Fielolani, che si feciono Cittadini in Firenze, tutta la dignità, e colonne di marmo, e gl' intagli, e la Ruota fatta a similitudine di ruota di carro co' colonnelli di marmo intagliata, la quale si puose, e ancora è oggi, nella fronte di San Piero Scheraggio.

Siccome, poiche Fiesole su distrutta, molti Fiesolani vennono a abitare in Firenze, e secionsi uno popolo co Fiorentini. Cap. LV.

Istrutta la Città di Fiesole, salvo la Rocca, e le Chiese, molti Fiesolani vennono ad abitare in Firenze, e fecionfi uno popolo cogli Fiorentini: e acciocche' Fiesolani fossono con più fede, e amore co' Fiorentini, sì raccomunarono le 'nsegne de' detti due popoli in una, e feciono una infegna partita per lo lungo bianca, e vermiglia, come a' nostri tempi si porta in sul carroccio in certi trionfi. La parte vermiglia era l'antica infegna de' Fiorentini, la quale ebbono da' Romani, avvengachè per lo nome della Città nel detto campo vermiglio portavano uno fiore di giglio bianco, e la 'nsegna de' Fiesolani era un campo bianco, entrovi una Luna cilestra, e levato il giglio, e la Luna feciono di quegli due campi una fola infegna, e fotto una legge, e fignoria, vivendo forto due Confoli Cittadini col configlio de' Sanatori, i quali erano cento uomini de' migliori della Città, com' era l' usanza data da' Romani: e in quel tempo crebbe la Città di Firenze di popolo, e di potenza.

### Siccome Firenze multiplicò di gente, e di popolo. Cap. LVI.

Poiche della Città di Fiesole su per lo modo detto di sopra la maggior parte venuti ad abitare in Firenze, Firenze molto cominciò a multiplicare di popolo, e di gente, e per innanzi si dirà, e tornerà sopra la materia, che addietro dicemmo, e l'effetto delle distruzioni di Fiesole, siccome so menzione in due modi, che so trovai, D

quasi in uno medesimo effetto, ovvero conclusione, e ora dirò quali famiglie, ovvero ischiatte gentili, e antiche, si puesono nel primo cerchio di Firenze, e ancora nel secondo cerchio, dirò di tutte, o della maggior parte, dapoi che Attile ebbe disfatta la Città, e Carlo Magno rifatta, cioè Firenze, e melcolatamente diremo di parte di quelle, che vennono da Piesole, poi che la su la sezzaja volta disfatta, che mai non 🛭 rifece, e come ho detto, si raccomunarono allora infieme d' armi, ovvero insegne, e reggimento tutte, o la maggior perte delle dette schiatte, ovvero famiglie sì di Firenze, sì di Fiefole, ch' allora avessono nome nomineremo, cioè in quelli tempi, li quali tornarono ad abitare nella prima rifazione di Firenze, o d' indi a certo tempo, o di Fiesole, come detto abbiamo E bene è vero, che per la lunghezza di tempo molte delle dette famiglie antiche cambiarono nome, e armi, e molte se ne divisono, e presono altri nomi, nondimeno dizerte, o della maggior parte io Ricordano ne fo il vero, qualegli scripture, e quale di veduta, e 'n più luoghi pe trovai sicolture.

### Siocome Ricordano ritorna a nominare dove fi profond a abitare l'antiche Famiglie di Firenze. Cap. LV I I.

N prima la schiatta, ovvero samiglia degli Therri ne diffi addietro, che sono nobili di progenia, e di nobilità, e puononsi tra Santo Piero Ischeraggio, e la Chiesa di Santo Romolo: e tra detti Uberti, e San Piero Scheraggio erano gli Ormanni detti Foraboschi: e tra 'l detto San Piero, e S. Cicilia si puosono i Malespini miei consorti, e all' andare in verso Santo Michele in Orto alla mano manca si puosono i Guglialfieri, e i Tebalducci. Tutt' e tre queste schiatte surono istratti d'uno lignaggio di ceppo: e allato a' detti Tebalducci si puolono i Compiobbesi; poi seguitando alla detta mano ad andare in verso Calimala si puosono i Chiaramontesi, e Guadagnoli, e Malpigli, e i Romaldelli. Tutti questi sopraddetti di progenia masculina istratti anche per antico, e al volgere su per la detta piazza, alla detta mano si puosono gli Abati antichi mercacanci, e' Macci ancora ancichi mercatanti. E a ritornareisu per la detta piazza in verso il Garbo si puosono i Galigai in su la detta piazza, e ancora nella via dietro al detto Garbo, che al partire della detta piazza va in verso Santo Marzino, ancora erano i detti Galigai, e per la detta via, che viene d'Orto San Michele. Nel detto Garbo erano le case de Buonaguifi dirimpetto a' Compiobbesi, e Tebalducci alla detta mano manca allo partire della detta piazza del detto Santo Michele in Orto. E alla rivolta del detto Garbo alla detta mano allato a' Buonaguisi erano gli Alepri, e quegli della Pressa, a andare in verlo San Martino erano i Giugni. Queste soprannominate quattro famiglie tutte furono istratti di progenia masculina di Lisgai detti Galigai per antico, ed eziandio quegli della Pressa, e' sopraddetti nella detta via: e furono consorti de' detti Galigai, che furono d'un lato i detti Buonaguifi, e quegli della Presta, e si divisono da' Galigai in prima assai. che gli altri soprannominati. E poi all' andare su per lo Garbo alla derta mano manca erano i Sacchetti, cioè all'andare verfo a Santo Appollinari. E poi all' andare in su verso dove fu il Parlagio fu per la via detta oggil' Angaillaja, fi puosono gli Schelmi : e poi dierro a loro nella via del Borgo de' Greci fi puosono i detti Greci, i quali prima stavano in Terma: e più oltre per la via di San Pulinari ad andare in verso Arno si puosono i Magalotti: epoi al volgere in verso la mano diritta all'andare in verso Santo Romolo, o 'n verso le case de' detti Uberti fi puosono quegli, che oggi fi chiamano del Belculaccio, e dirimpetto a loro fi puosono que' dell' Asino, che oggi sono spenti al tempo di me Ricordano, e furono consorti di progenia masculina con quegli del Belculaccio. Dietro a' detti Ormanni si puosono i Manieri, e quelli della Pera, e anche sono ispenti di miei di: poi vi vennono i Figliuoli Petri, i quali furono ricchissimi mercatanti : poi all' andare inverso Santo Romolo fi puosono i Guidalotti del Migliaccio: più oltre i Bagnesi, e que' d' Aquona, che vennono di contado, e di linea masculina furono consorti con quegli da Vogognano, e di quegli, che oggi fi chiamano da Castiglionchio. e dietro a Santa Cicilia tra 'l Mercato Nuovo, e la detta Chiefa si puosono gl' Infangati, ovvero Mangiatroi, e in Vacchereccia fi puofono i Baroncelli, e vennono da Baroncello: e poi all' andare inverso Santa Maria si puosono i Fisanti detti Bogolesi: e in Porta Santa Maria erano i Galli, che già aveano un poggio allato a Santo Miniato a monte, che fi chiamava il poggio de' Galli, e toglievanvi per antico passaggio. Allato a' Galli erano i Capiardi, e' Filippi, erano nella via di Terma gli Scolari conforti abantico di linea masculina de' Buondelmonti, e poi vi vennono i Buondelmonti, i quali vennono di contado, come addietro s'è detto, e Montebuoni era loro, e toglievanvi passaggio abantico: e nella detta via erano Tiniozzi, e più altre, e Guidi, e le loro case teneano infino

in borgo Santo Apostolo, e infino a Santa Maria sopra Porte. In borgo sopraddetto erano i Gualterotti, e Importuni, e presso a Santa Trinita eranogli Scali, e i Palermini; questi, e i Barucci da Santa Maria maggiore furono conforti da tiat matculina. Preslo a costoro si prosono i Conti di Gangalandi; e di loro abbiamo dotto addietro: e allato a loro i Guiffaggi, e ancora presto a Santa Trinica ereno i Soldanieri, e i Petriboni, e i detti Petriboni vensono di contado dalle Petrabone. In Porta Rossa si puosono i Cosi consorti abantico degli Adimari di tinea masculina, e seciono sare Santa Maria Nipotecola, che ancora oggi ritiene il nome. E al volgere i chisfi di Porca Rossa ad andare inverso Santo Miniato tralle: Porri L puolono i Pigli, e gli Erri, i quali furono conforti di linea masculina. Poi ad andare per la via di Mercato vecchio a S. Pascrazio si prosono Manfredi, Vecchierri, e Migliorelli: e gli Ughi stavano dietro a costoro, dove oggi è Santa Maria Ughi: è per loro su chiamata così, perocchè la seciono sare simitico. I Benvenuti finvano altato a' Vecchietti, i Tornagranci stavano in capo della via giù basto. De Cipsinni abbiam derco: poi ad andare da S. Piero Buon Configlio verso Santa Maria in Campidoglio erano gli Alfieri, gli Arrigucci, che vennono da Fiesole difendicori del detto Vescovada di Fiesole, e Pegolotti, furono antichi ancora i Canigimi, e però innutrzi vi vomono i Brunelleschi, e ancora i Gachizzi vennone da Piesole, è da Santa Maria maggiore eraine que del Beccuvo. Toschi, e Gallazzi si puosono in Mercato vecchio. Palmerini, e Barucci dicemmo addierro, quegli della Bella fi puolono in Santo Martino, e al Frascato, e vennono poi que della Tolk consorni di tinea masculina de' disdomini, i quali farono padrom, e difenditori, del Vescovado di Firenze. E per la via, che viene da S. Tommaso al Vescovado si puosono gli Ubaldini, che acquistarono per lo Cardinale Attaviano serure, e caffella silisi, che le compend il demo Cardinale. Allato a tero prano Agelanti. Apprelio a lero i Tolchi. Ia porta del duomo erano i Figiovanni: e loro, e i Firidolfi, e i Fighinaldi, e i Corrani da Barberino di Mugello, e i Ferranemi Andrio authord di propenio maleulina di quelle cinque spraddeire famiglie; je por come addieno dicemmo divik di nomi , e d' urmi ficcome dilli addierro d' altre famiglie. Bildomini fi puolono prefto a Santa Liperata, e Santo Benedet-60, prosto a Porta S. Piero; e presto a loro i Tedaldini, Doanti, Ravignasi, e da Santa Margherita, e ivi allato i Ginohi, e 4th 960th, e4 Burnkzi, b dietro 4 lero preffo a Santa

Liperata si puosono Buonizzi, e appresso a Santo Martino i Razzanti venuti da Fiesole, e presso a loro gli Alberighi anche parte arota de' Corbizzi si puose nel detto Porta S Piero: poi a ritornare verso Mercato vecchio si puosono gli Adiniari: più oltre erano i Lisei: poi al volgere verso Calimala i Caponsacchi antichi Fiesolani: e presso Santo Andrea i Catellini detti da Castiglione di figliuoli Tieri. Questi figliuoli Tieri discesono de' Catellini d' uno bastardo. Poi verso Santa Maria sopra Porta, e presso a Santo Andrea i Lamberti, e da casa loro si chiamava il Dado de' Lamberti, e dove oggi si chiama Chiasso di ferro. Dietro a' Lisei si puosono i Tebaldi derti quegli della Vitella, e que' da Filicaja furono loro consorti di linea masculina, in Mercaro nuovo si puosono i Giandonati, e i Boschi, e que' della Zannella, e gli Uccellini, que' dell' Arca, e' Pesci: e questi Pesci furono antichi mercatanti; poi nella via di Porta Santa Maria erano i Girolami consorti di linea masculina del beato messer San Zanobi, il quale fu Vescovo della nostra Città di Firenze. Più oltre verso Santo Stefano fi puosono gli Amidei, e i Gherardini, e vennono di Valdisseve, ovvero di Montefavoso: e presso a loro i Pulci: questi furono ricchi, e pottenti mercatanti, e questi erano tra S. Stefano, e Santo Piero Scheraggio, e Borgo Santo Apostolo. Gli Ardinghi, Obriachi stavano presso agli Amidei Gli Amieri sbantico stavano da S. Maria maggiore, poi per innanzi vennono in Mercato vecchio, e le case dove oggi sono furon de' Nerli antichi gentiluomini. I Guicci stavano presso alla Badia di Firenze, vennono di Valdisieve, quegli del Forese, e Mazzinghi da Campi, e i Monaldi stavano tra Porta Rossa, e la piazza a Santa Trinita, e presto a Santa Maria Ughi aggiugneano le luro case; e questi Mazzinghi avean tributo da Pi-Molesi due brachetti, e uno sparviere ogni anno per la festa di messer S. Jacopo. Gli Erri consorti de' Pigli nel detto si puosono in Porta Rossa per certe vie strette, epiù in là i Pigli loro conforti di ceppo. I Pazzi di Firenze si puosono presso a' Ravignani in Porta San Piero, e dirimpetto da' Ravignani, e vennono da Fielole mercatanti Gli Agli si puosono presso gli Arrigucci, tra loro è San Michele Berteldi. E tutte quelle sopra iscritte sei famiglie, ovvero casati, i quali si puolono in questi soprannominati luoghi, furono antichissimi gentiluomini nella nostra Città di Firenze, e bene come di sopra dicemmo, che in quel tempo erano stati di poco tempo mercatanti, e di tali erano ancora di questi sopraddetti nominati, che non erano ad assai però antico, o gentile uomo l' Dz

uno come l'altro; ma questi, che per antico surono più nel tuorlo della terra, che non vi sossono novissimi, cioè che non vi sossono venuti di nuovo gli antichi sopraddetti. Erano più gentili, che gli altri inispezialtà quegli, che per antico avevano avuto, o aveano torri, e per innanzi faremo menzione, che già erano cominciati a venir de' giorni, ovvero de' dì di me Ricordano Malespini, e ora per innanzi seguiremo nostra materia, e dirò assai cote, che molti ne vidi con gli miei occhi, i quali trovai, e vidi per iscrittura, e per assai altri modi, delle quali farò menzion per innanzi.

### De Cavalieri che Carlo Magno fece in Firenze. Cap. LVIII.

Esta a dire de' Cavalieri, i quali il nobilissimo Carlo Magno fece in Fuenze nella ritomata, ch' e' fece da Roma in Francis, il quale era Re, e Imperadore de' · Romani: e passò per Firenze, scenne addierro dicemmo, de quali nomineremo tutti, o la margior parte de' detti Cavalieri fatti per lui nella detta Città di Firenze. Il primo su metser Currado Figiovanni, e metsere Otto de' Figiovanni, e messer Anselmo Fighineldi, e messer Amaldo Fifanti, e Schierts degli Uberti, e meiser Moscardo de' Lamberti, e meifer Ormanno degli Ormanni, e meifer Taso dell' Arca, e meiler Guido de' Galigai, e messer Uguccione della Pressa, e me sere Alepro degli Alepri, e metser Buonaguila de' detti della Presia, e messer Filippo de' Galli, e messer Matteo d' Aquous, e mester Filippo Alberighi, e mester Ugo degli Ughi, e messere Ubaldo de' detti Ughi, e messer Moretto de' Greci, e meiser Riccomanno Corbizzi, e meiser Tebaldo Tebaldi, e e melser Bracco Filippi, e melsere Apardino Ravignani, e melser Buonaccorto Bisdomini, e melser Lileo de' Lisei, e melser Ghigo de' Pigli: questi sopraddern surono farri Cavaheri per mano del nobilitamo Carlo Magno: e questo fu la più bella, e magnifica sesta, la quale di que' tempi si facesse in Firenze: e il detto Carlo Magno fece grandi doni a' fopraddetti : e ancora a una grande parte de gentili nomini della detta Città di Firenze: e tutti rimalono nella fua grazia con buona ventura fiparti, e andò a tuo viaggio, e con lui vi andò Buonaguità della Presta.

Siccome molti Cittadini aveano castella, e tenute in contado, cioè Cittadini Fiorentini, e Gentili nomini. Cap. LVIIII.

Olti Cittadini antichi, e gentili uomini aveano tenute, castella, e ville in contado, e tali ve l'aveano innanzi, che Totile disfacesse Firenze, e anche vi farono di quegli, che l'aveano rifatte, e chi facco di nuovo: e quì in brevità ne faremo menzione di certi: e chi ve l'avea perantico, ficcome cattani gentiluomini di contado: e chi, siccome primi cittadini originali, ed eziandio di Fiesolani: e quando il detto Totile dissece la Città di Firenze disfece assa: di queste tenute, e ville, e castella, e ancora l' uno vicino all' altro, ficcome vengono i casi, quando guerreggiano insieme, ne guattarono, ne distrussono, ne disfeciono assai l' uno all' altro, e ancora i Fiesolani seciono il simile a' loro vicini, e i vicini a loro, e per gli amici de' detti Fieso-lani ne furono disfatte agli antichi Fiorentini: e il simile degli amici de' Fiorentini a' Fiesolani, siccome venieno i casi a chi più potes, e i detti Fiorentini feciono poi loro per lo modo avete udito addietro, e poiche i Fiorentini cominciarono a multiplicare, disfeciono da loro molte castella, e tenute di gentiluomini, e inispezialtà quelle, che erano troppo presso alla Città di Firenze, e di tali n' ebbe di quelle da lungo.

#### Qui nomina le famiglie, che aveano tenute, e castella. Cap. LX.

Figiovanni, i Firidolfi, i Fighineldi, i Ferrantini ebbono tenute in Mugello, in Valdarno, e altrove, e a Calicarza, e gran parte ne perderono, e furono loro tolte, overo disfatte, e guaste. Anche i Pazzi di Valdarno, i quali erano antichi gentiluomini di contado, ebbono più, e più castella, tenute, e ville, e ogni di venieno meno, e perdendole guastandosi, e disfatte loro nel detro Valdarno di sopra: ancora i Buondelmonti in contado gentiluomini anche n' ebbono assai, e similmente loro intervenne come agli altri: poi vennono ad abitare in Firenze, e per Montebuoni ebbono il nome. Gli Uberti n' ebbono ancora verso Iscandicci, e altrove: e così similmente avvenne loro, come detto ho di sopra. I

Lamberti ebbono monte Ghiso, e in verso Calenzano nº ebbono più, e più: e quasi ogni cosa perderono. Gli Ormanai inverso Cascia, e altrove, e furono loro guaste, e disfatte. I Ravignani n' ebbono in Mugello, e in Valdisseve, e in più altri luoghi. I Catellini inverso monte Morello, e fimilmente come dell' altre ne fue fatto. I Galli, e i Cappiardi, Abaei, e Giudi, chi l'ebbe, ovvero aves, chi inverse Amirasu, e thi inverso all'Antica, e chi inverso Galigarza, e chi alerove, e ancora i Ferrantini, e i Galisgai n' ebbono inverto Valdimarine: e ancore i Giugni, e i Buonaguifi n' ebbono nel poggio di Muntile, e in Prezolino, e interno a Sento Cresci, e alle coste di monte Morello. Gli Agolunti le aveano a Vieglia, e quivi d'interno. I Caponfaechi, Arrigucei, e Gorbizzi n' aveano, ed eziandio intorno el poggio da Fielole. I Lifei P evesno in Valdirubbiano: ancors i Malespini nella detta Valdirebbiano. Infangati, e Giandonati le aveano in Valdipefa, e altrove: que' della Sangella, e da Gavignano inverso Monasjone: que' dell'Arca le aveano verso monte Moralio, e verso Rusigneno. B' Pigli, Bostichi, Greci, Filippi, e que della Press. Alberighi, Obrischi, Greci, e Bisconini, Tosinghi, pue' d'Aquona, e da Volognano, Nerli, Conti da Gangalandi, Palci, Franzesi, que da Ricasoli, e tutte quette sopreddette case, ovvero samigne, aveano tenute, e castella, e sedeli tuta, o la maggior parte, chi què, o chi lè, e chi avea castella, echitenute, e chi ville: quall in Chianti, quali in Valdarno, e chi altrave. Gli Ubaldini n'ebbono allaisime nell'Alpi tra Bologna, e Firenze, e altrove, siccome addietro dissi del Cardinale loro, il quale avea nome Attaviano, gli fece molto prosperare, perocchè raund molto oro, e avere, e poche ne furono di loro patrimonio altro, che due. Que' da Caldaja di Mugello, e quegli della Ripa anche erano di Mugello, ebbono encore venute gli Sequercialupi da Poggibonizzi. Anche il fimile i Girolami, Nometi, Tedaldini, e ancora più altre case di sopolari, di che non a famenzione, ancora ebbono alcuna tanuta, però qui si nomisano quegli, che erano di può nome, evvero fama . e ferebbe troppe lunga materia a voletgli tutti. naminare. Tohaghi Birdomini sacora n' ebbono più , c'più . e furono potenti. Como addierro s' è detto avesno padronezie, o senue, a ville i Comi Alberti, e da Certaldo, e da Figghine, e da Capraja, e da Montemurlo, e da Montecarelli. furono oltra modo ricchi, possenti, e molte castella, ville, e fedeli avesno. De' Conti Guidi abbiamo fatto addietro menzione, che furono moltificchi, ograndi, edi fedeli, castelle,

e ville: e tutti questi soprannominati ancora surono gentiluomini, e ricchi Fiesolani. I Corbizzi abbiamo detto, chi avea tenute, e chi castella, e chi fedeli, e chi pochi, e chi assi. Ben è vero, che sua costoro (come addietto dicemmo) che alcuno v'ebbe mercatante; ma nondimeno surono antichi ricchi, è possenti d'antichità, i quali addietto nominammo tanto, che c'è a bastanza.

Siccome la Città di Firenze si crebbe di mura, e di fossi, e di steccatà. Cap. LXI.

dentre, ei borghi di fuori, e di popolo, e di gente; onde convenne di nicità, che la Città fi crefcesse di corchio, prima con fossi, e secciocche non ricevessono impedimento, mette a associata di corchio, mette a associata di corche non ricevessono impedimento, mette a associata di corche non ricevessono impedimento, mette a associata di corche non ricevessono impedimento, mette a associata di città fosse meglio guardata. E questo sue al tempor d'Arrigo terzo Imperadore.

Di Currado primo Imperadore di Soavia. Cap. L.X.I.I.

Company of the control of the

. Opo la morte d'Artigo primo, fue eletto, e consegrate Currade primo Imperadore per Papa Beneder-40 ottavo, negli anni di Cristo mille fedici. Questi fue di Socvia: regad nello imperio anni venti, e dopo anni tre, non potendo aver la Signoria di Melano, prendendo la corona del ferro finos di Melano in dina Chiefa, cantando la Messa venne uno grande tuono con la sacta in quella Chiefa, che alguanti ne mosirorio delevaso l'Arcivelcovo, che cantava la mesta all' altare, disse a Currado, che visibilmente vide Sanco Ambrogio, che forte minacciava, se non si partific dail' ofte con l'affedie di Melano: e per quella ammonizione si pares, e fere pace co' Milanes. Que si fue giusto nomo, o fece melte leggi, e tenne lo imperio in pace molto sempo: e tornò in Calavria contre a' Saracini / che v' etano venuti, che guaffavano il paese con luro combettere con grande estudione di sangue di Cristiani; e questo Currado gli cacciò con lin gente. Questi si dilettò assi nella Città di Firenzo,

quando era in Toscana, e molto s'avanzo per lui se più Citadini surono con lui per sargli onore; anche vi sece Cavaliezi, tra i quali su messer Guiduccio Bostichi, e messer Alberto Infangati, e messer Rusgiero Donati, e messer Galigaio Galigai, e messer Rusgieri Corbizzi, e messer Arnaldo Alepriu e messer Guido Caprini, e messer Forte Mazzinghi, e seciono grandissima sesta, quanto dir si potesse.

### D' Arrigo secondo Imperadore. Gap. LXIII.

Orto il primo Gurrado, fu eletto Imperadore Arris go secondo, che fidiste fue figliuolo, ma dli fue genero del detto Currado Imperadore, figliado del detro Conte Lampidio Palatino di Baviera, e nipote del primo Arrigo. Fu coronato negli anni di Cristo mille quaranta, e regnò, anni dodici. Questi passò in Italia, e lui coronaro a Roma da Papa Clemento secondo, il quale Papa il detto Imperadore fece fare per forza, e fece distare tre Pa-pi, che erano in quittione, l'uno si chiamava Papa Benedetto nono l'altro Silvestro terzo, l'altro Ghirigoro settimo: avea l'uno l'altro disposto, e cacciato di Rome; poi ciò fatto il detto Arrigo andò nel Regno per gueria, che vea in Puglia, e in campagna tra i fignori infieme, e prele Pandolfo Principe di Capova, e menollo nella Magna, e fece signore un altro Pandolfo Conte Terratino; poi si tornò nella Magna, dimorando poco tempo in Italia: per la qual cosa il paele d' Italia si commosse molto alla guerra l' uno signore con l'altro, e i Romani, e rubarono la Chiesa, e sue possessioni, e calette de' pellegrini. Ma essendo tornato Papa Ghirigorio settimo, di Roma cacció Papa Clemento, ch'era nomo di poco valore, e cacciollo ficcome fignor laico con armata mano, e difese, e raequistò le possessioni, e giuridizioni della Chiesa, ed ebbe guerra, e battaglia col detto Arrigo, che l' avea cacciato, e soprastettelo; e tutto che fosse nomo di tangue, fece buona fine con la santa contrizione, mostrando alli suoi frati Cardinali, che ciò a vea fatto, fece per ricoverare lo Stato, e libertà di Santa Chiesa, e non per alcuna sua proprietà, o avarizia, assegnando per autorità di Santa Chie-sa iscritture, come Cherici si debbono mettere, come uno muro dinanzi alle battaglie per difensione della fede di Cristo, e per lo Stato di Santa Chiesa: il quale venne a morte, e elefelesse sua sepostura in Santo Piero; e i Cardinali gli dissono non esser degno, che ispargitore di sangue era stato, a' quali disse, porrete il corpo mio fuori della Chiesa, e serrerete le porti, e secondo la volontà di Dio, così fate: e ciò fatto, le porti per se stesse s'apersono, e il corpo v' entrò dentro.

### D' Arrigo terzo Imperadore. Cap. LXIII.

Ppresso la morte d'Arrigo secondo fu eletto Imperadore Arrigo terzo: fu incoronato anni di Cristo mille cinquantacinque, e regnò nello 'mperio anni quarantanove. Questi su sigliuolo dell' altro Arrigo di Baviera. Al tempo di costui ebbe molta novità in Italia, e in Firenze: al suo tempo su same, e mortalità per tutto il mondo: questo Arrigo per sua forza fece sar Papa Vittorio, nato della Magna: il quale Papa nella Città di Firenze fece Concilio negli anni di Cristo mille cinquantotto, e molti Vescovi dispuose p r loso peccati di fornicazione, e di simonia. Partendosi la corre di Firenze, il detto Papa n'andò nella Magna, e andando là allo 'mperadore Arrigo poco apprefio si morì. E dopo lui fu fatto in Firenze per li Cardinali Papa Stefano nato di Lotteringia in Brabante: vivette circa anni dieci, e morlin Rirenze, e nella Chiesa di Santa Liperata si soppellì. E dopo lui fu fatto per forza Papa Benedetto X. Vescovo di Velletro: e poi in capo di mesi dieci cacciato del Papato, morì po lui fu fatto Papa il Vescovo di Firenze, che era di Borgogna, essendo la corte nella Città di Siena, e su chiamato Papa Niccolajo secondo, e regnò anni tre, e morì a Roma: e dopo a lui regnò Papa Alessandro nato di Melano: regnò anni undici. Ma al suo tempo i Lombardi feciono un altro Papa chiamato Candolfo Vescovo di Parma, e contro Alessandro venne due volte con la forza de' Lombardi a Roma, per prendere il Papa; ma niente gli valse. Alla fine Papa Alessandro a richiesta dello Imperadore Arrigo andò a Mantova, e là sece Concilio, e acchetaronsi le riotte, e scisme, ch' erano nella Chiesa: e questo Alessandro rimase Papa, e tornò a Roma, e là morl: poi fu fatto Papa Ghirigorio settimo.



### Di Santo Giovanni Gualberti da Petrojo. Cap. LXV.

L tempo d' Arrigo detto terzo Imperadore, fu uno nobile nomo del contado di Firenze, nato di messer Gualberto da Petrojo in Valdipeía, il quale avea nome Giovanni. Questi essendo laico, e in guerra co' suoi nimici, venendo a Firenze con sua compagnia armato, trovò il fuo nimico, che gli avea morto il fratello, affai presso della Chiesa di San Miniato a monte, il qual suo nimico veggendoli fopr' ello, fi gittò in terra a' piedi di Giovanni Gualberti, faccendogli croce delle braccia, chieggiendogli merce per Cristo, che su posto in croce. Il quale Giovanni compunto da Dio ebbe pietà, e misericordia del nimico suo, e perdonogli, e menollo a offerere nella Chiefa di S. Miniato dinanzi al Crocifillo: della quale misenzordia il nostro Signore: Iddinae moftrò grande miracolo, che in prefenza di tutti i**l detto Croc**ifi**tio** si inchinò al detto Giovanni: e a lui fece grazia di lasciare il fecolo, e convertifii alla Religione, e fecchi Monaco nella detta Chiefa di San Miniato. Ma poi grovando l'Abate Simoniaco, e peccatore, se a' andò (come romito) nell'alpe di Valembers: e quivi gli crebbe la grazia di Dio, che (come piseque a Diu) fue primo cominciator di quella Badia: e oltre poi molte Badie discese in Toscana. e in Lombardia, e molti Santi Monaci. E dopo la sua morte sece Dio molti miracoli per lui, come racconta la fua leggenda, e paísò di que-Ra vita alla Badia di Passignano nel contado di Firenze, gli anni di Cristo mille sectantatre: e dal derto Papa Ghirigoro settimo su poi con grande divozione calonizzato.

## Come in Firenze si feciono mura nuove. Cap. LXVI.

L tempo d' Arrigo terzo Imperadore, essendo la Città di Firenze multiplicata d' avere, e di persone, per molte guerre, ch' erano state in Toscana, e a Roma dallo Imperadore contr' alla Chiesa, negli anni di Cristo mille settantotto cominciarono i Fiorentini le mura nuove della Città, dove prima erano i sossi, e steccati: e cominciarono dalla parte del Levante dalla Porta di San Pier maggio-

re. e misono la detta Chiesa dentro alle mura, e 1 borgo di San Piero misono dentro, e le case de' Corbizzi in capo del detto borgo, e partirsi da Santo Leo, poi ristriguendosi dalla parce di Tramontana poco di lunge dietro al detto borgo, sece gomito una postierla, che si chiama la porta a' Bertinelli, per une ischiatta, ch'ere in quel luogo così chiamata. Poi seguendo infino allaporta di S. Lorenzo, mettendo la Chiesa dentro. E poi apprello ebbe due postierle, l'una alle forca di Campo Corbolini, e l'altra si chiamò per innanzi la porta della Baschiera: conseguendo poi infino alla porta di S. Paolo: e appresso seguendo alla porta, e alla coda di Parione in sull' Amo, mettendo dentre ciù ch' era dentro alle mura vecchie, ciò era il borgo di San Brancazio, e quello del detto Parione. e quello di Santo Apostolo, e quello di Porta Santa Maria, insino al ponte vecchio, e poi appresso in sulla riva d'Arno, infino luago Arno, presso alla porticciuola de' Bagnesi, di là A partivano alquanto le mura della riva d' Arno, sicchè vi rimale via in mezzo a due postierie, onde s' andava al fiume. E poi faceano canzo, e andavano, ovvero volgeano, dov' è oggi il ponte Rubaconte, che si chiamava la Porta de' Buovi: poi feguivano le mura allato alla Chiesa di Santo Jacopo tralle sosse, perch'era in su sossi, insino dov' è oggi il capo della piazza di Santa Croce de' Frati Minori, quivi avea una po-Rierta, ch' andava all' Isola d'Arno: e poi secondaron la via diritta fanza natia porta, o postieria ritornando infino alla porta di San Pier maggiore, ove cominciarono: e così ebbe la Città di qua d' Arno cinque sesti partiti, e nominati quasi dalle dette porti: cioè una porta per sesto, o più postierle: oltre Arno sì avea tre borghi, i quali tutti cominciavano al capo del ponte vecchio di là d' Amo. L'uno fi chismava borgo Pidocchiolo, perch'era abitato da vilegente, ed era in capo del detco borgo una porta, che si chiamava la porta a Roma, dove sono oggi le case de Bardi, e dove prima avean mulina, uno messer Uguccione della Prosta da Santa Lucia di Magnolo, cioè per quella via. E per innanzi la comincio a fare la detta via messer Uguccione, di cui per innunti discesono i Buonaguisi, ch' erano, come in più luoghi abbiam detto, a linea ma-sculina discesi de' detti Galisgai, ed è vero, che 'l detto messere Uguccione fece fondare la detra Chiesa, e in quello mezzo si morì: e di lui rimasono due figliuoli, il maggiore ebbe nome Magnolo, e quelli compiè la detta Chiesa morto il padre: e per lo detto Magnolo fu chiamata Santa Lucis di Magnolo, e dirivò poi de' Magnoli. E questa sopraddet-

ta via andava a Figghine, e ad Arezzo. E altre mura non avea nel 'detto borgo, se non il dosso delle case, ch' eran costa il poggio. L'altro borgo era quello di Santa Felicita detto Piazza, ove è oggi una porta, dov' è la piazza di San Felice, onde si va a Siena. È un altro borgo, che si chiamava Santo Jacopo, e avea una porza, dove oggi sono le case de' Frescobaldi, onde andava il cammino a Pisa, e i detti tre borghi non aveano altre mura, Se non le dette porti, e i dossi delle case di dietro, che chiudevano le borgora, ed erano alle dette case giardini, e ortora. La via poi che lo Imperadore Arrigo terzo venne a ofe a Firense, i Fiorentini murarono i detti borghi, cominciando alla detta porta a Roma, montando dietro al borgo alquanto alla costa di San Giorgio, e poi riusciva dierro a Santa Felicita, inchiudendo il borgo di piazza, e quello di S. Jacopo; e quasi, siccome andavano i detri borghi, su posto ostr' Arno per uno sesto, e dove prima era partita in quartieri: e così negli anni di Cristo si parti, e ordinò i sesti, e dissecesi la Porta Senta Maria. Il primo festo fu chiamato d' oltr' Arno, il quale per insegna ebbej uno ponte vermiglio, e 'l campo bianco: di quà dall' Arno fue il secondo sesto di San Pieto Scheraggio, il quale ebbe per infegna la ruota del carro, che è nella fronte di San Piero Scheraggio, e aveva il campo bianco, e la rnota cilestra; ed all'incontro il sesto di borgo Santo Apo-Rolo aves per insegna un becco nero nel campo bianco; perocchè in quel sesto stavano tutti i beccai, ed erano in quel tempo molto innanzi della Città, e ancora tagliavano la carne in mercato nuovo: e gli altri tre sesti sono nominati dalle tre prime porti, e rimale loro il nome: siccome il sesto di Porta Santo Brancazio con la 'nsegna d' una branca di Lione vermiglia nel campo bianco. Presessi la detta insegna per lo nome del Santo, il quale volgarmente era corrotto dicendo San Brancazio, conciossiache ino nome diça dirittamente Pancrazio. Appresso il sesto di Porta di Duomo, che hae per insegna la Chiesa di San Giovanni, disegnato a modo di marmi bianchi, e neri nel campo bianco; e l'ultimo è il sesto di San Pier maggiore, il quale hae per insegna due chiavi vermiglie nel campo bianco.



Siccome il detto Arrigo Imperadore mise scisma, e divisione nella Chiesa. Cap. LXVII.

L detto Arrigo Imperadore fue molto astuto, e per meglio sinoreggiare Roma, e tutta Italia, sece, e mise scisma, e divisione nella Chiesa tenendo setta contr' al Papa, e certi Cardinali, e certi Vescovi, ovvero Cherici, e a **aux** petizione uno certo Romano, chiamato figliuolo di Colfo, prese il Papa la notte di Natale, quando cantava la prima messa in Santa Maria Maggiore, e miselo in prigione in una sua torre; ma il popolo di Roma, quella medesima notte il deliberarono, e disfeciono la torre, e cacciarono di Roma il detto figliuol di Colfo, perocchè 'l detto Papa Ghirigoro era di Santa vita, per la qual cosa il detto Papa Ghirigoro setsimo, in un Concilio di cento dieci Vescovi, il detto Arrigo Imperadore iscomunico, perchèvolle rompere l'unità di Santa Chiesa; ma poi il detto Imperadore venne alla misericordia del detto Papa: e venne co' piedi scalzi su per la neve a penitenza, e 'n sul ghiaccio, e infine gli perdonò, e però nondimeno non fu mai amico di Santa Chiesa, ma sempre l'occupava, e faccendo così, e istando in Italia, gli Elettori della Magna elessono Re de' Romani Ridolfo Duca di Sansogna, e peravventura il detto Papa ne fu consenziente. Onde il detto Arrigo richiese il Papa, che scomunicasse i detti Elettori, perchè aveano fatta la detta elezione. Il Papa non lo volle fare, se prima non intendesse ragione; onde il detto Arrigo isdegnato, andò nella Magna, e combattè col detto Ridolfo, e vinselo, e tornò in Lombardia. Il detto Arrigo con ventitrè Vescovi nella Città di Brescia, e altri Cherici, che 'l seguivano contr' al detto Papa Gregorio, e per quello processo il detto Papa, e annullò, e cassò tutte sue operazioni, e sece eleggere un altro Papa, ch' aveva nome Giliberto, ch' era Vescovo di Ravenna: e fecesi chiamare Papa Chimento, e venne a Roma, e fecesi consegrare a più Vescovi, e allora si fece incoronare. Poi andò il detto Papa da capo, e scomunicò il detto Arrigo, e privollo dello imperio, ficcome persecutore di Santa Chiesa, e assolvè tutti i suoi Baroni di sio, e di saramento; per la qual cosa Arrigo assediò il Papa co' suoi Cardinali con favor de' Romani in Castello Santo Agnolo, il quale mandato per soccorso in Pugliaa Ruberto Guiscardo, incontinente venne 2 Roma con grande efercito, onde il detto Arrigo col suo Papa,

Papa, per timor di Ruberto, si partio dall'assedio, e guasarono, e arsono la Città Leonina, cioè dal lato di San Piero di
quà dal Tevero insino in Campidoglio. E non potendo rissere al detto. Ruberto, fuggissi col suo Papa a Siena, e su liberato Ghirigoro da Ruberto, e rimiselo in sedia: e tutti quelli
Romani, che surono acconsenzienti delle dette cose, panie
gravemente in avere, e in persona. Il detto Papa Ghirigoro
se n' andò con detto Ruberto nella Città di Salerno, e là most
santamente, e su fatto Papa Vittorio, e vivette undici mest,
e su avvelenato: e su eletto Papa Urbano secondo negli anti
di Cristo mille ottanta.

### Siccome Arrigo Imperadore puose l'oste a Firenze. Cap. LXVIII.

l'Egli anni di Cristo mille ottantuno, tomando. il sepreddetto Arrigo Imperadore da Siena, per anderle-ne in Lombardia, troyando che i Figrenzini teneane la parte della Chiesa, coi detto Papa Oregorio, e non voleano abbidire al detto Arrigo, nè apringli le porti. puose l'oste a sirense da quella parte, che oggi si chiama Casaggio, a infino all'Arno sece grande guado alla tletta Lictà, e stettevi più tempo; dievvi grande battaglie, è niente vi potè fare, perocchè la Città era molto force, e bene murata: e tutti i Cittadini erano ben d'accordo, e si levo da oste a modo di sconsitto, e ciò su nel detto anno del mese di Luglio. E per questo Arrigo Imperadore terzo s' incominciò a dividere tutta Italia quali, e chi tenea con lui, e chi con la Chiefa. Il detto Arrigo si tornò di Toscana in Lombardia, e là ebbe gran guerra con la Contessa Marelda, la quale era divota di Santa Chiesa, e sconsisselo: e capitato male in Lombardia se n' andò nella Magna, e là morì in prigione scomumunicato, dove il mise il suo sigliuolo medesimo, che su chiamato Arrigo quarto.



## Siccome i Saracini di Soria presono Gerusalemme. Cap. LXIX.

Egli anni di Cristo mille ottantanove, essendo Papa Urbano secondo, i Saracini di Soria presono la Città di Gerusalemme con uccisione di molti Cristiani, e moltine vendereno per ischiavi; per la quale cosa il detto Papa fatto il Concilio Generale prima a Clemonte in Alvergnia, e poi a Tosso in Torena, a sommosso di Piero eremita, uomo di santa vita, tornando di Gerusalemme con le dette novelle, apparve in questo tempo una Stella Cometa, secondo che diconogli Astrologi, significa mutazione, e gran cose di Regni, e così seguì. Poi sappresso, per la presura di Gerusalemme, quasi tutto il Ponente si commosse a prender la croce, per fare il passaggio d'oltre mare, e andovvi innumerabile popolo a cavallo, e appie, e più di dugento mila uo-mini della Magna, e della Francia, e della Spagna, e di Romagna, di Lombardia, e di Toscana, di Firenze, e di Puglia, tra i quali furono questi. Gottifredi Buglion Duca del Reno. Questi su Capitano Generale, e su oltra misura nobile, e franco uomo, e di gran sentimento. E lo Re Ugo fratello del Re di Francia, cioè Re Filippo primo; Baldovino, e Giucasto fratello del detto Gottifredi, Anselmo Conte di Bujamonte, Ruberto Conte di Fiandra, Stefano Conte di Brojes, Rinieri Conte di San Gilio, Bujamonte Conte di Puglia, e più altri Signori, e Baroni passarono per mare, ma i più per terra per la via di Costantinopoli. E in prima presono la Città di Antiochia, e più altre in Soria, e Gerusalemme, e tutte le città, e castella della Terra Santa, e più battaglie seciono co Saracini, e di tutte ebbono vittoria. Il detto Gottifredo, fatto Re di Gerulalemme, ma per sua umiltà, perchè Cristo v' ebbe corona di spine, non volle in suo capo corona d' oro. B chi pienamente questa storia vorrà trovare, legga il libro del detto passaggio, dove ordinatamente si legge.



### Come i Fiorentini comandarono di far guerra a qual castello non ubbidisse. Cap. LXX.

Egli anni di Cristo mille cento sette, la Città di Firenze, essendo molto avanzata, volendo i Fiorentini lor contado distendere, ordinarono, che qualunque castello, o fortezza non ubbidiste, di fargli guerra. E nel detto anno presono per forza Monte Orlando, che non volea ubbidire, e il castello su distrutto, e dissatto.

## Come i Pratefi fi rubellarono da' Fiorentini. - Cap. LXXI.

El detto anno i Pratesi si rubellarono contro a' Fiorentini: onde v' andarono a oste, per assedio gli vinsono, e dissecionlo; ma in quel tempo eran di piccolo assare, e di poco s' erano levati d' uno poggio appresso a monte Murlo chiamato Chiavello, dove prima abitarono con casali, e villate, ed erano fedeli de' Conti Guidi: e per loro danari si ricomperarono, e puosonsi in questo luogo dov' è ora Prato, per essere in luogo franco, e Prato l'appellarono, perocche dov'è oggi la terra, era uno bello prato, il quale comperarono.

### Come Arrigo quarto fu eletto Re de Romani. Cap. LXXII.

TEl detto anno su esetto Arrigo quarto Re de' Romani di Baviera, sigliuolo d'Arrigo terzo: e se lo padre era stato nimico della Chiesa, questi sue maggiore. Negli anni di Cristo mille cento dieci passo in Italia, e venne a Roma per la corona al tempo di Papa Pasquale. Questi gli sece molti inganni, e insine il Papa il confermò, credendo sosse fedele a Santa Chiesa, e con malvagi ingegni il mise in prigione col savore de' malvagi Romani: e prima che 'l traesse di prigione il sece giurare di non iscomunicarlo; e per questo il detto Papa, e i Cardinali seciono accordo con lui, e giurandogli sul Corpo di Cristo; onde il detto Papa il coronò dello 'mperio. In questo mezzo si levarono

rono tre Papi, cioè Alberto, e Agniulfo, e Teodorigo. Quefli tre regnarono poco, ma morto Palquale per li Cardinali
fu eletto Gelasio Papa secondo, e 'l detto Arrigo non sentì la
detta elezione, e sì si fece uno suo Papa Spagnuolo, chiamato
Brundino. E questo Papa Gelasio co' suoi Cardinali per paura
d'Arrigo si fuggì a Gaeta, onde egli era nato, poi n' andarono
per mare infino in Provenza, per richiedere d' ajuto il Re di
Francia: e in quel viaggio morì il detto Papa di Maggio, e
per accordo de' detti Cardinali sue fatto Papa Calisto secondo, e scomunicando il detto Imperadore, e tornando a Roma,
da tutti su ricevuto per degno Papa. E'l Papa Brundino si suggio, cioè lo Spagnuolo, e andonne a Sutri, e là su assediato,
e preso, e mandato a Roma in diligione in su'n uno cammello
col viso volto alla coda, e miserlo in prigione, e là morio.

### Come Arrigo quarto fue vinto in battaglia dalla Contessa Matelda. Cap. LXXIII.

L detto Arrigo quarto dopo molta guerra fatta alla Chiesa, dalla Contessa Matelda su vinto in battaglia: e siccome se il padie, e' si tornò a coscienzia, e pacisicossi col detto Papa Calisto, e ristituì tutte investiture alla Chiesa, e ciò che mai aveva tolto a Papa Pasquale, ed altri, per quello ch'ella Chiesa appartenesse, onde il detto Papa Calisto gli perdonò, e ricomunicollo, e poco vivettono lo'mperadore, e'l Papa, e dissesi, che lo'mperadore morì male, e non ebbe figliuosi per divino giudizio, per quello, che avea fatto alla Chiesa, e al padre, e in cossui finì gl'Imperadori della Casa di Baviera, che quattro Arrighi averno tenuto lo 'mperio; e que so sue anni di Cristo mille cento venticinque.

### Come i Fiorentini feciono guerra a Monte Cassoli. Cap. LXXIII.

Egli anni di Cristo cento tredici, i Fiorentini seciono guerra a Monte Cassoli, che l'avea rubellato Ruberto Tedesco Vicario dello 'mperadore Arrigo, e stava con sue masnade in San Miniato del Tedesco. E questo sue così soprannominato, perchè i Vicari degl' Imperadori vi stavano dentro con loro masnade, e saceano guerza alle città, e castella di Toscana, che non ne ubbidino ello

### ISTORIA

13

quile messer Ruberto su da' Fiorentini

# Allemer s'apprese il fuoco in Firenze, e come la Contessa Matelda morì. Cap. LXXV.

figli anni di Cristo del mese di Maggio mille quindici s' apprele il fuoco in borgo Santo Apostolo, e sa grande danno, e imperuoto, e arfono dimolte cafe, congrande parte della Città congrandanno. In queto medefino anno morì la Contella Matelda. E poi negli anni di Cristo mille cento diciassette ancora s' apprese il suoco nella detta Città, e quasi ciò che non arle nel primo fuoco. arte nel secondo, ed ebbono i Fiorentini grande avversità, e credesi, che ciò fosse per giudicio di Dio; perocchè i cittadini eran molto corrotti di eresia, intra gli altri della setta degli Epicuri, e di peccato, e vizio di gola, e di lusturia, ed erano sì grande parte gli eretici, che quasi intra' più de' cittadini se ne combatteano insieme con armi per la fede in più parti della Città, e queste maladette sette durarono in Firenze molto tempo infino alla venuta di Santo Francesco, e di Santo Domenico, edificatori, e padri delle loro sante religioni, nelle quali furono Santi frati, a' quali fu commiso l'usicio della eretica pravità per lo Papa, e molto sturbarono le eresie in Toscana, e in Lombardia, e in Melano, infino al tempo del Beato Santo Piero Martire, e poi per altri Inquisitori. Per cagione delle dette artioni, arfono molti libri, e croniche, che più pienamente faceano menzione delle cose passate della Città di Firenze, sicchè poche ne rimasono, per la qual cosa è suto di bisogno di ritrovare croniche antiche de' Romani, e d'altri, siccomme addierro ne facemmo menzione, e ancore di diverse cittadi, e paesi, e in questo trattato se ne sa menzione in parte.



Siccome i Pisani feciono grande armata di navi, e andarono sopra l'Isola di Majolica.

Cap. LXXVI.

Egli anni di Cristo mille cento diciassette, i Pisani seciono una grande armata dinavili, e andarono sopral' Ilola di Majolica, che la teneano i Saracini, e come fu per la detta armata, egià raunati insieme sopra Vada per fare lor viaggio, i Lucchesi vennono a oste a Pisa, e i Pisani sentendo la novella, per paura, che i Lucchesi non occupasfero la terra, non ardivano d'andare innanzi con loro stuolo, e ritrassonsi della impresa: e non parea loro d'onore al grande ispendio, e apparecchiamento, che avean satto, e mandarono loro Imbasciadori a' Fiorentini, i quali erano molto loro amici, à pregare, che piscesse loro guardare la loro Città, considandosi di loro, come di fratelli: per la qual cosa i Fiorentini accettarono, e mandaronvi gente d'arme, e puo-Sonfi a oste fuori della Città a due miglia. Per onestà delle loro donne non vollono intrare in Pisa, e comandarono, che niuno non entrasse nella Città sotto pena personale; e uno Fiorentino non ubbidì, entrò dentro, e su preso, e condennato a effere impiccato per la gola, e cittadini vecchi, ch' erano in Pila, pregarono, che gli fuse perdonato, non lo vollono fare; onde i Pisami contradissono, che in loro terreno non si facesse morire. I Fiorentini secretamente comprarono uno campo di terra in nome del Comun di Firenze da un villano, nel qual campo fatte le forche, feciono giustiziare, per mantenere loro Di-ereto: e tornato l' oste de' Pisani con vittoria, ringraziarono i Fiorentini, e dissono quale segno, ovveto cosa vosessono del conquisto recato da Majolica, o le porti del metallo, o le due colonne di profferito, e i Fiorentini chiesono le colonne, e i Pisani mandarono le dette colonne a i Fiorentini coperte di scarlatto, e per alcuni si disse, che innanzi, che le mandassono per invidia le feciono affocare, e le dette colonne sono quelle, che sono ritte innanzi alla porta di San Giovanni Batista benedetto.



ŧ

### Siccome i Fiorentini assediaron la Rocca di Fiefela. Cap. LXXVII.

Egli anni di Cristo mille cento venticinque, i Fiorentini puosono l'assedio alla Rocca di Fiesole, che ancora era molto forte, e tenesnia certi gentitomini cittadini di Fiesole, i quali vi tenesno melindigri, e sbanditi, che alcuna volta faceano danno alla strada, e reberie nel contado di Firenze, e tanto vi stettono ad assedio, che per disetto di vettovaglia l'ebbono, e s' arrenderona, e la detta Rocca disseciono insino a' fondamenti, e seciono il Fiorentini per istatuto, che mai in Fiesole si lasciasse mai ritare alcuna sortezza.

### Delle misura delle miglia, Cap. LXXVIII.

A misura delle miglia del contado di Firenze si pren-dono, ed è il loro termine delle cinque sessora, che sono di quà dell' Arno, della Chiesa, ovvero Duomo di San Giovanni, e del contado di là d'Arno si prendono alla costa del ponte vecchio di qua dall' Arno del pi-liere, ov' è la figura di Marte; e questa fue l'antica consueeudine de' Fiorentini, e 'l miglio si fa mille passini, che ogni passino è tre braccia alla nostra misura. E negli anni di Criso mille cento trentacinque il castello di Montebuoni sue assodiato, e su dissatto, ch' era de' Buondelmouti: e negli anni di Cristo mille cente quarantasei, avendo i Figrentiniquerra con li Conti Guidi, perchè le castella loro erano presso alla Città, a monte di Croce faceano guerra, per la qual cosa i Fiorenzini v' andarono ad oste con loro soldati, e per troppa sicurtà, non facendo buona guardia, fureno sconsitti dal Conte Guido vecchio, e dalla loro amistà Apetini, e altri, del mese di Giugno. Ma poi negli anni di Cristo mille cento cinquantaquattro Fiorentini vi ricornarono, per trattato.l' ebbono, e disfecionlo infino a' fondamenti, e poi lecragioni, che aveano i Conti Guidi venderono al Vescovado di Firenze, non possendo averne frutto, e dall' ora innanzi non surono mai amici del comune di Firenze, nè i Conti Guidi, e simile gli Arctini.

### Della guerra de' Pratesi, e Pistolesi. Cap. LXXVIIII.

Egli anni di Cristo mille cento cinquanta quattro, avendo guerra i Pratesi co' Pistolesi per lo castello di Carmignano, essendovi colle masnade, e ajuto de' Fiorentini, vi furono sconsitti i Pratesi da' Pistolesi, e negli anni di Cristo mille conto settanta, i Fiorentini con esercito andarono sopra gli Aretini, perch'erano stati sopra di loto co' Conti Guidi, e uscendo gli Aretini contro, furono isconsitti del mese di Novembre, e poi feciono accordo con patto onorevole per lo comune di Firenze, promettendo di non esser mai contro a' Fiorentini, e riebbono i loro prigioni.

#### Siccome si comincid guerra tra i Fiorentini, e i Sanesi. Cap. LXXX.

El detto anno si cominciò guerra tra i Fiorentini, e i Santefi per cagione delle castella, che confinavano con loro in Chianti, che ciascheduno comune volen dilature, e crefeere suo contado, e del castello di Staggia, per la detta cagione presono ad ajutare quegli da Montepulciano da' Sanesi, che gli guerreggiavano, e andarono i Fiorentini per fornirio, e tornando, i Sanesi si seciono loro incontro al Castello d'Asciano, e quivi furono i Sanesi isconfitti, e molti morti di loro, e prefi, e questo fu di Giugno anni di Cristo mille cento settanta sette, e nel detto anno s'apprese il fuoco in Firenze, è arse da piè del ponte vecchio. Poi del detto anno medesimo insino a mercato vecchio, s' apprese a San Sálvadore del Vescovo, e arse infino a Santa Maria Ughi infino al Duomo di San Giovanni, e infino prefio a San Piero Scheraggio con grandissimo danno della Città, e non fanza giudicio di Dio; perocchè i Fiorentini erano diventati molto superbi, per le vittorie avute sopra' loro nimici, e tra loro molto ingrati, e con disonesti peccati. E questo medesimo anno, per soperchio d'abbondanza d'acqua d'Arno, cadde il ponte vecchio, che ancora fu segno di future avversitadi alla nostra Città: e nel detto anno si cominciò dissensione, e gran guerra in Firenze tra i Cittadini, che maipiù non era suta, e ciò su per troppa grassezza, e riposo con superbia,

e ingratitudine, che quegli della casa degli Uberti, che erano i più possenti cittadini con loro seguaci nobili, e popolari, cominciarono guerra co' Confoli, che erano fignori, e giudato. ri del comune, e della Città a certi tempi, con altri ordini, e ciò fu per la 'nvidia della Signoria, che non era a loro volere, e su diversa, e aspra guerra, che quasi ogni dì, e di due di l' uno si combattea insieme in più parti della città de 🗫 cinanza a vicinanza, com' erano le parti: e aveano armete le torri, e quasi tutte le nobili famiglie addietro nominate, e, rano chi coll' una parte, e chi coll' altra; e di queste torni erano grande numero nella Città alte quali cento, e quali cento venti braccia, e tutti i nobili, o la maggiore parte aveano in quello tempo torri: e quelli, che non le aveano, ne feciono assai suso mangani, e manganelli per gittare l' uno all'altro: ed era asterragliata la terra in più parti. E durò questa pistolenza più di due anni; onde molta gente ne morio, e molti pericoli, e danni ne seguirono alla Città; ma a tanto ne venne poi in su quello gittare tra i cittadioi, che l'uno di combatteano, e i altro di mangiavano, e beveano insieme novellando delle prodezze, e virtù l' uno dell' altro, che si saceano a quelle battaglie, e quafi per istraccamento, e rincrescimento si rimasono per loro medesimi del combattere: poi si rappacificarono, e rimafono i Consoli in logo fignoria; ma in fine crearono le maladette parti, che poi furono appresso in Firenze.

### Come rimasono le battaglie cittadinesche. Cap. LXXXI.

Imasono in que' tempi le hattaglie cittadinesche de' Fiorentini negli anni di Cristo mille cento ottantadue: e i Fiorentini seciono oste al castello di Monte Grosfoli in Chianti, e presonlo per forza, in quello anno valse lo stajo del grano soldi otto, che su in quello tempo un grande caro, imperciocche correva in Firenze una moneta d'argento, che oggi varrebbe piccola moneta per lega, e per peso l'uno danajo tre.



### Siccome i Fiorentini assediarono il Castello di Pugna. Cap LXXXII.

Egli anni di Cristo mille cento ottanta quattro, nel mese di Giugno i Fiorentini assediarono il castello di Pugna, perchè non volea ubbidire il Comune, ed era molto forte, e guerreggiava la contrada di Valdipe-fa, ed era di certi gentiluomini di contado E nel detto anno Federigo Imperadore passando di Lombardia in Puglia, venne in Firenze del mese di Luglio, e ivi soggiornò alquanti di: e farrogli querimonia per gli nobili di contado, come il Comune di Firenze avea prese per forza, e occupate molte loro castella, e fortezze contro all' onore dello 'mperio, e il detto tolse al Comune di Firenze tutto il contado, e la fignoria infino alle mura della Città di Firenze, e per lo contado; e villate facea stare suoi Vicari, che rendevano ragioni, e e facevano giustizia, e 'l simile fece a tutte l' altre Città di Toscana, che aveano la parte della Chiesa, e quando ebbe la guerra con Papa Alesfandro, salvo che non tolse il contado alla Città di Pila, nè a quello di Pistoja, che tenea con lui. In questo anno il detto Federigo assediò la Città di Siena, ma non l'ebbe. Queste novità fece alle Città di Toscana, perchè non erano state di sua parte, sicchè con tutto che fosse pacificato colla Chiesa, e venuto alla misericordia del detto Papa, siccome addietro è fatto menzione, non lasciò di partorire il fuo mal volere, contro a coloro, che aveano ubbidito la Chiefa: e così stette la Città di Firenze fanza contado quattro anni, infino che 'l detto Federigo andò al passaggio oltre mare, dove annegò. per mi san court of a cham solle saids fours Habelto Polina

### Come i Cristiani andarono a soccorrere la Terra Santa. Cap. LXXXIII.

Egli anni di Cristo mille cento ottanta otto, essendo commossa la Cristianità per andare al soccorso d'oltre mare della Terra Santa, venne a Firenze l'Arcivescovo di Ravenna, Legato del Papa, a predicare la croce per lo detto passaggio, molta buona gente di Firenze prese la croce dal detto Arcivescovo a S. Donato a Torri di là da Rifredo, dov' è il Munistero delle donne: e ivi per roce.

rocchè 'l detto Arcivescovo era dell' ordine di Cistella; e ciò su adi due di Febbrajo, e surono sì grande quantitade i Fiorentini, che sectono oste oltre mare di per loro: e surono al conquisto della Città di Damiata de' primi, che presono la terra, e suronvi molti de' nobili, e popolari della Città di Firenze, de' quali de' nomi non sectiamo mentione al presenzo per abbreviare la novella, e alla tornata loro ne recareno tami insegna, cioè so stendardo vermiglio, che ancom è nella Chiesa di San Giovanni: e per la detta divozione, e sussidio satto per si Fiorentini, per la Santa Chiesa, e per la Cristianità, del Papa Chirigoro ottavo, e dallo Imperadore Federago detto, su renduto soro la giuridizione del centado alla Città di Firenze, estre alla Città dieci miglia.

### Come lo imperadore di Gostantinopoli marità la figlianta al Re di Gerusalem; e come venue in Firenze il braccio di S. Filippo. Cup. LXXXIV.

L tempe, the regnava in Gostantinopoli to 'imperadore Manovello, cristianistimo, e ubbidiente a Santa Chiofa, si marità una sua nipote, figliante del fratello, la quale avea nome Lifabella, al Re di Gerufalem, e di Cipri, e diégli, entro agli altri doni, e gioje, in sua dota le reliquie di San Filippo Apostolo. Avvenne, che un Messer Donato de' Corbizzi di Firenze Cavaliere del Patriorea di Gerusalemme, sue fatto per sua bontà Arcivescovo d' Acri, al tem-po che 'l Soldano Saladino prese la Città di Gerusaiemme, am poi ripresa per li Cristiani la terra, il detto Areivescovo tornò oltre mare, e fu fatto per lo Papa Patriarca di Gerusalemme, e sappiendo, che la detta Isabella Reina di Gerusalemme avea la detta reliquia di San Filippo Apostolo, disiderando d' averla per onorar la fua Città di Pirenze, la domandò alla Reina, assegnando, come non era lecito a donna secolare sì santa reliquia a tenere tra l'altre gioje mondane, anzi conveniva, che fossono in parte, dove fosse venerato Mdio. Per la quale cosa la Reina la dond al detto Patriarca: e sappiendo il Vescovo di Firenze, che avea nome Messer Piero, ne scrisse più lettere al detto Patriarca Cittadino di Firenze. Avvenne, che I detto Patriarca ammalò a morte, e commite a uno Messer Rinieri di Firenze suo consorto, Priore del Sipolcro, e al suo cappellano, che'l detto braccio di Santo Fi-

1

lippo mandaffe a Firenze; ma il Capitolo de' Calonaci di Gerufalem non lo voleano lasciare partire, infino che il sopraddetto Vescovo di Firenze mandò oltremare per lo braccio uno Messer Gualterotto Calonaco di Firenze, il quale con molto studio adoperò tanto col detto Priore del Sepolcro, ch'egli ébbe il detto braccio di Santo Filippo, e mandollo in Firenze nel mille cento novanta, essendo Rettore di Firenze il Conte Ridolfo da Capraja, il quale col Vescovo di Firenze, e col Chericato, e tutto il popolo, uomini, e semmine gli andarono incontro a processione, e con grande solennitade recato su in Firenze, e messo su nell' Altare di Santo Giovanna Batista, per lo quale sece Iddio molti aperti miracoli.

## Come Papa Ghirigoro venne a Pisa a sollecitare il pasaggio. Cap. LXXXV.

El detto anno venne Papa Ghirigoro in Pisa, per sollecitare il passaggio, e pacificò i Genovesi co' Pisani, che aveano avuto insiome guerra per l'Isola di Sardigna: e in Pisa morì il detto Papa, e lui morto, Papa Clemento terzo di Roma mise il dettto passaggio a esecuzione, e partissi l'esercito del passaggio d'Italia del mese di Febbraio.

## Come Arrigo di Soavia figliuolo di Federigo primo elesso fu Re de Romani. Cap. LXXXVI.

Rego di Soavia figliuolo fu di Federigo primo, il quale vivendo il padre fece eleggere Re de' Romani; ma tofnato il detto d'oltre mare, ritornato nella Magna sì passò in Italia, e venne a Roma a richiesta di Papa Clemento. E da' Romani su ricevuto onorevolmento, e nella sua venuta trovò morto il detto Papa Clemento, che per lui avea mandato, e su eletto Papa Celestrino terzo, nato di Roma, e il detto Arrigo su alla sua consegrazione il di della Pasqua di Resurressione, negli anni di Cristo mille cento novanta due, e vivette anni sei, e mesi nove, e il secondo di della sua coronazione coronò il detto Arrigo quarto Imperadore de' Romani: e prima, che'l detto Arrigo si partisse della Magna, avendo discordia la Chiesa con Tancredi Re di Ciccilia, e di Puglia, sigliuolo che su dell' altro Tancredi nipo-

te per femmina di Ruberto Guiscardo, perchè non rispondes il cento alla Chiesa, siccom' era dovuto, per molte ingiurie fatte a' Prelati della sua signoria, il detto Papa trattò coss' Atcivescovo di Palermo di torgli il Regno di Cicilia, cioè Papa Clemento, e di Puglia al detto Tancredi, e ordinò con Go-: stanzia firocchia del Re Guglielmo, ch' era Monaca d' età di anni cinquanta, la fece uscire del Monastero, e dispensò e 1 detto Papa, ch' ella potesse essere nel secolo, e usare matrimonio, occultamente la feciono partir di Cicilia, e venire a Roma: e la Chiesa la fece dare per moglie al detto Arrigo, onde appresso ne nacque colui, che su poi chiamato Federigo secondo Imperadore, che tante persecuzioni sece alla Chiesa in di dietro, e non tanza giudicio di Dio, essendo nato d'una monaca sagreta, e d' età d' anni cinquanta, ch', era quas impossibile a natura di femmina partorir figlinolo, e troviamo, quando la detta Gostanza Imperadrice era gravida del detto Federigo si sospettava per lo paese, che per la sua antichità non potesse aver figliuoli, nè essere grossa; ondes ordinò, che ella partorisse nel mezzo della piazza di Palermo sotto uno padiglione, e mando bando, che qualunque donna volesse andare a vedere, potesse. Assai ve n' andorono, e vidonia, e così si cessò il sospetto.

## Come Arrigo quinto sposò Gostanza. Cap. LXXXVII.

L detto Arrigo quinto Imperadore, sposata Gostanza, e avuto in dota il Reame di Cicilia, e di Puglia, e con consentimento del Papa, e della Chiesa rendendone censo usato, e già nato Federigo suo figliuolo, incontanente con suo esercito, e colla moglie n' andò nel Regno, e vinse tutto 'l paese infino alla Città di Napoli; ma quelli da Napoli non si vollono arrendere; onde l'assedio durò quattro mesi, e In quella oste fu tanta infermità, e mortalità, e 'l detto Arrigo, e la moglie v'infermò, e di loro gente v'infermò, e mori la maggiore parte: sicchè per questo si levò l'assedio quasi come sconsitti, e tornarono a Roma, e anche la 'mperadrice infermò, e di poco si morio, e lasciò il suo figliuolo piccolino in guardia, e in tutela di Santa Chiesa. Poi il detto Arrigo fece venire nuova gente della Magna, e riformato suo stato ritornò nel Regno con grande esercito negli anni di Cristo mille cento novanta due, il quale di Cicilia, e di Puglia signognoreggiava Guglielmo, il giovane figliuolo di Tancredi Re, ed era giovane di senno, e di tempo, il quale ingannato dal detto Arrigo sotto trattato di pace, il sece prendere con tre sirocchie, e mandolle in prigione nella Magna, e il detto Guglielmo sece castrare, e accecare, acciocchè mai non potesse avere figliuoli, nè ingenerare, e in prigione vilmente morì; e le sue sirocchie, morto Arrigo, da Filippo suo fratello surono diliberate di prigione.

## Come Arrigo fe pigliare il Re Guiglielmo. Cap. LXXXVIII.

Appoi che Arrigo fece pigliare il Re Guiglielmo, ebbe fanza contasto il Regno di Cicilia, e tutti quegli; che gli erano stati contro, uccise, e quando su al tutto signore, sì seguì la innequizia del padre d'essere ingrato a Santa Chiesa, e sempre su persecutore di essa, che più Prelati sece morire nel detto Regno suo, occupando le Chiese, mettendovi cui a lui piaceva, e non rispondendo del detto censo alla Chiesa; per la quale cosa Papa Innocenzio terzo, il quale su di compagnia successore a Celestrino, iscomunicato il detto Arrigo, e suoi seguaci, e lui regnato nello imperio otto anni, e mesi, morì iscomunicato nella Città di Palermo negli anni di Cristo mille dugento, e rimase di lui Federigo piccolo fanciullo, e la Chiesa, siccome sua madre, e sua tutrice, il detto pupillo guardò, e conservò, non guardando alle male opere del padre.

### Della morte d' Arrigo quinto Imperadore. Cap. LXXXIX.

Orto Arrigo quinto Imperadore, contasto sue grande in tra gli Elettori della Magna in leggere Re de' Romani, e in fine con savore del Papa Innocenzio fue confermato Otto quarto Duca di Sansogna Re de' Romani negli anni di Cristo mille dugento tre: credendo la Chiesa aver ben satto; su in contrario, perchè se Arrigo sue nimico della Chiesa, e questo Otto sue pessimo.

## Come i Samminiatesi disfeciono la loro terra per loro discordia. Cap. XC.

Egli anni di Cristo mille cento novanta sette, gli abitanti di San Miniato al Tedesco, per la loro discordia, disseciono la terra, e tornarono ad abitare nel piano appiè di San Miniato, nel borgo detto San Ginigio, in quello di Santa Gonda, per esser più a lato del piano d'ell' acqua appresso al siume d'Arno, credendo fare ivi una grande cittade, ma tosto venne meno il loro intendimento.

### Siccome i Fiorentini comperarono il Castello di Monte Grossoli. Cap. XC I.

El detto anno comperarono i Fiorentini il Castello di Monte Grossoli di Chianti da certi, di cui era, perchè aveano satto di lungo tempo guerra a' Fiorentini: e in questo detto anno su pace generale per tutta Italia, e Compagno Arrigucci era Consolo.

### Siccome si cominciò l' Ordine de' Frati Minori. Cap. XCII.

N questo tempo cominciò il Santo Ordine de' Frati Minori, essendo Papa Innocenzio terzo, del quale su principiatore il Beato Santo Francesco nato della Città d'Ascesi, e
per lo detto Papa su consermato, e accettato il detto Ordine, imperocchè su sondata tutta sua Regola in umiltà,
carità, e povertà, seguendo in tutto il Santo Evangelio di
Cristo, e suggendo ogni delizie umane: e vide il detto Papa
in visione Santo Francesco sostenere sopra i suoi omeri la
Chiesa di Laterano.



### Dell' Ordine de' Frati Predicatori, e come si cominciò. Cap. XCIII.

N questo medesimo tempo del detto Papa, si cominciò l'Ordine de' Frati Predicatori, del quale sue principiatore il Beato Santo Domenico nato di Spagna, ma al suo tempe non lo confermò, con tutto ch' una visione venne al detto Papa, che la Chiesa di Laterano gli cadeva addosso, e'l Beato Domenico la sosteneva in sulle spalle, e per questa visione era disposto di confermarlo, cioè la detta Regola, ma sopravvennegli la morte, ma il suo successore Papa Onorio terzo il confermò negli anni di Cristo mille dugento cinquanta sei.

### Siccome i Fiorentini affediarono il Castello di Frondigliana. Cap. XCIII.

Egli anni di Cristo mille cento novanta nove, essendo Consolo di Firenze Conte Arrigo della Tosa, e Bambo di Mompi, e i suoi compagni, i Fiorentini assediarono il Castello di Frondigliana, che s'era rubellato, e facea guerra al Comun di Firenze, e presonlo, e disfecionlo insino a' fondamenti, e mai non si rifece. Poi nel detto anno i Fiorentini puosono l'oste a Simisonte, il qual era molto forte, e non ubbidivano alla Città di Firenze.

### Siccome i Samminiatesi disfeciono il Borgo di San Ginigio. Cap. XCV.

Egli anni di Cristo mille dugento, i Samminiatesi disfeciono il Borgo di San Ginigio, ch' era nel piano di Santo Miniato, ed era molto ricco, e bene abitato, e per più fortezza s'andarono ad abitare nel poggio, ovvero tornarono, e rifeciono il Castello di Santo Miniato, il quile aveano dissatto poco tempo innanzi; sicchè in corto tempo feciono due follie.



## Siccome molti Baroni di Francia si mossono per andare al passaggio. Cap. XCVI.

El detto anno molti Baroni di Francia erano mossi per andare al passaggio oltra 'l mare, a soccorso della Terra Santa, con Navili di Viniziani, e'l Marchese di Monferrato, e più altri Baroni d' Italia. trovandosi in sul verno fra l'Isola d'Arcipelago di Grecia. sì si accordarono di guerreggiare i Greci insino alla primavera; imperciocchè per loro frodo aveano più volte grandi danni, e impedimenti dati a coloro, che per loro paele andarone al passagio oltra mare; e assalirono la Città di Gostantinopoli per mare, e per terra, e per forza Baldovino Conce di Fiandra universalmente, per accordo di tutti i Baroni, e Viniziani, per la sua bontà, e senno, ne su coronato Imperadore; ma poco durò il detto imperio, che fu isconsitto, e morto da' Cumani, e chi queste storie più pienamente vuole trovare, legga il libro del conquisto oltre mare, dove distesamente parla, e per questo conquisto tengono i Viniziani il titolo di parte del detto imperio.

### Come i Fiorentini ebbono il Castello di Simifontì. Cap. XCVII.

Egli anni di Cristo mille dugento due, essendo Confolo di Firenze Aldobrandino Corbizzi da Santa Maria Maggiore, i Fiorentini ebbono il Castello di Simisonti, e fecionlo disfare, e'l poggio appropriare al Comune, perchè lungamente gli avea guerreggiati, ed ebbonlo per tradimento, per uno di Santo Donato in Poggio, il quale diede una torre: e per questa cagione egli, e' suoi discendenti surono franchi in Firenze da ogni fazion di comune, e così su fatto, avvegnachè nella detta torre combattendo il detto traditote su morto da' terrazzani. E nel detto anno i Fiorentini andarono a oste al Castello di Combiati, ch' era in sul capo del siume della Marina verso il Mugello, ed era molto forte, il qual' era di gentiluomini della contrada, che non voleano ubbidire alla città, e saceano guerra, e dissatti i detti castelli, seciono dicreto, che mai si non dovesso risare.

#### Come i Fiorentini disfeciono Montelupo . Cap. IIC.

Egli anni di Cristo mille dugento tre, essendo Confolo di Firenze Brunellino Brunellini, e altri suoi compagni, i l'iorentini disfeciono Montelupo, perchè non ne ubbidivano alla Città. È in questo anno medesimo i Pistolesi tolsono il Castello di Monte Murlo al Conte Guido de' Conti Guidi; ma poco appresso di Settembre v' andarono a oste i sioientini in servigio de' Conti Guidi, e riebbonlo, e poi negli anni di Cristo mille dugento sette, i Fiorentini misono concordia tra i Pistolesi, e i Conti Guidi; ma ivi a poco tempo i detti Conti Guidi non potendosi disendere da' detti Pistolesi, perch' erano loro troppo presso, e avevanvi fatto presso il Castello di Montale, il venderono i detti Conti Guidi al Comune di Firenze lire 5000. di Fiorini piccioli, che varrebbono oggi fiorini cinquemila d'oro; e ciò su negli anni di Cristo mille dugento nove; ma i Conti da Porciano mai non vollono acconsentire alla vendita.

### Siccome i Fiorentini ebbono Signorie forestiere. Cap. I C.

Egli anni di Cristo mille dugento sette i Fiorentini ebbono signoria forestiera, che insino allora s' era retta la Città sotto signoria de' Consoli Cittadiri de' migliori della Città, al Configlio del Sanato di cento buoni uomini. Equelli Consoli guidavano in tutto la Città, e 'l contado, e rendeano la ragione, e faceano la giustizia: e durava il loro uficio un anno, ed erano quattro Consoli, mentre la città fu a quartiere, cioè per catuno quartiere uno: poi furon sei, quando la città su partita a sesti; magliantichinoftri non faceano menzione, se non dell'uno di loro di maggiore stato, o di due. Ma cresciuta la città in vizi, e sa-- ceansi più malefici. s' accordarono per lo meglio della comunità, acciocche i Cittadini non avessono sì satto carico di punire i malefici, e per preghiere, parentadi, o temenze, e per nicistà, o per nimicizie, o per altra qualunque cagione, non mancasse la giustizia, ordinarono di chiamare uno gentile nomo forestiere, che fosse loro Podestà uno anno, e tenesse lozo

dans agrico ivili con suoi giudici, e facesse giustizia, e condans agricon ivali, e corporali, e mettesse ad esecuzione gli ordel comun de Pirenze. E'l primo Podesta su Gualfrecon di Melano, e abitò al Vescovado: e nondimeno non si
la signoria de' Consoli, ritegnendo la ministrazione d'
esta atra cosa, e a questo modo si resse la città insino al tempo, che si sece in prima il popolo di Firenze.

### Come i Fiorentini ricominciarono guerra a' Sanefs. ... Cap. C.

rentini ricominciarono guerra a' Sanefi, perchè avezno ricominciato guerra a Montepulciano, e a Montalcino contro a' patti della pace, per la qual cosa
i Fiorentini andarono a oste in sul Sanese al Castello di Montalco: e i Sanesi per soccorrere il detto Castello combattero;
no co' Fiorentini, e i Sanesi furono isconsitti, e molti presi, e
morti, e vennone presi in Firenze circa mille truccuto; e i
Fiorentini ebbono il detto Castello, e dissecionio di trutto.

### · Come i Fiorentini feciono oste fopra i Sanes... Cap. C I.

Egli anni di Cristo mille dugento otto, il secondo anno della signoria del detto Gualfredotto, essendo riconfermato Podestà, i Fiorentini seciono oste sopra i Sanesi, e disseciono Rugomagno loro Castello, e andarono a Rapolano nel contado di Siena, menandone grande preda, e molti prigioni, ma poi negli anni di Cristo mille dugento dieci, i Sanesi non potendo durare co' Fiorentini, per riavere i loro prigioni, richiesono pace co' Fiorentini, e chitarono Montepulciano, e Montalcino, e tutte le Castella, che i Fiorentini aveano prese delle loro, e in quello tempo era Consolo Messer Catalano della Tosa, e Bonisazio Buonaguisi, e loro altri compagni.

30,000

į.

ktiktikt

Siccome Otto quarto di Sanfogna fu eletto Re de' Romani. Cap. CII.

Tto quarto di Sanfogna fu eletto Re de' Romani, quando fu eletto Filippo di Soavia, il qual Filippo fu morto. Ma questo Otto, a petizione di Papa Innocenzio fue confermato Re de' Romani, negli anni di Cristo mille dugento tre, ma però non venne incontanente a Roma, per molta guerra gli giunse nella Magna, sicche si stette Italia fanza imperio anni undici. Ma tratte a fine le guerre della Magna passò in Italia, 'e dal detto Papa Innocenzio fu coronato negli anni di Cristo mille dugento dieci, ma incontanente, ch' ebbe la corona dello imperio, dove la Chiefa, e'l detto Papa si credeano fosse amico, e difensore, si fe nimico, e persecutore, e a' Romani incontanente cominciò guerra, e contra la volontà del detto Papa, e della Chiefa, passò in Puglia, e prese gran parte del Regno: il quale la Chiesa guardava, siccome tutrice, el madre di Federigo il giovane, e figlinolo d' Arrigo quinto Imperadore, e di Gostanza Imperadrice, per la qual cofa il detto Papa scomunicò il detto Otto, e dispuofelo dello 'mperio in uno grande Concilio, che fe in Roma, e mandò nella Magna per Federigo il giovane, e colla forza della Chiesa racquistò il Regno, e Cicilia. E 'l detto Otto si tornò nella Magna, e di là, per contrario della Chiefa, fe lega, e congiura col Conte Ferrante di Fiandra, e con quello di Bari, e di Borgogna, e con più altri Baroni di Francia, i quali s' erano rubellati al Re Filippo il Bornio, essendo il Re accampato contr' al detto Imperadore, gli altri Signori, quafi tutti fuoi Baroni lo volevano abbandonare; per la quale cola fece un altare nel campo, e trassesi la corona di testa in prefenza de' suoi Baroni, e puotela suto, e diste: donatela a chi è più degno di me, io l' ubbidirò volentieri. I Baroni vedendo la sua umiltà si rivolsono, e promisongli d'esser leali, e fedeli a lui alla battaglia. Il quale Re Filippo, avendo riconciliati i fuoi Baroni con feco, contro al detto Imperadore, e Ferrante Conte, e gli altri suoi rubelli, battaglia di campo fece al Ponte Abovino a' confini di Fiandra, là dove ebbe molta gente Franzese, e Tedesca morta. Alla fine il detto Re Filippo ebbe la vittoria, e prese il detto Conte Ferrante, e tolsegli Artese, e Vermandois, e Otto Imperadore con grande vergogna fuggì, e ciò fu negli anni di Cristo mille dugento quattordici. In quello medesimo di Luigi il giovane, figliuolo del Re Filippo, essendo a oste aperto ebbe battaglia col Re Arrigo d'Inghilterra, e i suoi allegati, che d'altra parte venieno contro al Re di Francia, e lui vinse, e sconsiste; e quello medesimo die essendo il Conte di Barsalona, e di Valenza ad assedio alla Città di Carcassona, che vi cusava ragione, la quale tenea il detto Re di Francia, ed eravi dentro il Conte di Monsorte, con buona gente, il quale usci suori, e assalio improvviso, e sconsiste l'oste di Catalani, e su preso il Conte di Barsalona, e per gli Franceschi tagliata la testa, per le quali tre sì grandi vittorie molto somontò il Re di Francia.

### Siccome Otto fu disposto dallo 'mperio. Cap. C I I I.

Ssendo Otto nimico della Chiesa, e disposto per Concilio Generale dello imperio, la Chiesa ordino, che gli Elettori della Magna elessono Re de' Romani Federia go secondo, figlinolo d'Arrigo Imperadore Re di Cicilia, il qual era nella Magna, e contra al detto Otto ebbe grandi vittorie. E poi il detto Otto tornando a coscienza andò al passaggio di Damiata oltr' a mare, e di la mort, e rimase Federigo colla lezione; poi al tempo d'Onorio Papa terzo, che succedette al detto Innocenzio, il detto Federigo della Magna venne a Vinegia per mare, e poi per mare nel suo Regno di Puglia, e poi a Roma, e dal detto Papa Onorio fue coronato Imperadore.

### Della morte di Mess. Buondelmonte de' Buondelmonti di Firenze. Cap. CIIII.

Eglianni di Cristo mille dugento quindici, essendo Podestà di Firenze Gherardo Orlandi da... avendo Messer Buondelmonte de' Buondelmonti nobile cittadino Fiorentino, promesso di torre per moglie una nobile donzella di casagli Amidei orrevoli cittadini: e poi cavalcando per la città il detto Messer Buondelmonte, ch' era leggiadro, e bello cavaliere, una donna di casa Donati il chiamò biasimandolo della donzella, ch' avea promessa, come non era bella, nè sossiciente a lui, dicendo: io v'aveva guardata questa mia sigliuola, la quale gli mostrò, la qual' era bellissima.

Incontanente iftigato di spirito diabolico, preso, e innamorato di lei, la promife, e isposò a moglie. Per la quale cosa i parenti della prima donna promessa, ragunati insieme, e dogliendossa di quello, che Mester Buondelmonte avea fatto loro di vergogna, si presono il maladetto sdegno; onde la Città di Firenze, si parti, che più case di nobili si congiurarono insieme di farne vendetta, e vergogna al detto Messer Buondelmonte. E ragionando intra loro in che modo il dovessono fare, e offendere, o di batterlo, o di ferirlo, il Mosca de' Lamberti disse la mala parola: Cosa fatta capo ba: cioè, che fosse morto, e così fu fatto, che la mattina di Pasqua di Reforresso si ragunaro no da cafa gli Amidei da Santo Stefano, e vegnendo d' oltr' Arno il detto Messer Buondelmonte vestito nobilmente di vestimento bianco in su uno palafreno bianco, giugnendo appiè del ponte Vecchio, dal lato di quà, appiè del pilastro, dov' era la figura di Marte, intagliata di marmo, avvegnachè rotta in più parti, il detto Messer Buondelmonte fu morto da que' degli Uberti, e dal Mosca Lamberti, e Lambertucci, Amidei, e Oderigo Fifanti, e fu con loro uno de' Conti da Gangalandi; per la qual cofa la città corfe tutta ad armi, e romore. Questa morte di Messer Buondelmonte fue cagione, e cominciamento delle maladette parti Guelfe, e Ghibelline in Firenze, avvengachè in prima affai erano tra i nobili cittadini, e le dette parti, per cagione delle dette brighe, e quistioni della Chiefa allo 'mperio; ma per la morte del detro Cavaliere zutte le schiarte di nobili, e altri cittadini di Firenze, si partirono, e divisono: alcuni teneano co' Buondelmonti, che teneano parte Guelfa, e alcuni con gli Uberti, che teneano parte Ghibellina; onde alla nostra città ne seguì molto male, e rapine. I detti nomi di parte Guelfa, e Ghibellina si criatono nella Magna, per cagione, che due Baroni là, ch'aveano grande guerra infieme, e ciascheduno aveva uno forte castello l' uno incontro all'altro, e l' uno si chiamava Guelfo, el'altro Ghibellino: e durò tanto la detta guerra, che tutti gli Alamanni se ne partirono, e chi tenne l' una parte, e chi l'altra, ed eziandio infino a corte di Roma ne venne la quistione, e presevisi parte. e l' una si chiamava quella di Guelfo, e l' altra quella di Ghibellino, e così rimasono in Italia i detti nomi; onde molto male ne segui, e seguirà, se Dio per suz pietà non rimedia.

493

### Della divisione de Guels, e Gbibellini. Cap. CV.

Er la divisione detta queste surono le schiatte, ovvere lignaggio de' nobili, ovvero gentili case, che in quello tempo furono, ovvero diventarono Guelfi, ed ziandio Ghibellini, ed alcuni popolari, che non erane nobili, ben' è vero, che tutti non si nominano, che sarebbe troppo lunga tema. In prima oltr' Arno furono Guela la cala de' Nerli gentiluomini, la casa degli Giacoppi detti Rolli, non però d'antica progenia, ma già cominciavano a esfere possenti: anche i Frescobaldi, Bardi, e Mozzi: ancora tutti costoro di piccolo cominciamento, perocch' erano mercatanti. I nobilì, che furono Ghibellini del detto festo d'oltr' Arno furono i Conti da Gangalandi, non però Conti come addietro s' è detto di loro progenia. Obrischi nel seño di S. Piero Ischeraggio furono Guelfi, gli Ormanni detti Foraboschi, Bagnesi, Manieri, que' d'Aquona consorti di que' da Volognano, Sacchetti, Magalotti, Pulci, e parte Galifgai, e parte di Buonaguisi, e quegli della Pressa, Gherardini, Compiobbesi, Cavalcanti, e anche di piccolo cominciamento, perocch<sup>o</sup> orano mercatanti, e già cominciavano a eser grandi, e ancorai Giugni: i Ghibellini del detto festo furono gli Uberti, che ne furono capo, Fifanti, e que da Volognano, e Malespini, comecche in prima furono Guelfi, e per l'oltraggio di certi loro vicini si feciono, e diventarono Ghibellini: e così parte degl'Infangati furono Guelfi, e per innanzi chi diventò Guelto, e chi Ghibellino, siccome spesso accaggiono i cusi, chi per parentado, e chi per amistade, e chi per la sua spezieltà: li Gugialferri parte Guelfi, parte Ghibellini: i Tebalducci fuzono Guelfi, e parte di loro furon tenuti Ghibellini, perchè ritennero i sindachi de' Ghibellini, quando vennero a Firenze, per fare pace co' Guelfi: e per questa cagione furono tenutis sospetto. Anche parte degli Alepri furono tenuti Ghibellini, per quelta medesima cagione, i quali crano consorti di quegli della Pressa, e de' Galisgai, o de' Giugni, e già s' erano divisi, e addierro ne dicemmo. Nel sesto di borgo Santo Apostolo furono Guelfi i Buondelmonti, e questi ne furon capo: i Giandonati, Scali, Gualterotti, e Importuni. I Ghibellini del detto festo furono gli Scolari conforti de' Buondelmonti, e parte de" Giudi. Nel sesto di San Brancazio surono Guelfi i Bostichi,

Vecchietti, Tornaquinci. Ghibellini del detto sesto Lamberti, Soldanieri, parte de Cipriani, ancora parte de Toschi, e parte de Pigli furon Guelfi, e parte no. Nel sesso di porta del duomo furono Guelfi Tofinghi, Arrigucci, parte de' Figiovanni, egli Agli, e i Sizii. Ghibellini del detto sesto i Cattani da Castiglione, cioè la maggior parte di loro, e da Cersino, Agolanti, e parte de' Brunelleschi, e parte di loro furono Guelsia Nel sesto di porta San Piero furono Guelfi Donati, Adimari, Bisdomini consorti de' Tosinghi, e Pazzi di Firenze, e que' della Bella, Corbizzi, e parte de' Tebaldi detti quegli della Vitella, e quegli da Filicaja, e loro contorti, che furono Guelfi: i Cerchi, che già cominciavano a venire su in istato, ma di piccolo cominciamento, perocch' erano mercatanti. 1 Ghibellini del detto sesto surono Caponsacchi, Lisei, Abati, Tebaldini, e Giuochi, e molte altre ischiatte d'orrevoli cittadini popolari, e gentilgomini, perocchè di tutti non si sa menzione, e chi tenne coll'una parte, e chi coll'altra, benchè per inmaziaffai fene mutarono d'animo: chi tenne coll'una parte, e chi coil altra, che larebbe lunga materia a tutti a scrivergli, ovvero a nominare. Per le cagioni sopraddette, si cominciarono le dette parti in Firenze, con tutto che in prima assai occultamente pure erano parti tra' nobili cittadini di Firense, perocchè chi amava la signoria della Chiesa, e chi quel-La dello 'mperio, ma tutti al bene comune erano di concordia.

### Siccome Papa Innocenzio celebrò Concilio generale a Roma per fare il pasaggio oltre mare. Cap. CVI.

Tegli anni di Cristo mille dugento quindici, Papa Innocenzio celebrò Concilio generale in Roma, per sar
passaggio oltre mare al soccorso della Terra Santa,
e più ordini; ma poco appresso morio, e negli anni
di Cristo mille dugento sedici sue satto Papa Onorio III.
di Roma, il quale seguio poi il detto passaggio, dove andazono molti Romani, Taliani, e Fiorentini, ed oltre a' monti
y' andoe Otto Imperadore, e più altri baroni della Magna, e
di Francia andovvi uno de' Marchesi della casa da Esti, oggi
detti Marchesi da Ferrara, e in sua compagnia due de' Conzi Alberti l'uno chiamato Alberto, e l'altro Fazio, e con loro in compagnia Buonaggisa de' Buonaguisi da Firenze, e'l
detto Marchese da Esti sece il detto Buonaguisa Cavalier di sua
mano, e diegli mezza l'arme sua, che è mezza Aguglia, pe-

reache il detto Buonaguifa fu il primo che combattendo Damira fait in fulle mura, e mitevi la bandiera de' Cristiani, la quile Buonaguila vi mile fuio, fue quella del Comune di Firenze, e in queño anno il dovilono da' Galilgai, e da que' della Presia, e furono chiamati Buonagusti per lo innanzi, per la nome di Buonaguità, e questo fue negli anni di Cristo mille alugento dicisfiette; e in questa zusta morì il detto Conte Fazio de' detti Conti Alberti, e molti altri. Ancora andarono in questo passagio molt' altri de' nobili di Firenze, e ancora de' popolari di Firenze, ficcome uno de' Bostichi chiamato Bostico, e uno de' Soldaneri chiamato Monte, e andovvi Florio deil' Arca, e Lamberto de' Lamberti; questi tutti sopraddetti si feciono Cavalieri là a grandissimo onore, comecche pochi ne ritornarono a casa: ancora Masseo degli Ubaldini . e Donato de' Donati, e Messer Ubaldo de' Tosinghi, e Franchino Ubriachi, e Giovanni della Vitella, e Melser Ormanno degli Ormanni, e Verdiano Infangati, e Federigo de' Piali, e Aldobrandino de' Corbizzi, e più altri Cittadini, de' quali al presente non si sa menzione. La detta Damiaca è in Egitto, e sterre assediara anni due, e per mortalità vi mortmolti Cristiani, con grandissimo loro danno, e come io dissi nelle sini, per battaglia l'ebbono, e morivvi il detto Otto con grande quantità di sua gente, e la detta insegna del Comun di Firenze bianca, e rosta, fu quella, che 'l detto Buonaguisa vi portò suso, e in sua compagnia Lamberto de' Lamberti, e Ormanno degli Ormanni de' Foraboichi di Firenze, e Verde Infangati, e questi tre sopraddetti vi morirono, e morironvi molti oltramontani Conti, e Baroni, de' quali non fece menzione, altro che de' nostri Fiorentini. E notate che la nostra Città di Firenze è stata due volte fondata, cioè la prima, e la seconda volta sorro la pianera d'Aries, e Marte, segno che significa, che tutti coloro della nostra Città di Firenze, per ragione deono ellere avventurati, e prodi uomini, e similmente di mercanzia, e d' armi, e quegli che vi fi daranno alle sopraddette cofe per ragioni de' detti pianeti sono, e saranno dotati in que. ste due sopraddette cose, cioè valenti in arme, e in mercatanzia, perchè Aries fignifica mercatanzia, e Marte armi, e battaglie: abontico sempre i nostri Cittadini faceano guerra. e battaglie, e faceanle tra loro, quando non aveano con cui farle, i quali tempi tutti gli altri in que' tempi in questo avanzarono; addietro ne diffi, e come diffi, fuloro fattura la pre-1a di Damiata, e il detto Gonfalone bianco, e rollo si mostra alla festa di Santo Giovanni per questa cagione: e i detti CriRiani nalla presa di Damiata uccisono tutt' i Saracini, quanti ne trovarono, ovvero gli presano; ma poco la tennano i detti Cristiani per dissensione, che venne tra 'l Legato del Papa, e i Signori di Francia, che aveano satto il conquisto per tal modo, che negli anni di Cristo mille dugento ventuno, per assedio la renderono i Cristiani a' Saracini, riavendo i loro prigioni.

## Siccome i Fiorentini feciono giurare agli uomini del contado la loro Signoria al comune. Cap. CVII.

Tegli anni di Cristo mille dugento diciotto, essendo Podestà di Firenze Otto della Mandella di Milano, i Fiorentini secion giurare a tutti gli uomini del contado alla Signoria del comun di Firenze, che prima la maggior parte si teneano alla signoria de' Conti Alberti da Mangona, e de' Conti Guidi, e di quegli da Capraja, e da Certaldo, e di più altri gentiluomini, che aveano occupato per più previlegi dallo 'mperadore, e tali per sorza; e in questo anno si cominciò a fondar le pile del ponte alla Carraja.

Ricordano Malespini ritorna a ricitare, e dire delle antiche famiglie di Firenze, perocchè addietro disse, che le avea trovate iscritte in due modi. Cap. CVIII.

O Ricordano Malespini di Firenze, dissi addietro, ch' io avea trovato per innanzi de' miei di mia nazione, e ancora dia di Firenze, delle cole state per addietro de' fatti avea trovato per più iscritture, sì a Roma, e sì nella Badella detta Città di Firenze, e dissi ancora addietro della detta Città di Firenze, cioè dell'antichitadi fue, e delle cafe; ovvero famiglie, e ancora dissi di loro siti, ovvero luoghi dove si puosono, o di tutte, o della maggior parte: e trovai in: brevità scritto, dove di lor si facea menzione; e però ritorno a dire di loro, e di mia nazione. L'avola mia fue de' Capocci da Roma antichi gentiluomini Romani, e la mia madre fu degli Ormanni detti Foraboschi di Firenze, antichissimi genti-Inomini, e addietro ne dicemmo della loro abitazione; poi degli altri, che qui appresso seguiranno. Degli Uberri è desto addietro il luogo, e dove si puosono, e di noi sopraddetti Malespini, ch'eravamo vicini de' Guglialserri, e de' Tebalducci: anche dicemmo addietro, e come per antico furono consorti

di linea masculina. Anche de' Compiobbesi ancora disti, e ancora degl' Infangati dicemmo tanto, ch' è a battanza, e più oltre leguitiamo: i Fifanti detti Bogolesi anche furono gentiluomini. Galli. Cappiardi, Filippi, Giudi, Greci, e anche furono il fimile tutci antichi gentiluomini, e ancora gli altri addietro nominati. I Figlinoli Lem surono assai antichi mercatanti, e ricchi d' avere, quegli della Pera furono ancora gentiluomini, e sono venuri meno, ed erano loro vicini i detti Figliuoli Petri; ma prima assai vi surono que' della Pera, e là era la piccola porta chia-mata per quelli della Pera, i Tiniozi, e i Buondelmonti vennono tra borgo Santo Apottolo, e Terma, antichi gentiluomini: i Brondelmonti vennono di contado, come addietro dicemmo, e gli Scolari furono d'uno ceppo conforti cun lozo, e furono de più ricchi gentiluomini di processioni, ch' al tentpo loro fossono. Gualterotti, e Importuni anch' erano genti-Iuomini: i Pulci anche surono antichi gentiluomini, e surono mercatanti, e furono ricchissimi: i Conti da Gangalandi, e Giuffagni erano gentiluomini, e i Conti non eran però Conti, anz' era così il suprannome, come uno che avesse nome Conte, i Baroncelli vennono da Baroncelli, e furono antichi gentiluomini, ma feciono cafaccia con gente di bassa mano, e secionosi consorti con loro per carta. Nerli, Iscali, Palmerini, que' dell' Arca: Bostichi, e della Sannella: Giandonati, gutti furono gentiluomini antichi. I Pesci vennono poi a estere vicini de' Giandonati, que' dell' Asino, che oggi sono spenti, anch' erano gentiluomini, e que' del Belculaccio erano loro consorti di ceppo; i Magalotti, e i Sacchetti anch' erano gentiluomini. Galilgai, Alepri, Giugni, e Buonaguisi, e que'della Pressa anche furono antichissimi gentiluomini, e di ceppo furono consorti per antico de' Galisgai, cioè queste cinque famiglie. I Lamberti furono antichissimi gentiluomini, addietro ne dicemmo. Sotterravansi a cavallo in su cavalli di metallo, ovvero d'ottone. I Pigli, e gli Errifurono consorti di ceppo, furono gentiluomini, gli Ughi ancora furono gentiluomini, e per loro si chiama il poggio di Montughi, e furonvi ricchi, e la Chiela di Santa Maria Ughi si chiamava per loro, e addietro il dicemmo. Galluzzi, Toschi anche furono antichi, e que' della Bella. I Cosi furono antichi, feciono Santa Maria Nipotecola, che è nella via degli Adimari, e furono con loro consorti di ceppo anticamente. I Catellini furono antichi gentiluomini, e di loro discesono que' da Castiglione de' Figliuoli Tieri. Soldanieri furono antichi gentiluomini, fotterravanfi anche a cavallo a modo de' Lamberti, e presonselo da loro; ma

2' Lamberti fu conceduto. Que' del Forese furono antichigentiluomini, e furono consorti con quegli, che oggi si chiamano Monaldi. I Mazzinghi da Campi furono gentiluomini, e vennono dalla Magna: anticamente era dato loro ogni anno dal Comun di Piñoja due bracchetti, e uno sparviere. I Vecchietti, e i Migliorelli, Amieri, e Barucei da Santa Maria Maggiore erano gentifuomini, e i detti Barucci sono venuti meno. Gli Arrigucci, Obrischi furono gentiluomini, e que' della Tosa, e anche i Bisdomini erano grandissimi gentiluomini, e surono le dette due famiglie conforti di ceppo per addietro. L Sizii erano gentiluomini. I Brunelleschi vennono poi, e sono assai antichi, e molto surono per innanzi ricchi, e possenti, e gli Alberti, e que' Bonizzi: e i Bonizzi tutti furono gentiluomini. Tedaldini, e Ravignani, Giuochi, e Donati, Uccellini, Guadagnuoli, Malpigli, Romaldelli tutti erano gentiluomini, e le dette quatero famiglie erano conforti di ceppo, Malfetti, Razzanti, Caponfacchi, Tebaldi detti que' della Vitella, tut-ti erano gentiluomini. I Tebaldi furono conforti di ceppo con que' da Filicaja. Macci, Abati furono affai antichi mercaranti, e ricchi, e possenti. Alisei furono antichissimi gentiluomini, e gli Soldani anche furono gentiluomini. Alifei solevano avere da casa loro una volta, che si chiamava la volta della-Misericordia, che chi fusse stato menato alla giustizia, e po-: tellevi esfer ricoverato sotto, era campato da ogni persona. Calfucci, e Ubaldini anche furono gentilissimi uomini, e perinnanzi molto prosperavano, i detti Ubaldini in torre, e imcastello, per lo Cardinale Attaviano, che su di loro, che ne comperò assai. Agolanti, e gli Agli anche furono gentiluomia; ni, e antichi I Pazzi di Firenze furono per innanzi molto grandi, ma furono morcamanti da Fiefole, cioè vennono di là ge e vennonne a Firenze poi a gran tempo. Gli Ardinghi furono gentilpomini, i Petribuoni, e vennono dalle Potrebuone. Donzelli da Poneto detti Lucardesi, surono gentiluomini di contado, e per antico era loro il poggio di Lucardo. I Corbizzi furono antichi Fiefolani gentiluonini. I Falconieri, Fagnefi, Gui-.. dalorti, del Migliaccio, tutti furono gentiluomini, que' d' Aquona furono gentilifimi uomini, e vennono di contado pifu- : rono loro conforti que' da Volognano, e da Castiglionchio, e furono di ceppo, e d'armi. Amidei, Girolami di Santo Stesano furono gentilissimi nomini, e discesono della schiatta di messer Santo Zanobi, il quale su Vescovo di Firenze, e poi vennono a stare presto a loro i Gherardini, che vennono di contado. I Franzesi erano già gentiluomini, e feciono grandi

zicchezze in Francia. I Conti da Mangona furono grandi baroni antichi, e possenti, e gentili per generazione: e i Conti da monte Carelli furono loro consorti di ceppo. I Conti Guidi furono grandi baroni antichi, e possenti, e addietro ne dicemmo, e vennono dalla Magna. Que' Conti da Certaldo, e da Capraja, e da Pontormo furono nobilissimi baroni. I Pazzi di Valdarno furono nobilissimi, ed ebbono tenute assai, e castella, e gli Squarcialupi anche furono il simile, tenute, e castella anche ebbono, i Franzesi ne secion poi che ebbono fatta ricchezza in Francia. Que' d' Arricafoli anche ebbono alcuna tenuta, e molti altri gentiluomini avea nel contado, ch'. aveano tenute, e castella, che al presente non le nominiamo, che sarebbe troppo lungo a dire, ma abbiamo fatto menzione di quelli, che a quel tempo aveano più nome, perch' io Ri-gordano Malespini trovai iscritto dell'antichità di Firenze nella Badia di Firenze, e altrove, n' è fatto menzione quì, e anche addietro appunto per lo modo, ch'io trovai iscritto nell' uno modo, e nell'altro, e addietro ne disti tanto che bastava: e anche trovai iscritto delle cose delle famiglie detto indietto, per croniche, e iscritture trovate ancora, e per iscritture, e. croniche fatte nella nostra città di Firenze, per tutti i modi, ch' io trovai iscritto, non ho voluto dire, e scrivere, e narrare. e come trovai iscritto, perocchè addierre dissi de' siri, ovvero de' luoghi ove si puosono le dette famiglie, e qui in questa parte non ne feci menzione, perocchè ne dissi addietro tanto, che ne fu abbastanza: ora seguente la nostra maseria farò menzione qui appresso di certe famiglie, che al mio tempo erano cominciate a venire ad abitare nella Città nostra, e di poco tempo in prima, in conclusione finirò a dire alcuna cosa di mia nazione, overo parentela. Io Ricordano sopraddetto ebbi per moglie una figliuola di messer Buonaguisa nobile Cavaliere, e Cittadino di Firenze, nata per madre di Messer Coretto Bisdomini nobile Cavaliere Cittadino di Firenze, e la sua Sirocchia su moglie d'uno nobile caval ere Cittadino di Firenze della casa de Galli, ed ebbe nome messer Bruno: ed io sopraddetto Ricordano ebbi una figliuola, la quale su moglie di uno nobile cittadino, che avea nome Arrigo della cala degli Ormanni di Firenze, e per ora tacerò di questa materia, e ritornerò a dire delle sopraddette samiglie, delle quali vi disti, che di miei dì erano cominciati di poco a estere ricchi, e grandi nella noftra città sopraddetta di Firenze, e ciesciuti d' avere, e persone.

Di certe famiglie che erano cominciati a esere grandi nella Città di Firenze. Cap. CVIIII.

E' predetti tempi, o di poco in prima, erano incominciati a essere grandi i Mozzi, Cardi, Acoppi detti Ross, Frescobaldi, e i Cerchi, e questi sopraddetti erano incominciati di poco a esfere ricchi, e grandi, ed erano grandi mercatanti: e fra queste sopraddette samiglie ve n' ebbe quegli di fra loro, che feciono casaccia tra' Cardi, e' detti Acoppi: furono certi che s' accostarono con loro a essere loro consorti per carta. I Tornaquinci erano assai di via maggior tempo in prima, che questi soprannominati venuti nella nostra città, e furono assai antichi questi sopraddetti, molto incominciarono a formontare, e a estere grandi, e ricchi, e possenti in Firenze, e in contado, e il simile i Cavalcanti, ma ancora vi erano assai prima che i Bardi, nè che i Mozzi, Frescobaldi, e' Cerchi; ma anche di poco tempo in prima erano mercatanti. Degli Agli dicemmo addietro, che furono assai antichi, e tutti questi cominciarono a esser molto. postenti, e ricchi, e feciono per innanzi molti grandi parentadi, e grandi cose per la loro ricchezza in poco tempo.

Come Ricordano trovò quasi in sustanzia, e in effetto una medesima cosa. Cap. CX.

Ra io Ricordano Malespini ho detto per tutti i modi, ch' io trovai de' fatti di Firenze, che trovai in due modi iscritto, i quali in sustanza è un medesimo estetto, sanza troppa variazione: nondimeno mi parve doverne fare memoria dell' uno modo, e dell' altro, e di quello trovai per le sopraddette iscritture Romane, e per quelle di Firenze.



# Siccome i Fiorentini ebbono il Castello di Montanara, chi era degli Squarcialupi. Cap. C.X.I.

Egli anni di Cristo mille dugento venti, essendo Podestà di Firenze Meuer Ugo del Grotto da Pila, i. Fiorentini ·andasono·a ofte ad un cestello degli Squarcialupi, i quale era molto forte, e avea nome Montanara, e per forza, e per ingegno fi vinie, e colui per cui ingegno fi vinie, fu fatto in perpetuo franco egli, e' fuoi difeendenti d'ogni gravezza di comune, e il detto castello su disfatto infino a' fondamenti, e in'questo medesimo anno si compiè il ponte alla Carraja, il quale si chiamava il Ponte nuovo, perchè nelle-città non avea più di due ponti, cioè questo, e il ponte vecchio, e ancora in questo medesimo anno vende al Gomune di Firenze una tenuta, ch'era a Caligarza, ch' era de Buopagnifi, un bastardo di loro, che avea nome Rinieri, che l'avea rolto a uno suo nipore, e il Comune il disfece, e comperallo da laro, e i detti consorti uccisono poi il detto bastardo, e il detto comune soddisfece pienamente il garzone, a cui era fiato tolto, e fecionlo cavaliere, ed ebbe nome Messer Bonifazio, e per pacificargli insieme lo disfece il Comune.

## Come Federigo II. fu coronato Imperadore a Roma. Cap. XII.

Tegli anni di Cristo sopraddetto, il di di Santa Cicilia, fu coronato Imperadore a Roma Federigo secondo Re di Cicilia figliuolo che su dello imperadore Arrigo di Soavia, e della Imperadrice Gostanza per Papa Onorio terzo. Nel principio questi sa amico della Chiesa: e ben dovea essere, per tanti benefici, e grazie, che avea da essa: e per la madre ebbe il detto Reame di Cicilia, e di Puglia, questo Federigo regnò anni trenta, e molto su ingrato contro alla Chiesa: e siccome addietro dicemmo, su figliuolo di Monaca Sagrata, e su uomo ardito, e franco, e di grande valore, e scienza, e di senno naturale su savissimo, e seppe lingua latina, e il nostro parlare, e il Tedesco, Franzese, e Greco, Saracinesco, e su copioso, largo, e cortese, ma sue dissoluto in lussuria, e tenne molte concubine, e malmolucchi a guisa di Saracini, e in tutti dilettri corporali si diede, e ten-

ne quasi vita Epicuria, non facendo che mai fosse altra vita: questa fu principale cagione il perchè divenne nimico de' Cherici, e di Santa Chiesa, e ancora volle occupare le ragioni della Chiesa, per male dispenderle: e molte Chiese, e Monisteri distrusse nel Regno di Cicilia, e di Puglia, e per tutta Italia sottomise Santa Chiesa molto; ma forse su promessione di Dio, perch' erano stati adoperatori i Remori di Santa Chiesa, ch' egli nascesse di Gostanza Monaca Sagrata, non si ricordò delle percussioni, che i suoi passati aveano fatti alla Chiesa. Que-Ai fece cose notabili al suo tempo, e sece in tutte le terre, c cittadi di Cicilia per una, uno forte castello, e sece il castello di Capua, e le torri, e porta sopra il ponte del fiume, e del Voltorno. Fece fare il castello di Prato, e la Rocca di Sanminiato, e moltiflime altre cole: ed ebbe due figgliuoli della prima sua donna Arrigo, e Currado, e ciascheduno fece a sua vita eleggere Re de' Romani: della figliuola di Giovanni Re di Gerusalem ebbe Giordano Re, e d'altre donne anche ebbe figliuoli Federigo; onde sono con loro che si chiamano il legnaggio d'Antioccia, il Re Bnzou e il Re Manfredi, che affai furono nimici di Santa Chiefa, e in sua vita egli, e i suoi figliuoli fignoreggiarono con molta vita mondana. Alla fine egli co' suoi figliuoli, per li loro peccati finirono male, e ispersefi la sua progenia.

# Come gli Ambafciadori Fierentini, e Pisani ebbono quistione in Roma. Cap. CXIII.

Lla detta coronazione del detto Federigo Imperadore furono grandi, e ricchi Ambasciadori di tutte le sitti tà d' Italia, e di Firenze vi sue molsa buona gente, e il simile di Pisa. Avvenne che uno grande signore Romano, che era Cardinale, convitò a mangiare i detti Ambassiciadori di Firenze, e andati al suo convito uno di loro veggendo uno bello Catellino di camera, il domandò: diegliele, e diste, che mandasse per esso alla sua volontà. Poi il detto Cardinale convitò l'altro di appresso gli Ambasciadori di Pisa, e per lo simile modo invaghi uno di loro del detto Catellino, e si glielo domandò, ed egli disse, che mandasse per esso, non ricordandos, che l'avea donato all' Ambasciadore Fiorentino: e partito il convito lo mbasciadore Fiorentino mandò per esso, ed ebbelo, poi vi mandò lo mbasciadore di Pisa, e trovato, che l'avea avuto quello di Firenze, e quegli di Pisa, se lo reca-

recarono a noja, e dispetto, non sapendo com' era intervenuto: e trovandoti insieme i detti Ambasciadori per Roma, richiedendo il Catellino, vennono a villane parole, e di parole si toccarono; ondi gli Ambalciadori di Firenze surono superchiati, e villaneggiati, perocche gli Ambasciadori Pisani avesno i soldati: per la qual cosa tutti i Fiorentini, che erano in corte, che erano grande quantità, e anche ve ne andarono di Firenze di volontà, e funne capo melser Oderigo de' Fifanti, e Ballerino Buonaguisi, e accordaronsi, e assalirono i detti Pisani con aspra vendetta: per la qual cosa scrivendone a Pisa, come erano stati superchiati da' Fiorentini, e ricevuta grande vergogna, incontanente feciono arrestare tutta la roba de' Fierentini, che si trovò in Pisa, che era grande quantità. I Fiorentini per far ristituire a' loro mercatanti, più Ambasciate mandarono a Pisa, che per amore della ammistà antica dovessono rendere la detta mercatanzia. Non li assentirono, dando cagione, che la detta mercatanzia era barattata, e alla fine s' aggecchirono a tanto i detti Fiorentini, che mandarono pregando il Comune di Pisa, che in luogo della mercatanzia mandassono altrettante some di qualunque vile robe volessono a soddisfazione del popolo, che non lo si recasse a onta, e'l Comune di Firenze gli ristituirebbe disuoi danari i suoi cittadini, e se ciò non volessono fare, protestarono, che più non potesno durare all' amistà con loro, e sarebbe cagione di principio di far lozo guerra: e questa richiesta duro per più termine, e tempo. I Pisani per la superbia, parendo loro estere signori del mare, e della terra, rispuosono a' Fiorentini, che qualunque ora uscissono fuori contra di loro a oste, che ammezzerebbono loro la via; e così avvenne, che i Fiorentini, non possendo più sostenere l' onta, e'l danno che riceveano, cominciarono loro guerra, e la verità dette delle cose sappiamo dalli nostri antichi cittadini, che furono presenti a quello tempo, e seciono ricordanza, e memoria.



#### Come i Fiorentini andarono a oste contr' a Pisani. Cap. CXIIII.

Egli anni di Cristo mille dugento ventidue, i Fiorentini andarono a oste a Pisa del mese di Luglio, e i Pisani, come aveano loro promesso, si feciono loro allo incontro al castello del Bosco nel contado di Pisa, e ivi feciono grande battaglia, e i Pisani furono sconsisti a di undici di Luglio nel detto anno, e molti ne surono morti, e presi, e vennonne in Firenze circa mille arecento de' migliori di Pisa.

## Il Castello di Figgbine si rubello contro d' Fiorentini. Cap. CXV.

Tegli anni di Cristo mille dugento venti tre, il castello di Figghine nel Valdarno di sopra, il qual era molto forte, e possente di gente, e di ricchezze, si si rubellarono, e non voleano ubbidire al Comune di Firenze, per la qual cosa essendo Podestà mess Gherardo Orlandi da . . . i Fiorentini seciono oste al detto castello di Figghine, e guastarlo intorno intorno, ma però non l'ebbono, e per Batista vi puosono i Fiorentini il castello dell'Ancisa, acciocchè con loro masnade de' Fiorentini fosse guerreggiato il castello di Figghine.

#### Come i Fiorentini feciono ofte a Pistoja. Cap. CXVI.

Egli anni di Cristo mille dugento vent' otto, essendo Podestà di Firenze messere Andrea di Perugia, i Fiorentini feciono oste a Pistoja con loro integna del Carroccio, e ciò su perchè i Pistolesi guerreggiavano, e trattavano male quegli di Montemurlo, e guastarono intorno alla Città insino alle borgora, e disseciono le torri di Montesiori, ch' erano molti sorti, e il castello di Carmignano s' arrendè al Comune di Firenze: e nota, che in sulla Rocca di Carmignano avea una torre alta braccia settanta, e sull'era due braccia di marmo colle mani, che faceano due siche rea due braccia di marmo colle mani, che faceano due siche

dugento trentaquattro i Fiorentini feciono grande ofte a Siele na, ed assediarono Siena dalle tre parti, e con molto edificio vi gittarono entro pietre assai, e per più dispetto vi manganarono entro assai, e molta bruttura e nel medesimo anno i Fiorentini rifeciono oste sopra i Sanesi, e mosser di Firenze a di quattro di Luglio, essendo Podestà messer Giovanni del Giudice di Roma, e stettono sopra il loro contado cinquantatre dì, e disseciono Asciano con quarantatre castella, e ville, e grandi sortezze, onde i Sanesi ricevettono grande danno.

## Come s' apprese il fuoco in Firenze oltr' Arno. Cup. CXXI.

TEl detto anno medesimo per Pasqua di Natale s' apprese il fuoco in Firenze nel borgo d' Arno in piazza: e quasi arse tutto con grande danno, e nota quanta pistolenza di fuochi ha ricevuta la nostra Città, e quasi tra più volte la città è tutta arsa, e rifatta.

## Come i Sanesi fecieno pace co' Fiorentini. Cap. CXXII.



#### Come Federigo cominciò a usurpare i beni della Chiesa. Cap. CXXIII.

Oi che Federigo fu coronato, cioè Federigo secondo. da Papa Onorio terzo, nel suo principio sue amico della Chiesa; ma poco tempo appresso per sua superbia, e avarizia cominciò a usurpare le ragioni della Chiesa in tutto suo imperio, e nel reame di Cicilia, e di Puglia, promutando Vescovi, e altri Prelati, e cacciando quegli, che v' aveva messi Santa Chiesa, cioè il Papa, facendo imposte, e taglie a' Cherici in vergogna di Santa Chiesa, per la qual cosa da Papa Onorio detto, che l' avea coronato, fu citato, e ammonito, che lasciasse a Santa Chiesa le sue ragioni, e giuridizioni, e rendesse il censo, il quale Imperadore veggendosi in grande potenzia, e stato, e si per la forza degli Alamanni, e per quella del Reame di Cicilia, e ch'era Signore del mare, e del-la terra, e temuto da tutti i Signori de Cristiani, ed eziandio da' Saracini, e veggiendosi fornito di figliuoli, che della prima figliuola dell'Antigrado della Magna avea Arrigo, e Currado, il quale Arrigo avea fatto eleggere nella Magna Re de' Romani, e Currado Duca di Savoja, e Federigo d' Antioccia suo primo figliuolo naturale fece, e Enzo suo figliuolo nazurale era Re di Sardigna, e Manfredi suo figliuolo naturale Prenze di Taranto, non si volle dichiarare all'ubbidienza del-la Chiesa, anzi su pertinace vivendo dissolutamente, per la qual cosa dal detto Papa Onorio su scomunicato negli anni di Cristo mille dugento, e però non lasciò di seguitare la Chiesa, e maggiormente occupava le sue ragioni, e morto Onorio Papa negli anni di Cristo mille dugento trentasei, su satto Papa Ghirigoro nono nato di Lagna di Campagna, il quale regnò Papa anni quattordici, e similmente ebbe guerra collo imperadore Federigo detto; imperciocchè in nulla guisa volea la-'sciare le ragioni di Santa Chiesa, ma maggiormente l'occupava, e molte Chiese del Regno sece disabitare, e baratrare, e disertare, e i Barattini, i quali erano insulle montagne di Tiapoli in Cicilia, e per esfere più sicuro dell' Isola, e di lungargli da' Saracini della Barberia, per lo tenere in paura i suoi sudditi del Regno di Puglia, con ingegni, e promesse gli trasse di quella montagna, e missegli in Puglia in una città diserta, che anticamente fu in lega cogli Romani, e fu disfatta da' Sanniti, cioè da quegli di Benevento, la quale allora si chiamava

Lincera, e oggi si chiama Nocera, e surono più di cento trenta uomini; onde quella Città riseciono molto sorte, e quegli più volte corsono le terre di Puglia, e guastaronle, e quando il detto Federigo ebbe guerra colla Chiesa gli sece venire nel Ducato di Spuleto, e assediò in quello tempo la Città d'Ascessi, e seciono grande danno a Santa Chiesa; per la qual cossi detto Papa Chirigoro confermò contr' a lui le sentenzie date per lo Papa Olorio, e di nuovo gli diè sentenzie di scamunicazione.

# Siccome i Saracini ripresono Damiata. Cup. CXXIIII.

Vvenne, che in quello tempo, che il Soldano, e' Saracini d' Egitto ripresono la Città di Damiata, e quella di Gierutalem, e grande parce della cerra Santa. Il Re Giovanni, ch' era allora di Gierusalem, il quale fu del l'gnaggio del Conte di Brenna, e per la sua bontà essendo oltre mare ebbe per moglie la figliuola del Re Amerigo di Gierulalem, la quale su della schiarra de' Gottifredi di Buglione, ch' era erede, e per lei cra Re di Gierusalem, veggendo la Terra Santa in male stato per la superbia, e forza de Saracini, passò in Ponente per avere ajuto dal Papa, e dalla Chiefa, e dallo Imperadore Federigo, e dal Re di Francia, e da altri Signori Cristiani, e trovò Papa Ghirigoro colla Chiesa molto tribulato da Federigo, e mostrando al detto Papa il grande bisogno, che la Terra Santa avea d'ajuto, e di soccorso, e come Federigo era quegli, che più vi potea adoperare di hene per la sua sorza, e potere, ch'egli avea in mare, e in terra, sì cercò pace tralla Chiesa, e lo imperadore: acciocch' egli andalle oltre mare, e 'l Papa gli perdonalle l' offese fatte alla Chiesa, e ricomunicasselo, il quale accordo fue fatto per lo detto Re Giovanni, ch' era favio, e valoroso Signore. B fatta la detta pace, Ghirigoro Papa gli dette per moglie allo 'mperadore Federigo, ch' era morta la sua prima donna, la sigliu ola del detto Re Giovanni, ch' era reda del reame di Gierulalem per la sua madre: e promise il detto Imperadore di difendere il detto Papa, e la Chiesa da' malvagi Romani, ch' erano tutti rubelli contro alla Chiesa per la loro avarizia: e poi andrebbe oltre mare con tutta sua forza al passaggio ordinato per lo detto Papa, e fatta la sua pace, la detta figliuola del Re Giovanni venne di Soria a Roma, e lo 'mperadore 🔼 Thosò per mano del detto Papa, e di lei ebbe tosto un figliuoto, che ebbe nome Giordano, ma poco tempo vivette: e Federigo corrotto in vizio di lusturia si giacque con una cugina carnale della detta Imperadrice, ch'era pulzella, e di sua camera privata: e trattando male la detta Imperadrice sì si dolfe col Re Giovanni suo padre dell'onta, e vergogna, che Federigo le avea fatta, e facea della nipote: per la qual cosa il Re Giovanni crucciato dogliendosi collo 'mperadore, e lo 'mperadore minacciando batte la moglie, e missela in prigione: e mai poi non ne istette con lei, secondo che si disse, e tosto la fe morire. E il Re Giovanni, il quale era in Puglia farco Governatore della Chiesa, e per lo 'mperadore, per sar sornire, e apparecchiare lo stuolo del passaggio, che dovea andase oltre mare, sì lo accomiatò del Regno; onde molto isconciò il passaggio per la detta discordia. E poi lo Re Giovanni tornò a Roma al Papa dogliendosi di Federigo molto, ed andossene in Lombardia, e da' Lombardi fue molto onorato, e ubbidivano lui più che lo 'mperadore; onde grandi parti, e sette si feciono in Lombardia, e in Toscana, che molte parti si teneano dalla parte, e assai terre colla Chiesa, e col Re Giovanni, ed altre collo 'mperadore. Poi il Re Giovanni andò in Prancia, e in Inghilterra, e grande ajuto ebbono da tutti quegli Signori per lo passaggio, e per mantenere le terre d'oltre mare.

#### Come Papa Ghirigoro sì formò il passaggio. Cap. CXXV.

N questo tempo il Papa Ghirigoro con grande sollecitudine formò al tempo il passaggio d'oltre mare, e per lo detto Papa su richiesto lo imperadore Federigo, che attenesse la impromessa, e sacramento fatto alla Chiesa d'andare oltre mare con un Legato Cardinale, ed egli sosse Signore dello stuolo in mare, e in terra. L'Imperadore sece tutto l'apparecchiamento, e collo stuolo de' Cristiani si parti da Brandizio in Puglia gli anni di Cristo mille dugento trentatre. E combe lo stuolo su alquanto in fra mare, e messo a piene vele, lo imperadore Federigo segretamente sece volgere sua Galea, e tornossi in Puglia egli, e gran parte della sua gente, per la qual cosa lo Papa, e tutta la Chiesa isdegnato delle sue opere, e falli di Federigo, tenendo ch' egli avesse ingrando per caradita la Chiesa, e tutta la Cristianità, e messa in grando per

ricolo della Terra Santa, il detto Papa iscomunicò da capo il detto Imperadore Federigo, e per questo elli ritornò, e nesseguì il passaggio usato, scusandosi che avea sentito, che come sosse oltra 'l mare, il Papa col Re Giovanni gli doveano rabellare il reame di Cicilia, e di Puglia. Altri dissono, che il detto Imperadore s' intendea continuamente col Soldano per le lettere, e messaggi, e gran presenti, che gli mandò co' patti satti, e sermi, ch' egli rompesse il detto passaggio, temendo forte de' Cristiani, e che in sua volontà il metterebbe in signoria, e a sagina del Reame di Gierusalem sanza colpo di spada. Le quali sopraddette cagioni l'una, e l'altra potea essere, e non essere il vero, per le cose che avvennono appresso, imperciocchè non istante la pace, e accordo della Chiesa all' mperadore, sempre da ciascuna parte rimasse la mala volontà, e massimamente nello 'mperadore sopraddetto.

# Come Federigo fece armata per andare oltre mare. Cap. CXXVI.

Egli anni di Cristo mille dugento trentaquattro lo 'aperadore Federigo avendo fatta la sua armata, e grande apparecchiamento sanza richiedere Papa» o Chiesa, o altri Signori di Cristiani, si mosse di Puglia, e andonne oltre a mare, per avere la Signoria di Gierusalem. come gli avea promesso il Soldano, che per altro benesizio di Cristiani; e ciò apparve apertamente, che giunto loi in Cipri, e mandato in Soria il suo Maliscalco con parte di sua gente, non intele a guerreggiare i Saracini, anzi i Cristiani, imperocchè tornando i Cristiani d' una cavalcata fatta sopra' Saracini con grande preda, e molti prigioni, il detto Maliscalco combatte con loro, e molti n' uccife, e rubò loro molta preda, e questo si dice che sece per lo trattato, che lo 'mperadore tenea col Soldano, istando in Cipri, che spesso si mandavano Imbasciadori, e ricchi presenti, e ciò fatto la imperadore mandò in Acri, e volle disfare il tempio d'Acri a' Tempieri, e fece torre loro castella, e mandò suoi Imbasciadori a Papa Ghirigoro, che gli piacesse di ricomunicarlo, perocchè avea fatta sua potenza, e osservato il sacramento; ma dal Papa non fu intesa sua petizione; imperocche al Papa, e alla Chiesa era palese per lettere, e per i messaggi venuti di Soria, e dal suo Legato, e dal Patriarca di Gierusalem, e dal maestro del tempio, e dagli Spedalieri, e da più altri Signori di là, che lo

Imperadore non facea alcuno benefizio comune de' Cristiani. nè che gli fignori, che eran di là, si consigliavano allo acqui-Ro della Terra Santa, ma stavano in trattato col Soldano, e co' Saracini: e al detto trattato, e accordo diede compimento in questo modo: che 'l Soldano gii rendè a cheto Gierusalem, salvo che 'l Tempio di Dio, che volle che rimanesse a guardia de' Saracini, acciocche vi si gridasse la Sala, e chiamasse Maumetto: e lo 'mperadore consenti per dispetto, e mala volonià, che aveva cogli Tempieri, e lasciogli il Soldano tutto 'l Reame di Gierusalem, salvo 'l castello chiamato Icaro di Morcale, e più altre castella fortissime alle frontiere: ed erano le chiavi all' entrata del reame: alla quale pace non fu acconsenziente il Legato del Papa Cardinale, nè il Patriarca, ne' Tempieri, nè gli Spedalieri, nè altri Signori di Soria, ne' Capitani di pellegrini, imperocchè a loro parve falsa pace, e in danno, e 'n vergogna de' Cristiani, e dell' acquisto della Terra Santa; ma però lo 'mperadore non lasciò, ma con suoi Baroni, e col maestro della magione degli Alamanni andò in Gierusalem, e secesi coronare in Gierusalem a mezza Quaresima negli anni di Cristo mille dugento trentacinque: e ciù satto mandò i suoi Imbasciadori in Ponente a significarlo al Papa, e al Re di Francia, e a più altri Signori, come era coronato, e possedeva il Reame di Gierusalem, della quale cosa il Papa, e tutta la Chiesa ne furono crucciosi, conoscendo che ció era falsa pace, e con inganno al piacere del Soldano: acciocche' pellegrini, ch' erano andati al passaggio, non lo potellono guerreggiare. E viddesi apertamente, che poco appresso, che Federigo su tornato in Ponente, i Saracini ripresono Gierusalem, e quasi tutto il paese, che 'l Soldano gli avea renduto a grande danno, e vergogna de' Cristiani, e rimase la Terra Santa, e la Soria in piggiore stato, che non la trovo.

## Come il Papa seppe la falsa pace satta per Federigo Imperadore col Soldano. Cap. CXXVII.

Ome Papa Ghirigoro seppe la fassa pace satta per lo 'mperadore Federigo col Soldano, satta a vergogna, ad onta, e danno di Cristiani, incontanente col Re Giovanni, il quale era in Lombardia, ordinò, che colla sorza della Chiesa intrasse con gente d'arme nel Regno di Puglia per ribellare il paese a Federigo Imperadore, e cossece, e grande parte del Regno ebbe a' suoi comandamenti, e della

Chiesa Incontanente che Federigo ebbe in novella oltre mare, lasció uno suo Maliscalco, il quale non contese ad altro, che guerreggiare i baroni di Soria per occupare loro città, e signorie, che i loro antecessori con grande assanno, dispendio, e spargimento di langue aveano conquistate sopra a' Saracini con Re Arrigo di Cipri con li baroni di Soria, e sconfissegli a Saetre, ma poi fu egli sconsitto in Cipri, e perde in tutto suo reame di Gierusalem in poco tempo, che lo ripresono i Saracini per la discordia, ch' era in fra l' detto Maliscalco, e gli altri Cristiani Signori. E chi questa storia vuol sapere legga il libro del conquisto di Federigo. Solamente e' venne con due Galee, e venne nel Castello d'Ascone in Puglia negli anni di Cristo mille dugento trentasei, la quale fu sa prima Terra, ch' egli affediarono in Puglia; ragunò le fue forze, e ziceminciaronfi le fue terre a tornare a fua fignoria, e mando nella Magna per Currado suo figliuolo, e per lo Duca di Sterlichi, i quali con gran gente vennono in Puglia, e per la loro forza racquistarono; e il patrimonio di Santo Piero, il Ducato di Spuleto, che tono proprio retaggio di Santa Chiefa, e la Mari ca d'Ancona, e la Città di Benivento camera della Chiela occupò, menando in loro adiutorio i Saracini di Nocera, e'I Papa quasi assediarono in Roma; con ispendio di moneta fatta per Federigo a certi maligni nobili Romani arebbono preso il detto Papa in Roma: il quale accorgendofi di ciò, traffe di Santa Santorum di Laterano le telle de bestissimi Apostoli Pietro, e Paolo, e con esse in mano con tutti Cardinali, e Vescovi, e altri Prelati, ch' erano in corte, e col Chericato di Roma con solenni digiuni, e orazioni andò per tutte le provincie, e Chiese di Roma a processione; per la quale divozione, e miracoli delli Santissimi Apostoli, il popolo di Roma fu tutto rivolto alla difensione del Papa, e della Chiesa, e quasi tutti si crucciarono contro a Federigo, dando il detto Papa Indulgenzia, e perdono di colpa, e di pena: per la qual cosa Federigo, che di chero si credea intrare in Roma, e prendere il detto Papa, sentendo la detta novità, temette del popolo di Roma, e sì si trasse in Puglia, e 'l detto Papa su liberato, avvengache molto fosse afflitto dal detto Imperadore: perocchè gli tenes tutto il Regno di Cicilia, e avea preto il Ducato di Spuleto, Campagnia, e il patrimonio Santo Piero, e altre terre, com' è derto di sopra, ed istruggea in Toscana, e 'n Lombardia tutti i fedeli di Santa Chiefa.



## Come Papa Ghirigoro fece Concilio a Roma. Cap. CXXVIII.

Apa Ghirigoro veggendo la Chiesa di Dio in male istato, e così tempestata da Federigo Imperadore, ordinò di fare Concilio in Roma Generale, e mandò in Francia due Legati Cardinali, l' uno messere Jacopo Vescovo di Palestrino, l'attro messere Oddo Vescovo di Porto detto Cardinale Bianco, acciò richiedessono lo Re Luis di Francia, e quello d' Inghilterra d'ajuto contro a Federigo, i quali follecitamente feciono loro legazione, e predicando contro a Federigo, tutto il Ponente iscommossono a lui, e il Cardinale Bianco venne innanzi con molti Vescovi, e Abati, i quali arrivarono a Nizza in Provenza, e poco appresso vi venne l'altro Cardinale di Palestrino. Imperciocché per Lombardia non poterono avere il cammino, che Federigo avea fatto a sua gente prendere i passi, e le strade in Toscana; per la qual cosa Papa Ghirigoro mandò a' Genovesi, che con loro navili alle spese della Chiesa dovessono levare i predetti Cardinali, e Prelati da Nizza, e conducerli a Roma, onde eglino armarono in Genova galee, e legni in quantità; onde fu Capitano messer Guglielmo Obriachi di Genova Lo'mperadore, il quale non dormiva a perseguitare Santa Chiesa, mandò Enzo suo figliuolo bastardo con galee armate del regno a Pisa, dicendo a' Pisani, che dovesiono armare galee, e intendere col detto Enzo a pigliare que' Prelati, e armarono quaranta galee di valorosa gente; onde fu ammiraglio messere Ugolino Guazzacherini di Pisa, e sentendo la venuta de' legni de' Genovesi, si seciono loro incontro tra porto Pisano, e l' Isola di Corsica, e ciò sentendo i Cardinali, e' fignori, ch' erano in sull' armata de' Genovesi pregarono l'ammiraglio, che senesse la via di fuori dell' Isola di Corsica per ischifare l' armata de' Pisani, non sentendo la loro armata con tante armate galee di corso di battaglie, e molti legni grossi carichi di cavalli, e d'arnesi, e di cherici, e di genti difutili da battaglia. Messer Guglielmo Obriachi, ch' era di nome, e di fatti di testa, e poco savio, non volle seguire quello consiglio, ma per superbia, ed isdegno de' Pilani si volle conducere a battaglia, la quale su aspra, e dura Furono presi i detti Cardinali, e' Legati, e' Presati, e molti n' annegarono, e gittarono in mare sopra lo scoglio, ovvero isoletta, che si chiama la Melloria appresso a Porto

Pisano: e gli altri ne menarono presi nel Regno, e più tempo gli tenne lo 'mperadore in diverse prigioni: e ciò su negli anni di Cristo mille dugento trentasette; per la qual cosa la Chiesa ricevette grande danno, e persecuzione, e se non sussono i messaggi del Re Luigi di Francia, e le minacce, se non lasciasse i Prelati del suo Reame, Federigo non ne arebbe mai lasciati, nè liberati; ma per timore della sorza de' Franceschi, quegli, ch' erano rimasi in vita, poveramente gli diliberò di sua prigione; ma molti ne morirono prima in diverse prigioni di same, e disagi. Per la detta presura surono iscomunicati i Pisani.

## Siccome Federigo si parti dall' assedio di Roma, Cap. CXXVIII.

Oi Federigo Imperadore si parti dall'assedio di Rome, e tornato in Puglia ebbe novelle come Melano, e Parma, e Bologna, e più altre terre di Lombardia, e di Romagna s' erano ribellate, e teneano colla Chiesa. Partissi con sue forze, e andonne in Lombardia, e sece gran guerra alle Città, che teneano colla Chiesa. Feciono lega, e affrontaronfi col Legato del Papa, e col detto Federigo feciono grande battaglia al luogo detto Corte nuova, e' Melanesi furono isconfitti, e gli altri, che con loro erano, negli anni di Cristo mille dugento trentaserte: e ricevettono grandi danni di morti, e di presi, e fu preso il Carroccio loro, e'lloro Podestà, che era figliuolo del Doge di Vinegia, e lui, e molti altri nobili di Melano ne menò in Puglia presi, e sece impiccare il detto Podestà sopra a Trani in Puglia, e gli altri prigioni fece morire vilmente, cui in un modo, e cui in un altro, e per la sua forza ricevettono la sua signoria. E assedià Brescia, e furonvi Guelsi, e Ghibellini di Firenze a gara, in fervigio dello 'mperadore, e poi gli ebbe a patti, e poi tutte l'altre città, e terre di Lombardia salva Parma, e montò in grande superbia, e 'l Papa, e la Chiesa n' abbassarono molto in tutta Italia; per la qual cosa stette poco tempo, che detto Papa per la maninconia si morì a Roma negli anni di Cristo mille dugento trentanove, e dopo lui fu fatto Papa Celestino terzo nato di Melano, e non vivette più che di diciotto nel Papato, e vacò la Chiesa sanza Pastore venti mesi, e mezzo. imperocchè Federigo non lasciava fare Papa, se non susse a su: volontà, e di ciò ebbe gran contasto nella Chiesa, perche

Cardinali erano tornati a piccolo numero per le tribulazione avute per la Chiesa col detto Federigo, ed erano sì isbaldanziti, che non ardivano a fare più, che Federigo volesse, e a fare il suo volere non s' accordavano.

## Come Federigo tribulo Santa Chiefa. Cap. CXXX.

Er la detta vacazione negli anni di Cristo mille dugento quaranta, Federigo Imperadore tribulando tutte le Chieie, e Signori, che ubbidivano alla Chiesa, sì entrò nelle contrade di Romagna, la quale per ragione era di Santa Chiesa, e quella ribellò, e tolse, salvo la Città di Faenza, alla quate stette sette mesi ad assedio, e poi l'ebbe a Patti, e nel detto assedio ebbe grandi dilagi di vettovaglia, e di moneta, e poco vi fosse più dimorato l'assedio, era stanco, ma lo 'mperadore per sua astuzia fallitogli la moneta impegnò i suoi giojelli, e vasellamenti, e più moneta non potè avere, e rimediare per dare a' fuoi cavalieri, e fece fare una stampa di cuojo in sua figura, stimandola in valuta di uno Agostajo d' oro, e quelle promisse di fare buone per la detta valuta a chiunque poi l'arrecasse al suo Tesoriere, e sece bandire, ch' ogni maniera di gente per sua vittuaglia la prendesse siccome mone-🖚 d'oro, e in questo modo rimediò alla sua oste, e poi avuta la Città di Faenza, a chi avea le dette stampe gli cambiò ad Agostari d'oro, che valeva l'uno siorini uno d'oro e un quarto, ed era dall'uno lato della stampa impronto il volto dello 'mperadore a modo di Ceseri antichi, e dall' altro lato una Aquila, ed era grossa di carati venti. Questa moneta fece i fatti suoi come se fosse d'oro, ed ebbe grande corso a suo tempo, e nella detta sua oste furono i Fiorentini, Guelsi, e Ghibellini in servigio dello 'mperadore.

## Siccome Infiancato figliuolo di Federigo si dà coscienza de fatti del padre. Cap. CXXXI.

N questi tempi, avvegnache in prima si cominciasse in Insiancato sigliuoto primo genito del detto Federigo, il quale aveva satto eleggere dagli Elettori della Magna Re de'
Romani, come addietro è satta menzione, vedendo che
lo mperadore suo padre sacca, ciò che potca, contro alla Chiesa
del-

della quale cosa prese coscienzia, e più volte riprese il padre di tanto male; della quale cosa lo 'mperadore se lo arrecò a contrario, e non l' amava, nè trattava come figliuolo. Fece venire accusatori, che 'l detto Arrigo gli volca fare rubellazione, a petizione della Chiesa, di suo imperio, la quale cosa, o vera, o fassa fece prendere il detto suo figliuolo Re Arrigo, e due suoi figliuoli piccoli garzoni menandogli in Puglia in diverse carceri, e secelo morire d' inopia a grande tormento, e i figliuoli secepoi morire Mansredi. Lo 'mperadore mandò nella Magna, e da capo sece eleggere Re de' Romani. Saccedette a lui Currado secondo, e ciò su negli anni di Cristo mille dugento trenta sette, e dopo alquanto tempo lo 'mperadore fece ambasceria al savio uomo maestro Piero delle Vigne, il buono Dittatore, apponendogli tradimento, ma ciò gli sa fatto per invidia del suo grande stato, per la qual cosa il maestro per grande dolore si lasciò morire in prigione, e chi diste, che egli medesimo si tosse la vita.

# Siccome fu eletto Papa Messer Ottobuono del Fiesco di Genova. Cap. CXXXII.

Vvenne poiche fu eletto Messer Ottobueno del Fiesco di Genova, il quale era Cardinale, e fu fatto Papa pet lo più amico confidente, che Federigo avelle in Santa Chiefa, acciocche lo 'mperadore potelle ellere in accordo con Santa Chiesa, e su chiamato Papa Innocenzio IV. negli anni di Cristo mille dugento quarantuno: e regnò Papa anni undici, e mesi sei, e riempiè la Chiesa di molti Cardinali di diversi paesi della Cristianità , e come fu eletto Papa se recata la novella allo imperadore per gran festa, sappiendo, chi egli era grandissimo suo amico; mo ciò udendo lo 'mperadore si turbò forte; onde i suoi baroni si maravigilarono, ed egli disse: non vi maravigliate, perocchè di questa elezione aviamo forte difavanzato, ch' egli era amico Cardinale, ora fia nimico Papa, e così avvenne, che 'l detto Papa, come fu consegrato così fece richiedere allo 'mperadore terre, e giuridizioni di Santa Chiesa, le quali erano sue, della qual richiesta lo 'mperadore il tenne più tempo in trattato d' accordo, me tutto era vano per inganno; e veggiendofi il Papa menare per ingannevoli parole in danno, e in vergogna di Santa Chiefa, e di se, divenne più nimico di Federigo, che non furono gli antecessori, veggendo che la forza dello imperadore era sì granle. che quafi tutta Italia tirannescamente signoreggiava, e tuti i camini presi per sua guardia, che nulla potesse venire in corte di Roma fanza sua volontà, o licenzia: e veggendosi il Papa per lo detto modo così assediato, ordinò segretamente per li suoi parenti di Genova, e fece armare venti galee, e subitamente le fece venire a Roma, e su vi monté con tutti i Cardinali, e tutta sua corte, e di presente si se portare a Genova fanza contratto niuno, e foggiornato alquanto a Genova le n' andò a Lione sopra Rodano per la via di Provenza negli anni di Cristo. E come Papa Innocenzio fu a Lione sopra Rodano ordinà Concilio Generale nel detto luogo, e fece richiedere per l'universo mondo Vescovi, e Arcivescovi, e altri Prelati, i quali vennono a vedere infino alla Badia di Cluni in Bergogna, e anche il Re Luigi di Francia il venne a vedere, poi venne al Concilio a Lione sul Rodano, ove il suo Reame proferse al suo servigio, e di Santa Chiesa contro a Federigo Imperadore, e contro a chi fosse nimico di Santa Chiesa, è cruciossi per andare oltre mare. E partito il detto Re, il Papa fece nel Concilio più cose buone per la Cristianità, a fece citare il detto Federigo, personalmente dovesse comparire al detto Concilio, siccome luogo comune, a scusarsi per tredici capitoli provati contro a lui di cose fatte contro alla fede; il quale non volle comparire, ma mandovvi suoi Ambasciadori, il Vescovo di Silinborgo della Magna, e Frate Ugo della Magione di Santa Maria degli Alamanni, e maestro Piero delle Vigne, i quali iscusando lo imperadore che non potes venire per infermità, ma pregando il Papa, e' Cardinali, che gli dovessono perdonare, che tornerebbe a misericordia, e renderebbe ciò, che occupava della Chiesa, e professono se 'l Papa gli volea perdonare, che infra un anno il Soldano renderebbe a' Cristiani la Terra Santa d'oltre mare; e udendo infinite scule, e varie proferte, domandò i detti Ambalciadori, le di ciò fare aveano autentico mandato; i quali appresentarono autentica procura mandata, ovvero bollata d'oro, e come il Papa ebbe a se in pieno Concilio i detti Ambasciadori, abominò Federigo de' detti tredici articoli essere colpevole, e perciò diffe: vedete fedeli Cristiani, se Federigo tradisce Santa Chiefa, e i Cristiani, però s' offera a fare rendere la detta Terra Santa, assai mostra, che 'l detto Soldano la tenga per lui; e ciò detto fece piuvicare il processo, e scomunicò, e danno siccome ererico, e persecutore di Santa Chiesa, e aggravan lolo di più criminali peccati disonesti contra lui approvau, e privollo della fignoria dello 'mperio, e del reame di

Cicilia, e di quello di Gierusalem, assolvendo d'ogni fedeltà. e sacramento tutti i suoi Baroni, iscomunicando chiunque l' ubbidisse, e gli desse ajuto, o favore, e più chi il chiamasse Imperadore: questo processo fu fatto nel detto Concilio a Lione sopra Rodano negli anni di Cristo mille dugento quarantuno. Le principali cagioni, perchè fu condennato, furono quattro. La prima quando lo investirono del Reame di Cicilia, e di Paglia, e poi dello 'mperio, giutò a Santa Chiefa, e poi in pre-fenza de' fuoi Baroni, e dello 'mperadore Baldovino di Gostantinopoli, e a tutta la corte di Roma, difendere Santa Chiesa in tutti i suoi onori, e diritti contro a tutte genti, e di dere il debito cento, e ristituire tutte processioni, e giuridizioni di Santa Chiefa, delle quali cole fece il contrario, e fue ispergiuro, e traditore, e infamò villanamente, e falsamente il Papa Ghingoro nono, ed i fuoi Cardinali per fue lettere per l' universo mondo. La seconda cosa fu, che ruppe la pace fatta tra lui, e la Chiesa, non curando della perdonanza a lui fatta della iscomunicazione, e degli altri mali fatti per lui, e perpetrati contra Santa Chiesa, e quegli, che furono colla Chiela contro a lui, ln quella pace giurò, e promisse di mai pos offendere, ed egli fece il contrario, che tutti gli spense per morte togliendo loro possessioni, e non lasciava a' Tempieri, nè adaltri, a cui avea occupato, i loro beni, nè volea ristituire; e lasciò vacati per forza undici Vescovadi, e Arcivescovadi, e Badie nello imperio, e Reame, e non gli lasciava postedere, a cui degnamente per la Chiesa era ordinato, sacendo loro forza, e le sacre persone recando a piaro dinanzi a' suoi balivi, e giudici secolari. La terza cosa fue per lo sacrilegio fatto coll'armata di Pisa, e per lo suo figliuolo Re Enzo, che fece pigliare i Cardinali, e molti Prelati fece mazzerare in mare, e morire. La quarta cola fu, perchè egli fu trovato convinto in più articoli di eressa contro alla fede; e di certo egli non fu cattolico Cristiano, vivendo dissolutamente, e participando co' Saracini, poco, o niente usava la Chiesa, o suo usficio, ficchè non fanza grandi evidenti cagioni fu diposto, e condannato, e poi che fu condannato, in poco tempo Iddio mostrò sopra lui, e' suoi la sua ira.



# Come Federigo fu disposto per lo Papa dello imperio. Cap. CXXXIII.

Oiche Federigo fu disposto, il Papa mandò agli Elettori della Magna, che dovessono fare nuova elezione d' imperio, e così fu fatto, che elessono Guglielmo-Conte d' Olanda valente fignore, al quale la Chiesa diede le sue forze, e segli rubellare gran parce della Magna, e diede il perdono, ficcome chi andasse oltre mare, a chi fosse contro a Federigo; onde nella Magna fu gran guerra tra il detto Re Guglielmo, e 'l Re Currado figliuolo del detto Federigo, ma poco durò la guerra, che morì il detto Re Guglielmo negli anni di Cristo mille dugento quarantadue, e regnò nella Magna il detto Re Currado, il quale Federigo avea fatto eleggere Re de' Romani, come faremo menzione di questa sentenzia. Federigo appellò di questa sentenzia il successore del Papa Innocenzio, e mandò sue lettere, e messaggi per tutta la Cristianità, dogliendosi della detta sentenzia, e mostrando come era iniqua, come appare per la sua pistola, la quale dettò il maestro Piero delle Vigne, che comincia la sua salutazione: Avvengachè noi crediamo ec. E appresto la sua privazione, se prima su crudele, e perseguitatore di Santa Chiesa, o de' suoi fedeli in Toscana, o in Lombardia, su poi maggiore, mentre che vivette.

# Come a Firenze fi fe il ponte Rubaconte. Cap. CXXXIIII.

Egli anni di Cristo mille dugento trentasette, essendo Podestà di Firenze messere Rubaconte da Mondello di Melano, si sece il ponte a Rubaconte nuovo, onde egli sondò la prima pietra con le sue mani, e gittò la prima cesta di calcina, e per lo nome del detto Podestà sempre su chiamato il ponte Rubaconte; e alla sua signoria si lastricarono tatte le vie di Firenze, che in prima v'erano poche lastricate, se non in certi singulari luoghi, e maestre strade ammattonate.



## Come il Sole of cure. Cap. CXXXV.

Egli anni di Cristo mille dugento trentaotto a di tre
di Giagno iscurto il Sole tutto appirao nell'aga di
nona, e datà iscursa parecchi ore, e del ali frigge
notte, ende molti ignoranti le ne maraviglianono, è
per la peura maiti ne ispaventmeno nomini, e fermalise in fer
reasa per da non usura movità, e assi un corresso a publicasia, e a confessione. Dissessa per Atrologhi, che la dismissione
sezione mannaiò d'abbassamento, e la scurità, come addississezione mannaiò d'abbassamento, e la scurità.

# Come il borgo di San Ginigio si rifece.

Egli mui di Critto mille dagento quamora, fu rifatto il barge di Sunto Ginigio apprello di Santo Almisto i per quegli della tetra, per lo buono fito, è perfo, il quelo ere in ful demades di Pila; ma poi negli anni di Critto dille dagento quamento il ultimo di di Giugno fu disfesso, per modo alla uni man fi rifece.

# Come Federigo struggè i fedeli di Santa Chiefa. Cap. CXXXVII.

B' detti tempi essendo Federigo Imperadore privato in Lombardia, in quanto potea si misse a struggere in Toscuna, e in Lombardia i sedes di santa Chiesa in tutte le città dove ebbe potere, e in prima comisciò a volue statichi da tutte le città di Toscuna, e telle de' Chibellini, e anche de' Chessi, e trandoghi a Santo Siniato al Tedesco, ma siò fatto lasciò i Ghibellini, e ritume i Guels, poi abbandonati come poveri prigioni vivente di limesse, e ivi in Santo Miniato stettono lungo tempo, impercinatale la Città di Rivenze in que' sempi eva nombile, e potente, si velle in quella ispandere il suo velena, e mettere sonndeta un se dette parti Guelse, e Ghibelline, che più tempo dinanzi erano incominciate, e comecche sossone le dette parti insieme ani pobili in Firenze, e ispesso si guerreggiassono tra lora di pro-

peie nimicizie, ch' erano in sette, nondimeno traevano al bene comune della città, e quegli che si chiamavano Guelfi amavano lo State della Chiefa, e quegli che si chiamavano Ghibellini amavano la Stato dello 'mperio, ma però il popolo di Firenzo i manteneva in unitado, e in hene della Repubblica, me il detto Federigo seducendo per tuoi Ambalciadori, e lettere. quegli degli Ubera, che erano caporali in parce Ghibellina, che eglime cacciatione della città i Guelfilore nimici, profferende loro ajute di lua gente d'arme, e così sece cominciare dissen-Soni, e battaglie cittadinesche in Firenze, ande i estradini & cominciarono a partire, siccome i nobili, e tutto il popolo, e chi tenes coll'una parte, e chi coll'altra, e più parti della città si combatteano, e intra gli altri luoghi principalmente a cala gli Uberti, e ivi con loro si ragunavano i loro seguaci contro a' Guelfi di Santo Piero Ilcheraggio, cioè Bagnesi, Pulci, e Magalotti, e loro amici, e di quello tefto, e ancora i Guelfe d'oltr' Arno su per le pescaje passando gli veniano a soccorrere, quando erano combactuti dagli Uberti. L'altra hattaglia era in Porta Santo Piero, ov' era capo di Chibellini i Tedaldini perch' erano le cafe loro molto forti di palagi, e di torri, e con loro tenesno Lisei, e Caponsacchi, Giuochi, Galigai, e parte de' Buovaguiti, e parte teneana il contrario. Dall'altra passe Biscomini, Donati, Pazzi di Fisenzo, e alcun altro de' Buonagnifi con costoro ancora i Giugni. L'alara puntaglia in Porta del Duomo alla torre di Messer Lancia de' Carseni da Cakinliane, e da Cersina capo de' Ghibellini con Agolanti, e parte de' Biunelleichi, e parte il contrario, o molti popolari di loro parte contra' Tofinghi, Arrigucci, e l'altra parte de' Brunelleichi contra costoro: e l'altra puntaglis in Santo Brancasio, dove erano capo de' Ghibellini, Lamberti, con loro Toschi, e parte degli Amieri, e Migliorelli con molti seguaci di popolo contra' Tornaquinci, e Vecchietti, e parte de' Pigli con costoro, e parte il contrario, e faceano capa in Santo Brançazio alla turre dello Ischeraggio, ch' era de' Soldanieri. La forza de' Ghibellini era in borgo Santo Apastolo, ande grano caporali i Suldanieri, Scolari, e parte de' Giudi, e parse il contrario conera' Buondelmonti, Sgali, Bostichi, Gisadonesi: altr' Arno erano i Chibellini Obriachi, ed altri Ghiballini: di nobili non v' aves se non di case di popolari control Ross, e Norti, e durendo le dette battaglie combattendo più tempo elle sherre . ovvero ferregli dell' una vicinanza all'altra, o le torri l' una coll'altra, che n' evea molte iu Fimane in que sampi d'alsezza di braccia senso, o più con -:

manganelle, e altri difici di dì, e di notte: in questo contra-Ro lo imperadore Federigo mando in Firenze lo Re Federigo suo figliuolo, e lo baffaido con molta gente d'armi Tedeschi; onde' Ghibellini presono vigore, e con più forza, e ardire pugnarono contra' Guelfi, i quali non aveano ajuto ne attendeano soccorso, perchè la Chiesa era a Leone sopra a Rodano. e la forza di Federigo era grande in tutte le parti d' Italia, Veggendosii Guelsi si aspramente menare, essendo già la gente di Federigo, con l'ederigo suo figliuolo in Firenze, una domenica si tennono i Guelsi insuo al mercoledì, e non potendo contrastare alla forza de' Ghibellini abbandonarono la difesa, e partironfi della città la notte di Santa Maria Candellaja di Febbrajo negli anni di Cristo mille dugento quarantotto, e certi nobili di Firenze si ridustono nel castello di Montevarchi nel Valdarno di fopra , e parte nel castello di Capraja , e a Pelago, e a Ristonchio, e a Magnale, e insino a Cascia, per gli Guelfi si tenne, e di quindi fi facea guerra alla città, e al contado, e altri popolari di quella parte si ridustono per le concado a' loro poderi, e di loro amici. I Ghibellini, che rimafono in Firenze fignori colla forza di Federigo Imperadore, fi riformareno a loro modo, e feciono disfare ventiquattro fortezze di Guelfi, palagi, e grandi torri, infra quali fu il palagio nobile de' Tolinghi in sul mercato vecchio, chiamato il Pa-lazzo, alto novanta braccia, fatto a colonnegli dimermo, e una torre con esso alta cento trenta braccia. E ancera avea un altra torre in sulla piazza di Santo Giovanni alta, e bella, la quale era all'entrare del corso degli Adimari, e chiamavasi la torre al Guardamorto, perocchè anticamente tutti i gentiluomini antichi fi sotterravano a Santo Giovanni. I detti Ghibellini facendo tagliare la detta torre, sì la feciano puntellare per modo, che quasi si mettesse per modo a puntegli; sicchè cadesse in sulla Chiesa di Santo Giovanni la torre, ch' era alta 120. braccia, ma come piacque a Dio, parve manifestamente, quand' ella venne a cadere, ch' ella cessasse dalla Santa Chiesa, e rivolsesi a cadere per lo mezzo della piazza; onde tutti i Fiorentini se ne maravigliarono, e 'l popolo ne fu molto lieto: e nota, che poi che la Città di Firenze su risatta, ancora non era disfatta casa, e allora si cominciò la detta maladizione di disfare per gli Ghibellini, e ordinarono, che della gente dell'arme dello imperadore vi rimanessono ottocento cavalieri Tedeschi a lore soldo, de' quali su capitano il Conte Giordano. E avvenne che infra l'anno medesimo, che i Guelsi furono cacciati, quegli ch' erano in Montevarchi furono affaliti dalle

۷

. .

masnade de' Tedeschi in guerreggiare il castello di Ganghere ta nel mercatale del detto Montevarchi, di poca gente fu aspr. battaglia infino nell' Arno. Infine i detti Tedeschi furono is confitti, e gran parte di loro morti, e presi: e ciò negli anni di Cristo mille dugento quarantotto.

## Siccome lo 'mperadore Federigo puose l'oste a Parma. Cap. CXXXVIII.

N questo tempo lo 'mperadore Federigo puose l' affedio a. Parma in Lombardia, che s' era rubellata dalla sua signoria, e teneano dalla Chiesa, e in Parma era il Legato del Papa con gente d' arme, Federigo con sue forze, e de' Lombardi v'era, e stettevi per più mesi, e giurato avea di non partirfi in prima, se non avea la detta terra, e avea fatta incontro alla detta città una bastia a modo d'un' altra città con sossi, steccati, e torri, case coperte, e murate, alla qua-le puose nome Victoria, e per lo detto sassedio avea ristretto molto Parma, ed era sì assortigliata di sormento, e di vettovaglia, che poco tempo il potea tenere, e ciò sapea bene Federigo per sue ispie, e per la detta cagione quasi gli tenea, ficcome gente vinta, e poco gli curava. Avvenne che un giorno Federigo per prendere suo diletto esfendo in caccia con cani, e con uccelli con certi suoi baroni fuori di Vittoria, i cittadini ciò laputo per loro ispie, come gente disperata, uscirono tutti fuori di Parma armati, popolo, e cavalieri, e vigorosamente assalirono la detta bastia. La gente del detto Imperedore improvvilo non con ordine, e con poca guardia come quegli, che non curavano loro nimici, veggendofi sì subito aspramente assaliti, e non vi essendo il loro signore, non ebbono difela, e missonsi in fuga, e in isconsitta, sì erano melti più, che quegli di Parma: della quale sconsitta molti ne furuno morti, e prefi, e l'ederigo iappiendo la novella con grande vergogna fi fuggi a Cremona. E Parmigiani presono la bastia dove trovarono molto fornimento, e victovaglia, e molto vasellamento d' argento, e tutto il tesoro, che avea lo imperadore in Lombardia, e la corona fua. la quale i Parmigiani hanno ancora nella Sagrestia del loro Vescovado, unde ne furono tutti ricchi, e tolto la preda vi misono entro suoco; e tutza la batterono, acciocche mai non avelle segno di città, ne di bastia, e ciò su di Febbrajo negli anni di Cristo mille dugento quarantanove. Sic-H 3

. 410

## Sicçome Federigo lasciò Vicario Enzo suo figliuolo in Lombardia. Cap. CXXXVIIII.

Oco tempo appresso lo 'mperadore lasciò suo Vicario generale in Lombardia Enzo luo figliuolo, il quale era Re di Sardigna, ed era suo figliudo naturale, e venne in Toseana, e trovò, che i Ghibellini signoreggiavano la Città di Firenze, e nel mese di Marzo s' erano posti ad alledio al castello di Capraja, nel quale erano caporali i Guelfi usciri di Pirenze, no mai v'era entrato; ma 🛊 ne guardava, che per suoi aguri, ovvero indovini, ovver profezia trovava, ch' egli dovea merire in Firenze; ma passò all' ofte, e andò a suggiornare nel castello di Puccechio. Per diferto di vittuaglia, non potendofi più tenere, feciono quegli dentro configlio di parreggiare, e arebbone auco ogni buone parcico, o uvero pacco; ma uno catsolejo uscica de Pirense; ch' era fate uno grande Anziana, ildegnoto perchènon fu richiefto al dette configlie, fi fece alla porta, e gride a quegli dell' ofte, che la terra non fi potra tener più: per la quale cofa quegli dell' ofte non vollono intendere a patteggiare; oude quegli dentro, come gente morta, s' serenderono alla merce delle 'mperidore, e ciò fu nel mafe di-Maggio, nel mille dugentes quarantaneve. De' detti era 'il Conte Ridolfo da Capraja, e meller Rinieri Zingani de' Buondelmonti, o rappresentati in Fueecchio allo 'mperadore, 'tutti gli menò seco in Puglis, e missegli in prigione, e poi per lettere mandategli per gli Ghibellini, e imbalciate, a tutti i nobili di Pirenze fece trarre gli occhi, e mazzerare in mare, falvo messer Rinieri dotto, perche lo trovò uno magno, e valento cavaliere; non lo volle fare morire, ma fecelo abacinare degli occhi, e poi in sall' Isola di monte Cristo, come religioso, fin fina vita: e ? sopraddetto calzolajo da quegli di suori su guarentito, i guali tornati poi i Guelfi in Firenze, egli torno, e riconossiuto poi a furore fu lapidato vilmente pergli fanciult, e strascinato per la terra, e gittato ne' fosi.



# Siccome Enzo Vicario venne a oste a Bologna. Cap. CXL.

Such a ingigate. Per la quel cola i buyon pemini a rengado-

Egli anni di Cristo mille dugento cinquanta di Maggio. lo Re Enzo figliuolo di Federigo, effendo rimafo Vicario, e capitano della taglia in Lombardia, venne a ofte alla Città di Bologna, i quali fi teneano col Legato, e colla Chiefa. Il detto Legato con gente d'arme uscirono fuori vigoroalmente col popolo contra 'l Re Enzo, e isconfissonlo, e presonlo nella detta hattaglia con molti di sua gente, e lui missono in prigione in una gabbia di ferro, e in quella fini fua vita a grande dolore. Il detto Federigo fi parti di Tofcana udendo, che Enzo suo figliuolo era preso, e isconfirto da' Bolognesi; onde la forza del detto Imperadore cominciò a calare in Toscana, e in Lombardia: e quegli, che teneano parte Guelfa, e della Chiefa cominciarono a prendere vigore. Avvenne che essendo il Vicario dello 'mperadore co' Fiorentini Ghibellini a uno castello di Ostina in Valdarno, il quale i Guelfi usciti di Firenze aveano rubellato, essendo grande parte dell' ofte nel borgo di Fighine per guardia, acciocchè i Guelfi, ch' erano con loro amistade in Montevarchi ragunati, non potessono venire a soccorrere il detto castello d' Ostina. e i detti Guelfi partendosi da Montevarchi la notte di Santo Matteo di Settembre negli anni di Crifto mille dugento quaranta, vennono, ed entrarono ne' detti borghi di Fighine, e fubitamente assalendo la detta gente per la notte, ch' era sanza nulla difensione, i Ghibellini furono isconficti, e gran parte morti, e prefi per le case: e la mattina vegnente si levò l'ofte da Oftina con vergogna, e tornò in Firenze. Senge Pierra Hickertzagiou il gonna da il-

## Come in Firenze fu grande ripitio per le gravezzé. Cap. CXLI.

Ornata la detta ofte in Firenze ebbe tra' cittadini grande ripitio. Imperocchè i Gh bellini, che fignoreggiavaro il popolo, molto gli aggravavano di libbre, e d' imposte con poco frutto, che' Guessi erano già isparti per lo contado di Firenze, e teneano molte castella, e facevano guerra alla città, e oltre a ciò quegli degli Uberti, e altri nobili Ghibellini tiranneggiavano il popolo digravi sor.

🏚 dov' è oggi Santa Maria Ughi . Più oltre inverso Rorta-soc fan' aveano i Cosi, i Pigli, Monaldi, Soldanieri, Foresi intor-🖚 a Mercuto Nuovo Giandonati, Bostichi, Vitellui, que'dell' Arca, della Sannella. Intorno a Orto Santo Michele i Chiaramontesi, Ramaldelli, Compiobbesi, Absti, che vi venno poi; Ostrigai, Buonaguifi inverto Garbo. Alepri, Sacchetti, e Guic-El Sobono torri più balle nella via, che va da Santo Pulinari a Santo Giovanni, e gli Schelmi ebbono torri nell'Anguillaja. In Porce del Duomo i Figiovanni, i Firidolfi, i Fighineldi, i Ferrantini; e poi i Tornaquinci n' ebbono intorno a Mercato Vecchio. I Pazzi di Firenze ebbono poi torri prello a' Ravignani, e gli Agli n' ebbono presto a Santo Michele Berteldi, e questi sopraddenti tutti, o la maggior parte ebbono torri d' attezas di centoventi braccia, e quale meno, e la maggior par-16, o quali tutte erano girca a quella altezza. E più torri avea mella detta nustra Città, le quali si chiamavano le torri delle Vicinanze, e fecionsi quendo si facevano le battaglie cittadiselche dette addietro, e ora per non fare più lunga mena, ritorneremo a feguitare sopra altre materie.

Come si davano i Gonfaloni del Comune d' mobili cittàtadini. Cap. CXLII.

774 Poi che abbiamo detto de' Godfalobia e insegne del popolo, diciamo di quelle del Comune della Cietà. che si davano nelle guerre a' nobili cicradini, e potenti populari. La 'nfegna de' cavalieri'del festo d' oltr' Amo era tutta bianca: e quella di Santo Piero Ischeraggio a eraverso nero, e giallo. E ancora oggi l'usano i cavalieri in toro fopranlegne, e armeggiare: e quella di borgo addogata per lungo, bianca, e anzurra; quella di Samo Brancacio tutto ermiglia, e quella di Porta del Duomo ura tutta bianca, e quella di Porta Santo Piero era tutta gialla. Le 'niegne dell' offe del Comune erano le prime bianche, e vermiglie dimezzete; queste avez il Podestà; quelle del Podestà dell'oste, e Muardie del Carroccio eranodue, l'una campo bianco, entrovi Croce piccela rolla, e l'alera per centrario campo rollo, croce bisnea! quella del Mercaro era verde ..... quelle de bas destrieri erano due, l'una il campo bianco, l'altra campo ven miglio, e in ciascheduna il balestro. Per simile modo de'palveleri. l'una bienca, entrovi uno palvese rermiglio, e in quello palvele nao giglio biageou: e il alem vermielia energyi noo pelpalvese bianco con uno giglio vermiglio; e quella della salmeria era bianca con uno mulo nero; e quella de' guastatori era bianca con ribaldi dipinti in gualdana giucando: e quella de' marrajuoli, e palajuoli bianca, entrovi dipinto marre, e pale. Queste insegne di cavalieri, e d'oste, e di guerre si davano sempre il di della Pasqua della Penticosta nella piazza di Mercato nuovo, e donavale il Podestà di Firenze. I sesti quando andavano tre insieme, era ordinato il sesto d'ostr' Arno, Borgo, e Santo Brancazio, e gli altri tre testi. Santo Piero Ischeraggio, Porta del Duomo, e Porta Santo Piero.

# Della morte di Federigo Imperadore. Cap. CXLIII.

die per panta gli lafeintone, i quali ricoverationo in Campi-

El detto anno della incarnazione mille dugento cinquanta, estendo Federigo Imperadore in Puglia nella Città di Firenzuola all' uscita d' Abruzzi forte malato, e già del fuo augurio non fi seppe guardare, che trovava, che dovea morire in Firenze (e come dicemmo addietro) per la detta cagione non volle mai entrare a Firenze, ne in Faenza; ma non feppe interpetrare le parole mendaci del Dimonio: avvenne che aggravato della detta infermità, ovvero malaccia, essendo con lui uno suo figliuolo bastardo, che aveva nome Manfredi, disiderolo d'avere il tesoro di Federigo fuo padre, e la fignoria del Regno di Cicilia, e temendo, che Federigo di quella malattia non campasse, o facesse testamento, concordandosi con uno suo secreto ciamberlano, promettendogli molti doni, e fignoria, con uno pimaccio, che 'l detto Manfredi pole al detto Federigo in fulla bocca, sì l'affogò. E per lo detto modo morì disposto dello 'mperio iscomunicato da Santa Chiesa, e sanza penitenzia, e fanza facramenti; questi fece morire la moglie, e Arrigo suo figliuolo, e videfi isconfitto, e preso Enzo suo figliuolo Re, ed egli dal suo figliuolo Manfredi vilmente morto. E ciò suil di di Santa Lucia di Dicembre nel mille dugento cinquanea; ed esso morro, Manfredi prese la guardia del reame, e del tesoro: e il corpo di Federigo fece portare a soppellire onorevolmente alla Chiesa di Monreale disopra la Città di Palermo, e alla sua sepoltura volendo iscrivere molte parole in fua magnificenza, un Cherico Trontano fece questi brevi

versi, i quali piacquono molto a Manfredi, e a' suoi Baroni, e secegli scolpire nella detta sepoltura, i quali dicevano così:

Si probitae fenfue, virtutum gratia, cenfut, Nobilitae orti posseut resistere morti. Non faret extinctus Federicus, qui jocet intus.

E nota che in quello tempo, che lo 'mperadore Federigo morì, avea mandato per tutta Toscana per tutti gli statichi di Guelsi per fargli morire, e andando in Puglia, quando furono in mare, seppono novelle della morte di Federigo. Le guardie per paura gli lasciarono, i quali ricoverarono in Campiglia, e di là tornarono in Firenze, e nell'altre terre di Toscana molto poveri.

## Della morte del Vicario di Federigo. Cap. CXLIII.

A notte medesima, che morì Federigo, morì uno suo Vicario, ch' era per lui in Firenze, che avea nome messer Rinieri da Montemerlo, che dormendo nel suo letto, gli cadde addosso una volta, ch' era disopra alla esmera, e ciò su in casa gli Abati. Essendo sortissicato il popolo di Firenze, e venendo la novella della morte di Federigo pochi giorni appresso, il popolo rubellò, e rimessono in Firenze la parte de' Guelsi, facendo sare loro pace co' Ghibellini, e ciò su a di sette di Gennajo mille settecento cinquanta.

#### Come la parte Guelfa, e la Chiefa esaltoe per la morte di Federigo. Cap. CXLV.

Olto esaltoe la parte Guelsa, e della Chiesa per tutta Italia per la morte di Federigo, e la parte dello 'mperio, e de' Ghibellini abbassò, imperciocchè Papa Innocenzio tornò d'oltre monti colla corte a Roma savoreggiando a' fedeli Cristiani di Santa Chiesa. Avvenne, che nel mese di Luglio anni mille dugento cinquanta uno, i Fiorentini seciono oste a Pistoja, ch'erano loro ribelli, e combatterono co' Pistolesi, e sconsissongli a Monte Robolino con gran danno di morti, e di presi Pistolesi, ed era alloca

Podestà di Firenze messer Ruberto da Mandella di Melano: e per cagione, che alla parte de' Ghibellini di Firenze non pizcea la fignoria del popolo, perchè parea loro, che favoreggiassono i Guelfi, e per addietro erano usi di tiranneggiare, e per la baldanza dello 'mperadore, sì non vollono seguire, nè il popolo, ne il Comune alla detta oste sopra Pistoja, ma in detti, e in facti la contradissono per animosità di parte, perocchè Pistoja sì si reggea in que' tempi a parte Ghibellina; per la quale cagione, e sospetto, tornata l'oste da Pistoja vittoriosamente, le dette cafe de' Ghibellini furono cacciate, e mandate fuori della città per lo detto popolo nel mese di Luglio mille dugento cinquantauno; e cacciati i caporali Ghibellini di Firenze, il popolo, e' Guelfi, che dimoravano alla fignoria di Firenze, sì mutarono l'arme del Comune, e dove per addietro anticamente fi portava il campo rosso, e'l giglio bianco, sì feciono al contrario il campo bianco, e 'l giglio vermiglio; e' Ghibellini & ritennono la prima insegna antica del Comune dimezzata bianca, e rossa, e non si mutò mai.

# Come Currado figliuolo di Federigo s' apparecchiò di venire della Magna. Cap. CXLVI.

Ome lo Re Currado della Magna seppe la morte di Federigo, s' apparecchio con gran compagnia d' andare in Puglia, e in Cicilia per possedere il detto reame; del quale il suo fratello bastardo Manfredi se n' era fatto Vicario, e fignoreggiava in tutto, salvo la Città di Napoli, e di Capova, i quali s' erano rubellati per la morte di Federigo, e tomati all' ubbidienza della Chiesa: e per la cagione della morte di Federigo molte città di Lombardia, e di Toscana aveano fatto mutazione, e tornati all' ubbidienza della Chiefa. Non si volle il detto Re Currado passare per terra; ma essendo nella Marca di Trevigi, se co' Viniziani apparecchiare gran pavili per mare: e passò in Puglia nel mille dugento cinquantuno, e avvegnache Manfredi fosse cruccioso della sua venuta, perchè intendea d'essere fignore del detto regno, nondimeno ricevette Currado suo fratello a grande onore, e come fu in Puglia sece oste sopra la Città di Napoli, la quale prima de Manfredi Prenze di Salerno cinque volte era offeggiata, e assediata: e non l'avea potuta avere per sua grande ofte, e assedio, ed ebbe la città salva, e le persone, e la terra, ma Currado non attenne loro i patti, e come fu in Napoli fece disfare le mera, e tutte le fortezze di Napoli, e

Sinigliantemente sece alle Città di Capus, chest era sibellatat di n poco sempo recè tutto il Regno alla sur signocia, abbattendo ogni suo ribello, o che suste amico, o seguece di Sante Chiest: e non solamente i Laici, ma eziandio i Religiosi se subattendo chi non era alla sua abbidienzia, e promutando i senisiaj, secome sosse Papa: e se Vederigo suo padre su pesso guiratore di Santa Chiesa, se se Vederigo suo padre su pesso guiratore di Santa Chiesa, se se Vederigo suo padre su pesso guiratore di Santa Chiesa, se questo Curtado sosse usitatuana tempo, sarebbe suco peggiore; na poco appresso inferme di grande malattie, ma non però mortale, seccendosi curtate si Medici. Menstredi suo stravello per rimanere signosa il sene si detti medici, per moneta, e grande promesse, avvaelenase in un cristro, e di quello mari iscomunicato nel mille dagento cinquantador: e di lui rimasse uno fanciulto, ette chia nome simpliantemento Currodo, naso per madre della siglianta dal Duca di Bavisto.

Siccome per la morte di Currado, Manfredi rimafe fignore. Cap. CXLVII.

Orto Currado Re della Magna, Manfredi rimale fignore, e bullo di Cicilia. e del Regto, avergniachè per la morre di Currade alquanin sesse del Regno fi rabellaffeno: e Papa landestitis quarto con grands afte della Chiefa si mise nel Rogno per acquistaro se verre, che senes Manfredi contra alla volontà della Chiefa, e Accome iscomunicato. E come l'ofte della Chiefa fu entratt nel Regno tutte le città, e castella infina a Napoli a'arrendesone al detto Papa; ma poco dimerato il desso Papa in Napo-L'infermé, e mort nel mille dugente cinquancadne, e in Napoli fa l'oppellito, e per la morte di lai, e per la vacazione, che depo lui ebbe la Chiesa, che più di due anni stette sauza Paftore, Manfredi racquistò ructo il Regne, e crebbe malco la fire forse a lunge, e appreño: e con grande ifindio sì s' incesdes con tutte le città d' Italia, che erano Ghibelline, a fedoli delle imperio, e sjuravale con sua gence Tedesca, facendo con leco taglia, e compagnia in Toleana, e in Lombardia: e quando il detto Manfredi si trovò in istato, si pensò sassi suc di Cleilin, e di Puglia, e perchè ciò gli venifie intto, sì fi me ed amici con doni, e uffici i maggiori Beroni del regno: e fop-piendo come del Re Currado suo fratello era zimalo uno suo figlinole chiamete Carredine, il quele par sagione ess diritte CTC-

erede del reame di Cicilia, e nella Magna era nella guardia della madre, sì pensò una fradolente malizia, e raunò tutti i Baroni del regno, e propose loro quello, che avesse a fare della lignoria. Conciofossecosachè egli avesse novelle, come 'l suo nipote Curradino era gravemente infermo, eda non potere mai reggere reame; onde per li fuoi baroni fu configliato, che mandalle suoi imbasciadori nella Magna a sapere dello stato di Currading: e fe fosse morto, o infermo, consigliavano, che Manfredi fosse farro Re. A ciò s' accordo Manfredi, come colui che rutto ciònvea ordinato firtizziamente: e mondati gli ambalciadori a Curradino, ed alla madre con ricchi prefenti, e grandi proferte, i quali giunti a Soavia, trovacono che la madre ne faceva gran guardia, e con lui tenea più altri fanciulli di gentiluomini, vestiti di sua roba. Domandando i detti ambasciadori di Curradino, la madre, temendo di Manfredi, mostrò loro uno de' detti fanciulli , e quegli con ricchi presenti feciongli doni, e reverenzia, infra quali doni furono confetti avvelenati; e quello garzone prendendone, tosto mori: ed eglino credendo avere morto Curradino diveleno, tofto fipartirono della Magna, e come furono tornati in Vinegia, feciono fare alla loro galea vele di panni, e tutti li arredineri, ed eglino si vestirono a nero, e come giunsono in Puglia seciono fembiante di grande dolore, ficcome da Manfredi erano ammaestrati, e rapportarono, che Curradino era morto, e fatto per Manfredi gran sembiante di corrotto, e pianto, e da' suoi amici, e dal popolo, ficcome aveano ordinato, fu eletto Re di Cicilia, e di Puglia: fi fe coronare negli anni di Cristo mille dugento cinquantacinque.

# Siocome Alessandro quarto fu eletto Papa. Cap. CXLVIII.

Opo la morre di Papa Innocenzio, e della sua vacazione, su eletro Papa Alesiandro quarto, naro della Città di Lagnia di Campagna nel mille dugento cinquantacinque, ed istette nel Papato quasi anni sette, il quale avendo inteso siccome Mansredi s' era coronato Re di Cicilia contro la volontà di Santa Chiesa, secolo nichiedere, che lasciasse la signoria, il quale non volle ubbidire; per la qual cosa il detto Papa prima lo iscomunicò, poi lo privò del reame, e mandò contr'a lui il Cardinale Otto Legato con grande oste: e prese molte terre della marina, e di Puglia, cioè:

la Città di Siponto, e 'l Monte Santo Agnolo, Barletta, e Bari infino a Otranto, e Calavria, e poi la detta ofte per la morte del detto Legato tornò invano, e Manfredi riprese, e racquistò tutto, e ciò su nel mille dugento cinquantasei. Il detto Re Manfredi fu nato per madre d' una bella donna de' Marchesi Lancia di Lombardia, e su bello del corpo come il padre, e più lusturioso in ogni lussuria, sonatore, e cantore, e volentieri si vedeva intorno giocolatori, e belle concubine, e sempre vestiva drappi verdi. Fu largo, e cortese, e lieto, ficch' egli era molto amato, e grazioto, e tutta sua vita era Epicura, non curando di Dio, e nimico di Santa Chiefa, e de' Cherici, occupando le Chiese come suo padre, e ricco signore per lo tesoro, che avea avuto di suo padre Federigo, e di Currado suo fratello: per moglie ebbe la figliuola del Dispoto di Romania, di cui ebbe figliuoli: l'arme, ovvero ininfegna che prefe, e portò, fu quella dello 'mperio, falvo dove lo 'mperadore suo padre portò il campo ad oro, e l'aquila nera, egli portò il campo d'argento, e l'aquila ne-78. Questo Manfredi fece disfare la Città di Sponto in Puglia, perchè per gli paduli, che v'erano dintorno, non era sana , e non avea porto: e di quegli cittadini fece ivi presso a due miglia in fulla roccia, in luogo dov'era buono porto, fece fare una città, la quale per suo nome la fece chiamare Manfredonia: la quale è il migliore porto, che sia da Vinegia a Brandizio; e di quella terra fue Manfredi Bonetta Conte Camarlingo del detto Re Manfredi nomo digrandiletto, il quale per sua memoria sece sare la grande campana di Mansredonia, la quale è la maggiore, che si trovi di larghezza, e non può sonare.

# Come gli Ubaldini feciono ragunata a Monte Acenico. Cap. CXLVIIII.

Egli anni di Cristo mille dugento cinquantuno gli U-baldini con loro amistade de' Ghibellini, e de' Romagnuoli, aveano fatta gran raunata in Mugello pet fare oste a Monte Acenico, che aucora non era loro. I Fiorentini v' andarono, e sconsissono grande loro danno, e di loro amistà: e nel medesimo anno essendo i Fiorentini, cioè i Ghibellini usciti di Firenze, entrati con massade di Tedeschi, e rubellato il castello di Montajo in Valdarno, e itivi cavalieri delle quattro sessono andati a porvil'assedio, i Ghibellini colle massade de' Tedeschi

non lasciarono accampare i Fiorentini; ma da' detti Ghibellini furono rotti, e cacciati; per la qual cosa i Fiorentini cavalieri, e populo co' Lucchesi, e altre amistadi, nel mese di Gennajo v' andarono a oste, e non lasciavano per lo tempo contrario, e le grandi nevi, che a loro non ponessono l'asse. dio intorno 'l castello, per modo che non vi puteano entrare, nè uscire persona, e gittandovi dentro pietre con edifici: al soccorso del quale castello vennono le masnade de' cavalieri di Pisa, e di Siena con popolo assai del contado di Siena, che allora tenea con parte Ghibellina; per la quale venuta de' Samesi, e de' Pisani ricominciò la guerra da Sanesi a' Fiorentini. Essi venuti si puosono a campo alla Badia a Coltibuona presso 2 Montajo a uno miglio. I Fiorentini ordinati i loro battifolli incorno al castello, i cavalieri di Firenze con certi eletti pedoni francamente s' addirizzarono contro a' Pisani, e' Sanesi, per combattere, non lasciando per le nevi, nè per la salita del poggio. Veggendo ciò i nimici vilmente si suggirono in iscon-fitta, con grande loro danno; onde quegli del castello s' arrenderono a prigioni, i quali tutti furono menati a Firenze, e I castello su disfatto; e ciò su nel detto mese di Gennajo, essendo Podestà di Firenze messer Filippo degli Ugoni di Brescia.

## Come i Fiorentini andarono a ofte a Pistoja. Cap. C L.

l'Egli anni di Cristo mille dugento cinquanta uno, i Fiorentini andarono a oste a Pistoia, e guastarono intorno, e puosono assedio a uno castello chiamato Tizzano, ed ebbonlo a patti a di ventiquattro di Giugno, e in quello di ebbono i Fiorentini novelle, come i Pisani coll' ajuto de' Sanesi aveano isconsitto i Lucchesi a Monte Topoli: e incontanente compiuti i patti, ed avuto il castello, si levarono da oste, e pastarono in Valdarno per seguitare i Pilani, esopraggiunsongli al Ponte ad Era: quivi ebbono grande battaglia, e furono isconsitti i Pisani; e i Lucchesi, ch' erano legati, cioè i prigioni, legarono, e presono i Pisani, e la caccia fu infino alla badia a San Sovino appresso a Pisa a tre miglia; ande molei Pilani, e Sanch furono morti, e prefiere surono più di cremila i queli vennono legati in Firenze, finza quegli che menarono presi i Lucchesi: e su preso il Pode-Ad di Pife, che ayea nome messer Annolo di Rana, ed esa

#### ISTORIA

130

allora Podestà di Firenze messer Filippo degli Ugoni da Broscia, il primo di del mele di Luglio.

Come Firenze rimase in buono stato per la signoria del popolo, e' Gbibeilim di Firenze entrarono in Figgbine. Cap. CLI.

El detto tempo essendo la Città di Firenze in buono stato per la fignoria del popolo, si fece il Ponte a Santa T inita: e in ciò operò molto Lamberto Fretcobaldi, il quale nel por olo era cominciato a effere grande Anziano, e già erano commetato egli, e' inoi a essere grandi in istato, e nel detto tempo eslendo i Ghibellini di Firenze col Conte Guido Novello della cata de' Conti Guidi, entrarono nel castello di Figghine, il quale era molto forte, e sibellatolo al Comune di Firenze, eilen lo l'ofte de' Fiorentini sopra' Pisani ( com' è detto di sopra ) Tornata la detta oste con victoria, lenza loggiorno si puolono a oste lopra Figghine, e ivi dirizzarono i difici, e dieronvi alpra battaglia; onde s'arrenderono a patti d' andar falvi; il Conte co' forestieri Ghibellini usciti di tornare a Firenze per pace: e ciò su per più cafati. I Guelfi di Firenze, non piacendo loro la fignoria de' Ghibellini, cercarono il contrario. Altri disse, che quelli della cala de' Franzesi per moneta, che ebbono da' Fiorentini, aveano ordinato dare loro il castello, per la quale cosa il Con-se, e gli usciti di Firenze vennono a' detti patti, e partitone il Conte, e sua gente, la terra contra patti arsa, e disfatta, e abbrucciata contra patti, e rubata. E ciò fu sotto la signoria del detto messer Filippo da Brescia, nel mese d'Agosto.

Come' Fiorentini andarono a oste a Figgbine, e Saneh a Montalcino. Cap. C L I I.

El detto anno essendo l'oste de' Fiorentini a Figghine I Sanesi andarono a oste a Montalcino, il quale era accomodato al Comune tra' patti fatti tra 'l Comune di Firenze, e' Sanefi, e melto avieno fatto al Comune

di Firenze con battaglie, e dificj: e ciò sentendo i Fiorentini, incontanente v' andarono al foccorso, e combatterono co' Sanesi, e sconsissongli, e molti ne furono morti, e presi, e per li Fiorentini fu fornito il detto Montalcino, essendo Podestà di Firenze il detto messer Filippo Ugoni, e su di Settembre. Erano in quel tempo i Fiorentini uniti per lo buono popolo, e andavano in persona a cavallo, e a piede nell'oste con buono, e franco coraggio; e nel detto anno tornati i Fiorentini colle dette vittorie, la Città montò molto in istato, e in grandezza, e in ricchezza, e in tranquillo grande; onde i mercacatanti per onore del Comune una col Popolo, e col Comune ordinarono, che si facesse moneta d' oro, che prima bat-teano moneta d' argento di danari dodici l' uno. E allora si ricominciò la buona moneta de' fiorini d' oro fine di ventiquattro carati, e contavasi l' uno soldi venti, al tempo del detto messer Filippo: i quali fiorini gli otto pesavano once una, e dall' uno lato la 'mpronta di Santo Giovanni Batista, e l' altro il Giglio.

## Come i Fiorentini feciono oste a Pistoja. Cap. CLIII.

TEgli anni di Cristo mille dugento cinquantatre, i Fiorentini feciono oste alla Città di Pistoja, che si tenea a parte Ghibellina, e guastarono intorno, e assediaronla per modo, che niuno non potea uscire: E' Pistolesi vedendosi stretti, e senza speranza d'avere soccorso, s'arrenderono a patti di mettere i loro. Guelfi in Pistoja, e che i Fiorentini vi facessono uno castello, che fosse in sulla porta, che viene a Firenze, e quello si guardasse per gli Fiorentini, e così fu fatto forte, e bello, avvegnachè assai dispiacesse a' Pistolesi: e tennesi per gli Fiorentini, insino che durò il buono popolo vecchio; ma poi per la isconsitta da Monte aperti, che ricevettono i Fiorentini da' Sanesi, tornati i Ghibellini in Pistoja si disfeciono il detto castello per gli Pistolesi: e tornarnata la detta oste da Pistoja con vittoria, incontanente andarono sopra Siena, e dieronvi il guatto, e passarono infino a Montalcino, e guarnironlo, perciocch' era in lega co' Fio-<del>pentini , e loro accomandato : e presono Rapolano , e più al-</del> tre castella, e sortezze de' Sanesi, e tornarono in Firenze con grande onore, ed era Podestà di Firenze messer Paolo da So-HADO. 1 3 Comé

.....

# Come i Fioremini feciono ofte a Siena. Cap. CL 1111.

Egli anni di Cristo mille dugento cinquantaquattro, essendo Podestà di Firenze messer Giuscardo da Pietra Santa di Melano, i Fiorentini seciono oste a Siena, e assediarono il castello di Montereggioni, e di corto l'arebbono auto; ma i Sanesi, pernon perderlo, seciono il comandamento de' Fiorentini e su fatta pace tra loro, e' Sanesi: e al tutto quietarono a' Fiorentini Montalcino: o fu tra loro pace, è accordo.

# Come i Fiorentini presono Poggibonizi, e Montanana degli Squarcialupi, e Polterra. Cap. CLV.

El detto anno, e tempo, partendosi da Siena si ebbono il castello di Poggibonizi, e poi il castello di Montanana degli Squatcialuni, per forza, è ingegno, che s' era rubellard de Fiorentini: e quelli che prima vi entrarono dentro furono fatti franchi in perpetuo da' Fiorentini, e partita la detta ofte de Fiorentini da Poégiboniai, san-28 tornare in Pirenze, andarono sopra Volterra, che la teneano i Ghibellini: e giugnendo la derra ofte sopra il poggio, e vigne di Volterra, guaffando, e con intendimento, che come avellono dato il guasto tornare in Firenze, che conciofossecofache la Città di Volterra fosse la più forte di Italia, venne a Fiorentini una improvvisa vittoria, che i Volterrani veggiendo l' ofte presso alla terra, ovvero alle porti con grande surore: tutta la buona gente della terra uscirono fuori contro a Fiorentini senza ordine, o capitaneria, aspramente assalirono, e danneggiarono i Fiorentini per lo vantaggio della scesa; ma i Fiorentini vigorosamente sostennono, e i cavalieri pinsono al poggio all' ajuro del popolo, che combatteano con li Volterrani; onde i Volterrani si convertirono in fuga, e intrando in Volterra, ch' erano aperte le porti, i Fiorentini, che erano mischiati co' Volterrani, combattendo con loro, sanza contasto grande si milono dentro, per modo, che ingrossando la gente de' Fiorentini, presono le fortezze, e le porti di sopra guernirono di loro genti: e intrati dentro presono la Città, e presonla sanza niuno contasto; anzi venne incontro loro il Vescovo col Chericato della Città, e colle Croci in mano: e se donne iscapigliate gridando pace, e misericordia; per la quale cosa non il lasciò face ruberia, nè micidio, nè altro malificio: se non che a loro modo risormarono la terra, e poi ne mandarono fuori i caporali Ghibellini. E questo fu d'Agosto nel mille dugento cinquantaquattro, nella detta fignoria di messer Giuscardo da Pietra Santa. Come i Fiorentini ebbono zissormata la Città di Volterra, sanza tornare in Firenza, anstarono sopra Pisa, e' Pisani avendo intese le vittorie de' Fiogentini, come avean preso Volterra, isbigottiti mandarono lore imbasciadori colle chiavi in mano in segno d' umiltà, per avere pace con loro, e fu accettata in questo modo, che in perperuo fostono i Fiorentini franchi in Pisa sanza pagare gahella, o diritto di mercatanzia, che entrafic, o ufcisse di Pisa per mare, o per terra, e che i Pisani terrebbono il peso di Firenze, e la misura de' panni, e la loro moneta alla lega del Comune di Firenze, e non fare contro, nè guerra a' Fiorencini, nè dane ajuco, nè in segreto, nè in palese a' loro nimici. E per patto domandarono la terra di Piombino, ovvero il castello da Ripafatta, di che i Pisani ne furono molto crucciosi, spezialmente perchè i Fiorentini non prendessono Piombino, per cagione del porto: e negare non poteano alla perizione. È uno Pisano, che aveva nome Vernagallo, consigliò: se noi vogliamo ingannare i Fiorentini, mostrandone più teneri di Ripafasca, che di Piombino, ed eglino piglieranno piuttofto queldo, che crederanno, che ci dispiaccia, per conforto de' Luccheli prenderanno Ripafatta, e così avvenne. Poco apprello i Fiorentini lo donarono a' Lucchesi: e ciò su poco senno, che avendo Piombino poteano avere porto in mare. Per le cote dette tenere ferme, dierono i Pilani a' Fiorentini cinquanta fazichi de migliori di Pisa, i quali vennono in Firenze, e ciò samo i Fiorentini colle dette vittorie tornarono in Firenze: e ciò fu al sempo del detto melser Giulcardo nel mele di Settembre negli emi di Cristo mille dugento cinquantequattro, e'l detto anno fu chiamato per gli Fiorentini l'anno vittorioso, envengache poco tempo i detti Pisani attennono la detta pace.

**RYKYKY** 

Della

### Della guerra in Acri da' Viniziani a' Genovesi. Cap. CLVI.

Egli anni di Cristo mille dugento cinquantacinque, a cominciò nella detta Città d'Acri in Soria la guerra tra' Genovesi, e' Viniziani per cagione, che ciascheduno di loro Comuni volle essere il maggiore, per la possessione di Sansale d'Acri, che ciascuno lo volea; onde ne derivò molto male per lo tempo appresso: e in quella riotta i Viniziani furono soperchiati da' Genovesi; ma ivì a due anni, ciò su nel mille dugento cinquanta sette, trovandosi in Acril' armata de' Genovesi, erano cinquanta galee, e quattro navi, surono isconsitte da' Viniziani, e prese ventitre galee, e morti più di mille dugento Genovesi, e disseciono i Viniziani la ruga de' Genovesi, e una bella torre, che si chiamava la Mongioja, e recaronne delle pietre infino a Vinegia, edera Ammiraglio uno di quegli da ca Coriue.

### Come i Fiorentini mandarone in ajuto degli Orvietani cinquecento cavalieri. Cap. CLVII.

El detto anno i Fiorentini in servigio degli Orvictani, i quali aveano guerra co' Viterbesi, e con loro altri vicini Ghibellini, e fedeli dello imperio, e di Manfredi, mandarono in loro ajuto cinquecento cavalieri, de' quali feciono capitano il Conte Guido Guerra de' Conti Guidi; e giunto lui in Arezzo colla detta masnada, sanza volontà, o mandato del Comune di Firenze, cacciò d' Arezzo parte Ghibellina, i quali Aretini erano in pace co' Fiorentini, per la quale cosa i Fiorentini adirati contro al detto Conte andarono a oste ad Arezzo, e tanto vi stettono, che ebbono la terra al loro comandamento, e rimissonvi i Ghibellini, e'l detto Conte se n' andò; ma prima volle dagli Aretini lire quarantaduemila, i quali i Fiorentini prestarono al Comune d'Arez-20. Allora era Podestà di Firenze messere Alamanno della Torre di Melano, e poi negli anni di Cristo mille dugento cinquanta sei i Pisani ruppono la pace a' Fiorentini, essendo Podestà il detto meisere Alamanno, per caldo del Re Manfredi. ch' era tra loro, e' Fiorentini, e' Lucchesi; e andarono sopra al contado di Lucca al castello del Ponte al Serchio; per la quale cosa i Fiorentini andarono sopra i Pisani dalla parte di Lucca al soccorso del detto castello, e quivi assalti i Pisani da' Fiorentini, e Lucchesi surono isconsitti, e moltimorti, e presi, e più di tremila annegati nel Serchio. E ciò fatto i Fiorentini vennono a oste a 'Pisa insino a Santo Jacopo in Val di Serchio: e quivi tagliarono uno grande pino, e in sul ceppo del detto pino coniarono siorini d'oro, e per memoria quegli siorini, che in quello tempo ivi surono coniati, ebbono per segno tra' piedi di Santo Giovanni, quasi com' uno trasoglio, a modo d' uno piccolo albore, e a' nostri di ne vedemmo di quegli cotali siorini; e' Pisani vedendosi così isconsitti, e assediati, seciono pace co' Fiorentini, e co' Lucchesi, e con ogni reverenzia, e patti, che' Fiorentini seppono addomandare.

#### Come que da Poggibonizi vennono in Firenze colla coreggia in collo. CLVIII.

Teglianni di Cristo mille dugento cinquantasette essendo Podestà di Firenze Matteo da Coreggia, i Fiorentini avendo sospetto del castello di Poggibonizi, perchè tenea parte Ghibellina, e dello 'mperio, ed in lega co' Sanesi, che allora non erano amici de' Fiorentini, sì v' andarono subitamente, ed entrarono nella terra per dissare le mura, e fortezza, per la quale cosa i Poggibonesi per lo lore Comune vennono in Firenze colle coregge in collo a chiedere mercè al Comune di Firenze, che 'l castello non sosse dissatto; ma in vano surono le loro chieste, che 'l castello su abbattuto.

### Siccome gli Uberti vollono rompere il popolo di Firenze. Cap. CLVIII.

Egli anni di Cristo mille dugento cinquantotto, essendo Podestà di Firenze messer Jacopo Bernardi, di poco all'uscita di Luglio, quegli della casa degli Uberti con loro seguaci Ghibellini per soducimento di Manfredi ordinarono di rompere il Popolo di Firenze, che parea loro, che pendesse in parte Guesta. Iscoperto il trattato, satti richiedere dalla signoria, non comparendo, e la famiglia del Podestà da loro duramente fediti: per la qual cosa il popolo coll'arme corsono a casa degli Uberti, e uccisono Ischiertizi.

Nerone, e Conte Alberto, morissono sanza figliuoli legittimi, lasciava i detti Vernio, e Mangona al Comune di Firenze, e ciò su negli anni di Cristo mille dugento settantatre.

### Come al Comune fu presentato uno Leone. Cop. CLXI.

El tempo del detto popolo fu prefentato al Comune di Firenze uno nobile, e feroce Leone, il quale su rinchiuso in sulla piazza di Santo Giovanni. Avvenne, che per mala guardia di colui, che lo custodiva, uscio della sua stia correndo per Firenze; onde tutta la città fu commossa di paura: e capitò in Orto Santo Michele, equivi prese uno fanciullo, e tenealo fra le branche; e vedendo la madre questo, e non ne avez più, e di questo fanciullo era rimasa grossa, e partorillo poi, che'l padre fu morto, che gli fu morto da' suoi nimici di coltello, e vedendo ciò, come disperata, con grande pianto, e scapigliata corse contra 'l Leone, e trasseglielo delle branche, e il detto Leone niuno male fece, nè alla donna, nè al fanciullo, se non che gli guatò, e ristettesi. Fu quistione quale cosa fosse, o la nobiltà della natura del Lione, o che la fortuna riservasse la vita al detto fanciullo, che poi facesse la venderra del padre, com' egli sece, e fu poi chiamato Orlanduccio del Lione. E questo fu negli anni di Cristo mille dugento cinquantanove in Orto Santo Michele, presso alle case de' Buonaguisi, e de' Compiobbesi. E nota, che al tempo del detto popolo, e poi a gran tempo i cittadini di Firenze viveano sobrii, e di grosse vivande, e con poche ispese, e buoni costumi, e vestivano grossi panni loro, e loro donne, e molti portavano le pelli iscoperte senza panno, e le berrette in capo, e la maggior parte cogli usatti in gamba, e le donne sanza ornamenti, e passavano la maggiore parte d' una gonnella stretta, e di grosso il carlattino di proino, o di camo, e cinte d' uno ischeggiale all' antica, e uno mantello foderato di vajo col tassello di sopra: e portavonio in capo delle comuni donne vestite d' uno grosso verde di cambragio. Per lo simile modo lire cento era comune dota, lire dugento, o trecento in quello tempo era tenuta dota grandisfima, avvegnachè il fiorino valea foldi venti, e le più delle Dulcelle aveano anni venti, o più anzi che andassono a marito.

Same and the state of the second contraction and

Come i Franceschi, e' Viniziani surono cacciati di Gostantinopoli, e come due Imperadori surono eletti. Cap. CLXII.

El detto anno mille dugento cinquantanove la Città di Gostantinopoli, la quale su conquistata per li Franceschi, e per li Viniziani, essendo Imperadore, e nato della casa di Fiandra Paglialoco Imperadore de' Greci, colla forza de' Genovesi, i quali con loro navi l'atarono, e colla forza dilloro, e per dispetto de' Viniziani, fu-rono presi, e cacciati i Franceschi, e' Viniziani, e tutti i Latini, e a' Genovesi donò il Paglialoco dimolto tesoro: e diè per loro stanza la terra, che si chiama Pera, la quale è presso a Gultantinopoli in sul corno di Caffa, non fidandosi, ch' eglino, e altri Latini avessono forza in Gostantinopoli. E negli anni di Cristo mille dugento sessanta, essendo d'assai tempo in prima eletto per gli Elettori dello 'mperio, furono eletti per discordia due Imperadori: l'una parte elessono Altonso Re di Spagna, e l'altra cioè, furono tre Elettori, il secondo Riccardo Conte di Cornovaglia, fratello del Re d'Inghilterra; e perchè il reame di Boemia era in discordia, e due se ne saceano Re, ciascuno diede la voce sua alla sua parte. Per molti anni era stata la discordia di due eletti, ma la Chiesa di Roma più favoreggiava Alfonso di Spagna. E acciocchè egli con sue sorze venisse abbattere la superbia, e signoria di Manfredi, per la quale cagione i Guelfi di Firenze gli mandarono ambasciadori per sommoverlo del paese, promettendogli grande ajuto, acciocche favoreggiasse parte Guelsa: e lo 'mbasciadore su ser Brunetto Latini, uomo di grande senno, ma innanzi che fosse fornita la mbasciata, i Fiorentini surono isconsittia Montaperti, e'l Re Manfredi prese grande vigore, e quasi tutta Italia di parte Ghibellina, ed il potere della Chiesan'abbassò molto: per la qual cosa Alfonso di Spagna lasciò la 'm. presa dello 'mperio, e Riccardo d' Inghilterra non la seguio.



### I Gbibellini di Firenze mandarono in Puglia ambaficiadori. Cap. CLXIII.

'N questi tempi i Ghibellini usciti di Firenze, che eranoin Siena, erano da' Sanesi male ajutati contro a' Fiorentini, ordinarono tra loro di mandare loro ambasciadori in Puglia al Re Manfredi per soccorso. I quali andati più tempo seguendo Manfredi per lo soccorso, i quali non gli spacciava, e non risponden per molte bisogne, ch' aven da fare. Alla fine volendosi partire, prendendo comiato da lui molto male concenti, Manfredi promise di dare loro cento cavalieri Tedeschi, e i detti ambasciadori turbandosi di tale proferta, e tenendosi di fare loro risposta quasi per risiutare si povero ajuto, e vergogaandosi di tomare a Siena, che aveano avuto isperanza, che desse loro sium di più di secento cavalieri, messer Fariunta degli Uberti disse: non vi sconsortate, e non risiutate suo ajuzo, e sia piccolo quanto vuole, pure facciamo, che di grazia mandi la sua insegna, che venuti a Siena noi gli metteremo, e la insegna in tal luogo, che converrà, che ce ne mandi più; e così avvenne. E preso il savio consiglio la proferta di Manfredi accettarono graziofamente, pregando, ch' al Capirano di loro desse la sua insegna, e così sece; e tornati a Biena con piccolo ajuro, grande ischerno ne su satto, e grande sbigottimento n' ebbono gli usciti di Firenze, attendendo maggiore ajuto da lui.

### Come i Fiorentini andarono a oste sopra i Sanesi. Cap. CLXIIII.

Vvenne, che negli anni di Cristo mille dugento sessanta nel mese di Maggio i Fiorenzini seciono oste generale sopra Sanesi, e menaronzi il Carroccio: e nota, che l'Carroccio era uno carro in su quattro ruote tutto dipinto vermiglio, ed eravi suso due grandi antenne vermiglie in sulle quali stava, e ventolava un grande stendardo dell' arme del Comune di Firenze, che era dimezzata bianca, e vermiglia, e ancora si mostra a Santo Giovanni, e trainavalo un gran pajo di buoi coporti di panno vermiglio, che solamente erano diputati a ciò, ed erano dello Spedale de' Presi: e'l guidatore era franco nel Comune: e quel Carroccio

usavano gli antichi per trionfo, e dignitade: e quando s' andava in oste i Conti vicini, e' Cavalieri il traevano dell' opera di Santo Giovanni, e conducevanlo in fulla piazza di Mercato Nuovo: e posato per me uno termine, che ancora v' è una pietra intagliata tonda a guisa di ruota di carro, sì l'accomandavano al popolo, e i popolari il guidavano nell'oste. E a ciò erano riputati in guardia i più perfetti, e più forti, e virtudiosi popolari della città, e a quello s' ammassava tutta la forza del popolo: e quando l'oste era bandira uno mese dinanzi, ove dovesse andare, si ponea una campana in sull' arco di purta Santa Maria, ch' era in sul capo di Mercato Nuovo, e quella al continuo era sonata di di, e di notte, e ciò era per grandigia di dare campo al nimico, contra cui era bandita l' ofte, che si apparecchiasse, e chi la chiamava Martinella, e chi la campana degli Afini, e quando l' oste andava, si levava del carro, e ponevasi in su uno castello di legname satto in fur' uno carro: e al fuono di quella feguitava l'oste. Di quefte due pompe del Carroccio, e della Campana si regges la superbia del popolo vecchio, e de nostri annichi. Lascesemo di cià, e direma come i Fiorentini feciono olte sopra' Sanesi, e come presono il castello di Vico, e quello di Mezzana, e quello di Casciole, ch' era de' Saness, e posonsi a oste a Siena presso all'antiporto al Monistero di Santa Petronilla, e seciony fare presso a uno poggetto rilevato, che si vedeva di là dalla città una torre, ove teneano a dispetto de' Sanesi la campana z ricordanza di vittoria, ripiena di terra, e piantaronvi fulo uno ulivo, il quale fino a' nostri di v' era. Avvenne, che in quello assedio gli usciti di Firenze uno giorno diedono mangiare a' Tedeschi di Manfredi, e seciongli bene avvinazzare: ea romore caldamente gli feciono armare per fare loro assalire l'oste de' Fiorentini, promettendo loro grandi doni, e paghe doppie: e ciò fu fatto cautamente per gli savi, seguendo il consiglio di messer Farinata degli Uberti. I Tedeschi fuor di senno, caldi di vino uscirono fuori vigorosamento, e assalirono il campo. E perchè i Fiorentini erano improvviso con poca guardia, avendo per niente la forza de' nimici, avvengachè i Tedeschi fussono poca gente, in quello assalto seciono all' ofte grande danno, e molti del popolo, e de' cavalieri in quel punto feciono mala vista, fuggendo per tema, che que' che gli assalirono, non fostono più gente: ma ravveggiendos profono l' arme alla difesa contra Tedeschi, e di quanti n' uscirono di Siena, non ne campò niuno, e tutti furono morti, e la infegna di Manfredi, prefa, e strascinata per lo campo, e TECS-

e questo dicitore su messer Tegghiajo Aldobrandi degli Adima. ri, savio, e prode: e'l sopraddetto Espedito Anziano, uomo profuntuoso, compiuto quello detto, villanamente il riprese, dicendo, che si cercasse le brache, se avea paura, e 'l Cavaliere rispose, che al bisogno, non ardirebbe di seguirlo nella battaglia là, dov' egli si metterebbe. E fornite le dette parole, si levo messer Cece Gherardini per dire il simigliante, che avea detto messer Tegghiojo, gli Anziani gli comandaroso non dicesse: ed era pena libbre cento, a chi arringasse conti al comandamento degli Anziani: e volendo pure dire, sì gli raddoppiarono le pene: ancora consentiva di pagarae libbre trecento, e vedendo, che pure volea dire, non curandosi di pagare quantità, che li solle, gli su comandato a pena della te-Ra, che non dicelle; e così rimale di non configliare; ma per to popolo superbo, e trascurato, si vinse il peggiore, cioè, che la detta oste di presente, e senza indugio procedesse.

### Siccome il popolo di Firenze richiesono loro amistà. Cap. CLXVII.

I Preso il male coosiglio per lo popolo, che l'oste si facesse, richiesono loro amistà d'ajuto, i Lucchesi, Bolognesi, Pistolesi, Samminiatesi, e Pratesi, Santo Gimignano, e Volterrani, e Colle di Valdella, i quali erano in taglia col Popolo, e'l Comune di Firenze: e isforzatamente a piede, e a cavallo, e in Firenze avea ottocento Cavalieri cittadini, e più di secento soldati a cavallo, e raunata la gente si partì l'oste all'uscita d'Agosto, e menarono per pompa il Carroccio, e la Campana chiamata Martinella in sur uno carro: e andovvi quasi tutto il popolo colle insegne delle compagnie, e non fu casa, nè famiglia, che non vi andasse, a o piede, o a cavallo, almeno uno, o due per casa, e di tali più. Quando si trovarono in sul contado di Siena al luogo ordinato in sul siume d'Arbia, luogo detto Montaperti, co' Perugini, e Orvietani venuti in ajutorio de' Fiorentini, si trovarono essere più di mille cavalieri, e più di trentamila pedoni. In questo apparecchio i sopraddetti del trattato, che erano in Siena, ancora mandarono in Firenze altri frati a trattare con certi grandi popolari Ghibellini, che erano rimali in Firenze, e doveano venire nell'oste, che come fossiono assembrati, sì a dovessiono partire da più parti, e suggire dalle schiere, e andare dalla loro parte, per isbigostire l'ofte de' Fiorentini, parenrendo loro aver poca gente a comparazione de' Fiorentini. Avvenne, che essendo sa detta oste in su'colli da Montaperti, i savi Anziani guidatori attendendo, che per li traditori denero fosse data loro la Porta; uno popolano di Porta Santo Pieso Ghibellino, ch' avea nome Razzante, avendo alcuna cosa ispiato dell' attendere de' Fiorentini, con volontà de' Fiorentini Ghibellini del campo, gli commissono, ch'egli entrasse in Siena, e andò, e fece assapere agli usciti di Firenze, come si doveva tradire Siena, e come i Fiorentini erano con molta pozenzia di cavalieri, e dipopolo, e che non si dovestono avvistre a battaglia. I derti messer Farinata, e messer Gherardo gli distono: tu ci ucciderefti, se tu ispandessi quefte novelle per Siena; ma vogliamo, che dichi il contrario; imperciocchè ora, che abbiamo questi Tedeschi, se non si combactesse, nei siamo morti, e mai non torneremo in Firenze: e meglio ci è a morire una volta, che andare sempre tapinando per lo more: e Razzante il segreto de' detti intese, e con una ghirlandaria capo, mostrando allegrezza, andix co' detti, dov' era tatto il popolo di Siena a parlamento, e' Tedeschi, e tutte l' altre massade d'amistà, e con liera faccia disse le novelle larghe da parte de Ghibellini, e traditori del campo, e come P ofte si rengieva male, ed erano male guidati, e male in concordis, e che affalendogli francamente, di certo erano isconfitti. E fatto il falso rapporto per Razzante, a grida di popolo a milono l' seme, dicendo: fia battaglia, e milono dinanzi all' affalto i Tedeschi per la detta porta di Santo Vito, che doves a' Piorentini ester data, e gli altri cavalieri seguendo; quando quegli dell' ofte, che attendeano, che fosse loro data la porta, vidono uscire i Tede chi, e gli altri cavalieri, e il pepolo di Siena inverso loro con vista di combattere, si isbigottitono, veggendo venire si subito assalto, essi non provveduti, e maggiormente, che i più Ghibellini del campo, veggiendo appressare le schiere de' nimici, com' era ordinato, si fuggirone dall' altra parte, come furono gli Abati, e più altri; e non issciarono i Fiorentini, e loro amistadi di fare itchiere. e attendere alla battaglia: e come la schiera de' Tedeschi ruvinolamente percosse, musser Bocca degli Abati traditore, colla spada:in mano tagliò la mano a messer Jacopo de' Pazzi di Firenze, il quale teneva la 'nsegna della cavalleria del Comune di Pirenzot e veggierdo i cavalieri, e il popolo la 'nfegna abbattuta, e il tradimento, si misono in isconsitta. Ma perchè i cavalieri in prima s' avvidono del tradimento, non vi rimasono altro, che trensalei nomini di nome tra morti, e presi;

ma la grande mortalità, e presura su del popolo di Firenze a piè, e de' Lucchesi, e Orvienni; perocche sinchiquos set castello di Montaperti, che metti suono presi, e morti, e più di duemila cinquecento ne rimasono in sul campo morti, e più di mille cinquecento presi di quegli del popolo, e de' migliori di Firenze, e de' Lucchesi, e de' grandi amici loro; e cost si domò la rabbia dello 'ngrato popolo di Firenze, ciò su uno martedi a di quettro di Settembre mille dugento (estanta, e si-massevi il Carroccio, a la Campana detta Marcinella, e metto, arnese de' Fiorentini, e di loro similadi. E per questa cagio, ne su morto ped annullaco il popolo vecchio, che esa dairate in unee vittagie la grande stato per anni disci.

### Come in Firenze venue la novella della dolorofa ifconfuta de Fiorantini. Cap. CLXVIII.

Enuts in Sirense la novella della dolorola isco e tornando i miseri suggiti, si levo il pianto d'uomini, e di femmine sì grande, che andava infino al Cielo; imperciocchè non avez cata, nè piccole, nè grande, della quale aon vi rimanelle uomo morto, geprefot e di Firenze, e di Lacca, e del fuo coutado, e degli Orvienni. per la duale cola i caporali nobili di firenza isbizantici, le spaventati, e temendo degli ufciti, che venieno da Siena colle mainade de' Tedeichi, e Ghibellini ribelli, e confinati, che erano fuori della città, cominciarono a tornare nella terra, pet la quale cosa i Guelsi sanza altro comiato colle loro samiglie piangendo, uscirono di Firenze, e andaronsene a Lucca a di ventitre di Settembre nel mille dugento sessanta. Queste furono le case Guelse, che uscirono di Firenze. Nel sesto d'oltr' Arno Rossi, Nerli, parte de' Mannelli, Bardi, Mozzi, Frescobaldi, Canigiani, Magli, Macchiavelli, Belfredelli, Orciolini, Aglioni, Rinucci, Barbadori, Battomani, Soderini, Malduti, Ammirati: quali tutti, o la maggior parte non di troppo graude cominciamento, aveano cominciati alcuni ad avere nome. Di Santo Piero Ischeraggio, Gherardini, Lucardesi, cioè Douzelli da Poneto, Cavalcanti, Pulci, Guidalotti, del Migliaccio, Malespini, Foraboschi, Manieri, Sacchetti, e parte di que' d' Aquona, Compiobbesi, Magalotti, Mancini, Bucelli, e parte de' Buonaguisi. Del sesto di Borgo Santo Apostolo furono Buondelmonti, Scali, Spini, Gianfigliazzi, Bostichi, Giandonati, i Campoli, Alsoviti, e Baldovinetti (come di sopre si diste)

chi era nobile, e chi no. Nel sesto di Santo Brancazio, Vecchietti, Tornaquinci, e parte de' Pigli, Minerbetti, Beccanugi, Bordoni, e più altri. Del Sesto di Porta del Duomo, Tofinghi, Arrigucci, Agli, Sizii, e ser Brunetto Latini, e' suoi, Mariguolli, e più altri. Del Sesto di Porta Santo Piero, Adimari, Pazzi, Corbizzi, Bisdomini, e parte de' Galigai, e parte de' Donati, e parte degli Scolari. Rimasono quegli della Bella, Cangiberti, e Guidalotti di Balla, Mazzocchi, Uccellini, Giugni, e Boccatonde: e oltra questi molti confinati, e grandi popolari, e ciascheduno sperto. E di tutta la sopraddetta quantità, chi era nobile, e chi non era; perocchè a raccapitolargli ogni volta sarebbe lunga mena. E della detta partita molto furono da riprendere i Guelfi; imperocchè la Città di Firenze era bene murata, e con fossi pieni d'acqua da pozerla discondere, ma il giudicio di Dio a punire le peccata, non si può riparare. E partiti i Guelsi il giovedì, e la domenica vegnente a di diciassette di Settembre, gli usciti di Firenze col Conte Giordano, e colle sue masnade in punto, arricchiti delle prede de' Fiorentini, entrarono in Firenze sanza niuno con-23sto: e incontanente feciono Podestà di Firenze per lo Re Manfredi Guido Novello de' Conti Guidi dal detto di Calen di Gennajo vegnendo a due anni: e tenea ragione nel palagio vecchio di Santo Apolinari del popolo di Firenze. E poco tempo appresso fece fare la porta Ghibellina, e aprire quella via di suofi, acciocche per quella via, che rispondesse al palagio, potesse avere l'entrata, e l'uscita al bisogno per mettere in Firenze i suoi fedeli di Casentino a guardia di lui, e della terra. E perchè si sece al tempo de' Ghibellini, la porta, e la via ebbe nome Ghibellina. Questo Conte Guido fece giurare tutti i cittadini, che rimasono in Firenze la sedeltà al Re Mansiedi: e per patti promessi a' Sanesi sì feciono disfare cinque castella del contado di Firenze, ch' erano alle frontiere, e rimaie in Firenze per Capitano di guerra, e Vicario generale per lo Re Manfredi il detto Conte Giordano con Tedelchi al foldo de' Piorentini, i quali molto perseguitarono i Guessi, in più parte di Toscana, e tolsono tutti i loro beni, e disseciono molti palagi, e torn di Guelfi, e sconfiscarono i loro beni al Comume. Il detto Conte Giordano fue gentiluomo di Piemonte, e parente della madre del Re Manfredi. 

osio deim

### Come in Carte di Roma venne la novella della scanfista de Fiorentini. Cap. C L XVIII.

A Ome in Corre di Roma venne la povella della illera fitta, il Papa, e' Cardinali n' ebbono grande dolore, e sì per gli Biorentini, e sì per le formontare delle faso di Manfredi nimico di Santa Chiefa, il Cardinile Actavisao degli Ubaldini ne fece grande festa; onde ciò veggendo il Cardinale Bianco, il quale esa grande istrolago, e a gromante, diste: le 'l Cardinale Attaviano sapelle il fretto di questa guerra de' Fiorentini, egli non farebbe questa allegrez-2a. Il Collegio de'Cardmali il pregarono, che dovesse dichiarare più aperto, ediegli non lo volca dire, perchè Lparlare del futuro non gli pares lecito alla fua dignità; ma gli Cardinali feciono col Papa, che gli comandò fotto pena d'ubbidien-22, che egli il dicesse, per lo quale comandamento disse in brieve sermone: I vinti vittoriosamente vinceranno, e in eterno non perderanno, e così interpretò, che i Guelfi vinti espciati di Firenze, vittoriofamente vinceranco, e tornerebbose in istato, e mai in Firenze non perderebbono lo stato loro.

### I Guelfi di Firenze, e di Prato, e di più altre n' nfcirono per panra de' Gbibellini. Cap. CLXX.

Br lo simile modo, ch' uscirono i Guelfi di Firenze, cost feciono quegli di Prato, e di Pastoje, e di Volterra, e di Santo Gimignano, e di più altre terre, e castella di Toscana, le quali tornarono a parte Ghibellina, salvo la Città di Lucca uno tempo, e fu il rifugio de Guelfi, i quali Guelfi Fiorentini feciono loro stanziare in Lucca intorno a Santo Fridiano in borgo alla Loggia. E ritrovandofi i Fiorentini in quello luogo, messer Tegghiajo Aldobrandini veggient do lo Spedito, che nel configlio gli avea detto villania, e che si cercasse le brache, s'alzò, e trassesi da' caviglioni delle brache forini cinquecento d'oro, e mostrogli allo Spedito, che di Firenze era ulcito affai povero, e dissegli: vedi com'io ho conce le brache? a questo hai tu condotto te, e me, e gli altri, per tua audacia, e superbia. Lo Spedito disse: voi, perchè mi credevate? În questo tempo i Pisani, e i Sanesi, e Aretini col detto Conte Giordano, è con altri caporali Ghibellini di

Toscana ordinarono di fare parlamento a Empoli per riformare lo stato di parte Ghibellina in Toscana, e far taglia, e così feciono; perocchè 'l Conte Giordano convenia, che tornasse in Puglia al Re Manfredi, e per mandato del Re Manfredi fu ordimro Vicario; e Capitano di guardia generale in Tolcana Gui. do Novello Conce de Conci Guidida Cafencino de Modigliana, il quale per parte consumò il Conte Simone suò fratello, e'l Conte Guido Guerra fuo conforto, e quegli di suo leto, che geneano parce Guelfa, e al tutto era duposto, di cacciare i Guel-A di Toscana. E nel detto parlamento tutte le Città vicine, 🗣 quegli di Sama Fiore, e' Conti Guidi, e' Conti Alberti, e gli Ubaldini proposono, e surono in concordia, per lo meglio di parte Chihellina, di disfare al tutto la Città di Firenze, di recarla a borgora, acciocchè di suo stato non fosse fama, nè potere. Alla quale proposta si levò il savio Cavaliere messer Ea-ginata degli Uberti, e alla sua diceria propose due grossi proverbi, che dicono: Come afino sape, casì minuena rape: e rass capra mppa, tanto che in lupo si rintoppa. E questi due provera bi investi in uno dicendo: Come asino sape, si va capra zoppa: così minuzza rape, se'l lupo non l'intoppa: recando poi con savie parole l'assempro sopra il grosso proverbio, com'era follia di ciò parlare, e come grande pericolo, e danno ne posea venire. È se akro, che egli non fosse, mentre che avesse vita, colla spada in mano la difenderebbe. Vessondo il Conse Giordano confiderando l' nomo, e la sua anto-irà, ch' era meiser Farmata, e 'l suo grande seguito, sì si rima ono del detto parlare: e intesono ad altro. E così per lo valente cirtadino iscampò la nostra Città di tanta furia.

### Come il Conte Guido Novello Vicario di Manfredi feciono ofte sopra Lucca. Cap. CLXXI.

Egli anui di Cristo mille dugento sessantuno, il Conte. Guido Novello Vicario di Manfredi, in Firenze, cogli altri shibellini di Toscuna, feciono oste sopra il contado di Lucca di Settembre, ed ebbono Castel Franco. e Santa Groce, e assediarono Santa Meria a Monte, e ivi settono per spe mesi, e per disetto di vestovaglia i arrenterono a patri, e pni ebbono Monte Calvoli, e il Posto, e poi assediarono Fasecchio, dove era il sore de Guelsi di Toscana, e stettonzi per uno mese, e per buona gente, che dentro vi avez, per grande acquazone, che il persono di astorno, che è sor-

forte, per la piova male si pote usare, e' convenne, che si parzisono, e non l'ebbono, e tornarone in firenze.

## Siscome il Re Manfredi perfeguità i Guelfi di Estenne . e dell'altre terre di Tofrana. Cap. C.L.XXII.

N questi tempi veggendofi gli usciti Guelfi di Firenze, e dell'altre terre di Tofcana, così perfeguitare dalla forza di Manfredi, e de' Ghibellini di Tofcana, nullo fignore si levava contro a Manfredi , ezinndio la Chiefa di Roma avea piccolo potere contro a lui, fi configliarono mandare nella Magna a fommovere Curradino contro a Manfredi fuo zio, che falsamente gli tenea il Regno di Cicilia, e di Puglia, profferendogli grande ajuto, e così mandarono con loro ambalciadori del Comune di Lucca, e per li Fiorentini ufciti vi andò melser Buonaccorfo Billincioni degli Adimari, e melser Simone Donari, ma la madre in nullo modo accontenti di lafciarlo partire da fe; avvengache d'animo era contradio di Manfredi , e per nimico , e ribello di Curradino il riputava i B'tomati detti ambaleladori della Magna, per infegua, e acre di Curradino, dioè della venuta fua, apprefentatoro in Line-el una mantellino fodeleto di velo del dotto Curradino, il justi he a fections donate, e fecciene in Lucca una grande feita bef gli Gueifi: moftravall in Santo Pridiano com' una fanturia, me non fiperno il futuro, come Chritiditto deveva effere loro nimieo, e avveristio.

### Ceme il Vicario di Manfredi fece ofte sopra Lucca a perizione de Pisani. Cap. CLXXIII.

A state appresso, il detto Vicario co' Fiorentini, e' Pifant, e'altre smistà di Ghibellini di Toscana, a petizione de Pisani seciono oste sopra le terre; e castella
de' Lucches, ed ebbono Castiglione, e isebnassono i
Lucchesi, e gli usciti di Firenze; e messer Cece Buondelmonsi vi su preso, e misseselo in groppa messer Parinata degli Uberti, chi disse per iscampario: e messer Piero Asino degli Uberti gli diede di uma mazza di serro in fulla testa, e in groppa dei sintello il uccise; onde se surono sissi ripresi. E dopo
la detta isconsista il Conte Guido co' Pisani, e Ghibellini di
Firenze ebbono il Castello di Nozzano, e 'l Ponte a Serchio,
e Ro-

e Rotaja, e Serezzana. Veggendo così i Lucchesi assalire, ed ispogliare di loro castella, e per riavere i loro prigioni, che ancora n' avea in Siena della isconfitta di Montaperti grande quantità: e veggendo, che degli ulciti Guelfi di Firenze, e di Toscana non avea altro, che danno, e briga, secretamente feciono, e trattarono col Vicario di Manfredi di cacciare i Guelfi usciti di Firenze, di Toscana, e di Lucca, e di riavere i loro prigioni, e le loro castella, e tenere alla taglia, e prendere Vicario, mantenendogli in unitade, e in pacifico stato sanza cacciare di Lucca parte alcuna: e così fu fatto, e fermo l' accordo, subitamente su a tutti comandato, che a pena della persona dovessono isgombrare Lucca, e'l contado infra tre dì; onde sanza alcuno rimedio convenne loro uscire di Lucca, e del contado colle famiglie; imperocchè di presente in Lucca furono le mainade Tedesche, e fatto Capitano per lo Vicario messer Gonzello de' Gazznoli; per la qual cosa molte gentili donne degli usciti di Firenze, per necessitade in sull'alpe di Santo Pellegrino, che sono tra Lucca, e Modana, partorirono i loro figliuoli; e con tanto esilio se n' andarono a Bologna: e ciò fu negli anni di Cristo mille dugento sessantatre. E partiti i Guelfi di Lucca, non rimale, nè città, nè castello in To cana, che non tornasse a parte Ghibellina; e in questo tempo essendo il Conte Guido Novello siignore in Firenze, la camera del Comune votò, e trasse tra più volte balestra, e altri guernimenti da oste, e mandogli a Poppi in Casentino suo ca-Ħello .

### Come i Guelfi cacciati vennono a Bologna. Cap. CLXXIIII.

Enuti nella Cirtà di Bologna i Guelfi cacciati di Firenze, e di Tofcana, più tempo istertono in Bologna, e gran parce al soldo. Avvenne, che in quegli te npi, che quelli della Cirtà di Modana Guelfi contro i Ghibellini vennono a dissensione, ed a bactaglia: e con'è usanza melle terre di Lombardia raunarsi a combattere in sulla piazza, più di stettono assi frontati sanza soprastare l' uno all'altro. Avvenne, che i Ghibellini soprastando, i Guelfi mandarono per soccorso a Bologna, e spezialmente agli usciti di Firenze, i quali incontanente vi andarono, e gianti a Modana per li Guelfi si surono messi dentato: e in sulla piazza di Modana si missono a baccaglia contro a Ghibellini, i quali poco sostenono di e fistono isconsisti di e Modana.

morri, e caccisti della terra, e rabati. Delle prede de quali i detti Guelfi Piorentini, e di Tofcana molto ingrafiarono: e ciò fu negli mani di Cristo mille degento sessantatre. E poce tempo apprello per fimile fi cominciò dificultore, e battaglia: a Reggio, elmanded per lero a' Guelfi ufeiti di Fifence per foccorlo, ch' erano in Modens, incontanente v' andereno, t fectione less Capitane melber Forese degli Adimari. E intrati in Reggio furont in fulla plazza alta battaglia, la quale molto durd, perocche' Chibellini di Reggio crano molto possenzi: tra quali v. cra uno; che esa chiameto il Canca da Reggio, esi in isti sucqra oggi & arviourda. Queki era grande quali con no signare , e di grandessa, e di fortezza, ett und masta in mano de ferro, non fi dediva apprefiare miuno dinanzi a fai. Ciò veggiondo i gentilauminidi Firenze usciti, elestera tra loro dedici de' più veleros uomini, i queli con coltella in 🖚 no 6 rifermiono addoso al detto valentação, e si to occido in fella piazza: Come i Chibellini vidono morto il loro campione, incommenté fi millono in fuga, o fugono circules di Reggio, e rubani. Delle prede de' quali gli dicini Cuelfiarrio. chirono, e bene fi guernirono d'armi, e di cavalli, andarone in fulfidio di Carlo Conte d'Angiò, e di Proventà, qua pefed in Puglie contre Manfredi. : 'muR.

Come per la sconfitta da Montaperti il Re Manistetti monto in istato. Cap. C.LXXV.

Er la sconsitta de' Fiorentini a Montaperti, lo Re Manfredi monto in grande stato, e tutta la parte imperiale di Tolcana, e di Lomberdia melto n'efaltò, e la Chiesa, e' suoi divoti fedeli n' abbassarono. Avvenne, che poco tempo appresso nel mille dugento tessanta Papa Alesiandro morì in Viterbo, e vacò la Chiela sanza Pastore mesi cinque per la discordia de' Cardinali. Poi elessono Papa Urbesto Quarto della Città di Trofi in Campagno in Francia e il quile fu di vile nezione , ficcome uno figliuolo d' uno Ciobattiere . unto vaole dire, come uno calzolajo; ma valente, e favio fue, il quale for confectato negli anni di Crifto mille dugento feffantuno. Questi travando la Chiesa in grande abbassamento per la forsa di Manfredi , il quale occupava enera Italia per l'ofte de l' fuoi Saracini di Nocaro , e avesne multi nelle terre dei patrimonio di Samo Piero; si prodico la croce contr' a loro: per la quele cole i detti fieracipi fi faggirdan in Buglia; me por 3.4

lasciava Manfredi di continuo perseguitare il Papa, e la Chiesa, ed egli stava in Cicilia, e quando in Puglia, seguendo vita mondana Ed essendo il detto Papa Urbano, e la Chiesa cost abbassata per la potenzia di Manfredi: e li due eletti Imperadori cioè quel di Spagna, e quello d' Inghilterra non aveano concordia, nè potenzia di passare in Italia, Curradino sigliuolo del Re Currado, a cui appartenea il Regno di Cicilia. e di Puglia, era piccolo garzone, che non potea ancora venire contro a Manfredi; il detto Papa per infeltamento di molti fedeli di Santa Chiesa, i quali per forza di Manfredi erano cacciati di loro terre, massimamente per gli usciti Guelfi di Firenze, e di Toscana, che al tutto erano seguendo la corte, dolendofi a' pie del Papa, il detto Papa fece uno grande Concilio, e di molti Vescovi, e Prelati, e propuose, come la Chiefa era foggiogata da Manfredi, e come quegli di fua cafa erano sempre perseguitatori di Santa Chiefa, non essendo conoscente di molti benefizi ricevuti, che in quanto a loro parefie, aveva pensato di trarre Santa Chiesa di servaggio, e recarla in fuo fiato, e libertà, e ciò potea essere, chiamando Carlo Conte d'Angiò, e di Provenza, fratello del buono Re Luigi di Francia, il quale era il più sufficiente Prenza d' armi, e d' ogni virrà, che fosse al suo tempo, e di casa possente, siccome era quella di Francia, che fosse campione di Santa Chiesa, e Re di Cicilia, e di Puglia, racquistandolada Manfredi, il quale la tenea perforza inlicitamente, ed era ilcomunicato, e dannato, e molto si confidava nella prodezza del detto Carlo: al quale configlio s' accordarono tutti, ed eleffero il detzo Carlo Re di Cicilia, e di Puglia, e' luoi descendenti infino a quinta generazione, e fermata la lezione, gli mandarono il dicreto, e ciò fu negli anni Domini mille dugento fessantatre, e portata la detta elezione in Francia al detto Carlo per lo Cardinale Simone da Torso, prese consiglio dal Re, e col Conte d'Artese, e con quello di Lansone suoi fratelli, e con più attri baroni, e configliarono, che dovesse sare la detta impresa in ferzigio di Santa Chiesa: e per suo grande onore, profserendogli grande ajuto di tesoro, e di gente: e la donna sua, che era figimola minore del Conte Berlinghieri di Provenza, per la quale ebbe il reditaggio della detta Provenza, e la Concessa come senti la lezione del Conte Carlo suo marito, per estere Reina, impeguò ratti i suoi gio jelli, e tichiese molti figuari di Francia, e di Provenza, che fullono alla fua ban-diera, a farla Reina e ciò fu maggiormente per uno dispetto, e istegno, che poce innanzi le sue tre sirocchie, che custe eraerano Reine, le aveano fatto, difarla sedere più bassa uno grado di loro; onde se ne dolfe col detto Carlo suo marito, il quale le rispuose: non ce ne turbare, che so ti farò tosto maggior Reina di loro; onde ella procacciò, ed ebbe la migliore baronia di Francia al suo servigio, e quegli, che più adoperarono nella detta impresa. E rispuole il detto Carlo al Papa, e a' Ca dinali, per lo dettto Cardinale, come avea accettata la loro elezione, che sanza indugio passerebbe in Italia con forte braccio alla difensione di Santa Chiesa, e contro a Manfredi, della quale novella la Chiesa, e' suoi fedeli, e quegli di parte Guelfa si rallegrarono, e prese gran vigore. Come Manfredi senti la novella si provvide, e riparò di gente, e di moneta, e colla forza di parte Ghibellina di Lombardia, e di Toscana, se venire gente della Magna per suo riparo, acciocchè 'l detto Carlo, e sua gente non potesse intrare in Italia, e in Lombardia, fece suo Vicario il Marchese Palavisin di Piemonte suo parente, e sece apparecchiare in mare grande guardia di galee armate di suoi Ciciliani, e Pugliesi, e Pisani, che erano in lega con lui: sicchè poco temea la venuta dei detto Carlo, il quale per dispetto il chiamavano Carlotto. E negli anni di Cristo mille dugento sessantaquattro d'Agosto apparve in Cielo una Stella Cometa con grandi raggi, che levandosi dall' Oriente con grandi razzi infino che era a mezzo il cielo verso l'Occidente, la sua coma risplendea, e durò tre mesi, cioè nel mese di Novembre, e significò diverse varietadi, che furono in più parti, e molti dissono, che apertamente significò la venuta di Carlo, e la mutazione, che teguì appresso del detto anno del Regno di Cicilia, e di Puglia, il quale si tramutò per la morte di Manfredi da' Tedeschi a' Franceschi: e altre mutazioni di parti, che avvennono a più Città di Toscana, e di L'ombardia, ma trall' altre mutazioni quetta fu evidente. Come la detta istella apparve, Papa Urbano ammalò, e la notte, ch' ella venne meno, passò di questa vita in Perugia, e quivi fu soppellito, per la cui morte alquanto tardò la venuta di Carlo. È Manfredi, e' suoi seguaci se ne rallegrarono, avvisando, che morto il detto Papa, ch' era Franzese, s' impedifie la detta impresa, e vacò la Chiesa sanza pastore sei mesi E su fatto Papa Chimento Quarto della Città di Santo Gilio in Provenza, il quale fu buono uomo, e di fanta vita, avvegnachè in prima fosse stato laico, e avesse avuto moglie, e figliuoli, e grande avvocato in ogni configlio de' Re. di Francia; ma morta la moglie si sece Cherico, e su Vescovo, e poi su Arcivescovo di Nerbona, e poi Cardinale di Soavia, e poi Papa, e regnò anni quattro, e su savorevole al detto Carlo, e rimasene Santa Chiesa in buono stato.

### Come per gli Guelfi si mandò ambasciadori a Papa Clemento. Cap. CLXXVI.

N questo tempo i Guessi usciti di Firenze, e dell' altre terre di Toscana, sappiendo come il Conte Carlo s' apparecchiava di passare in Italia, mandarono loro ambasciadori a Papa Clemento, acciocche egli gli raccomandasse al Conte Carlo eletto Re di Cicilia, e prosferendogli al servigio di Santa Chiesa, i quali dal detto Papa surono graziosamente ricevuti, e volle, che per suo amore la parte Guessa di Firenze portasse sempre la sua arme propria in bandiera, e in suggesti, la quale su il campo bianco con una aquila vermiglia sopra uno se pente verde, la quale portavano i detti Guessi, e tennono insino a' presenti nostri tempi, avvegnache v' aggiunsono i Guessi uno giglietto vermiglio sopra il capo all' aquila, colla quale si partirono di Lombardia in compagnia de' Franceschi del Conte Carlo, quando passarono a Roma.

### Come il Conte Carlo si parti da Parigi, e che 'l Conte di Monforte il segui con mille cinquecento Cavalieri. Cap. CLXXVII.

Tegli anni di Cristo mille dugento sessanta in lascio il Conte lo Conte d'Angiò, e di Provenza si lascio il Conte Guido di Monforte da mille cinquecento Cavalieri Franceschi, i quali dovessono venire a Roma per la via di Lombardia: e fatta Pasqua della Resurressione di Cristo, subito si parti da Parigi con poca compagnia, e venne a Marssia di Provenza, la dove avea satto apparecchiare trenta galee armate, in sulle quali si ricolse colla sua gente, per vennire a Roma a grande pericolo: perocchè 'l Re Mansredi colla sua forza avea satto armare in Genova, e in Pisa, e nel Regno più d'ottanta galee, le quali stavano in mare alla guardia, acciocchè detro Carlo non potesse passare; ma esso, come franco, e ardito si misse a passare, non curando gli aguati de suoi nimici, dicendo uno provenso, ovvero sentenza di alcuno silosaso, che dice: Baono sindio rompe ria fortana. E passare

Sando assai presso al navilio di Manfredi, prendendo alto mare, arrivò colla sua armata alta toce del Tevero di Maggio, la cui venuta subita quasi dal Re Manfredi non si credea. Giunto Carlo a Roma con grande onore da' Romani fu ricevuto; perciocche non amavano la signoria di Manfredi, e fecionlo Sanatore di Roma, e con lui venne messer Luigi di Savoja, fratello carnale del Conte di Savoja, e con lui in compagnia mestere Aldobrandino Buonaguisi di Firenze, e Cianghellino suo figlinolo, quali peraddietro tempo istettono, e stavano per più tempo in Savoja col detto Conte, avvengache per infer-mità moil l'uno, el'altro di poco tempo apprefio. E comeschè a quello tempo il Papa fesse a Viterbo, diede ajuto, e sayore al detto Conte Carlo contro a Manfredi ipiritualmente, e temporalmente, ma 'l Conte Carlo per cagione, che la fua cavalleria venia di Francia per terra per molti impedimenti apparecchisti per la gente di Manfredi, penarono molto a giugnere a Roma, e per questo gli convenue molto soggiornare a Roma, in Campagna, e a Viterbo tutta quella istate, nel quale soggiorno provvide, e ordinò come potesse entrare nel Regno colla sua oste, al quale pareva ogni di centomilia, che la detta sua oste giugnesse.

### Come il Conte Guido di Monforte si parti di Francia colla Contessa d'Angiò, e colla cavalleria del detto Conte Carlo. Cap. C. L. X. X. V. I. I.

L detto Conte Guido di Monforte si parti di Francia colla Contessa d'Angiò, donna del detto Conte Carlo, e colla cavalleria a lui la'ciata per lo sopraddetto Carlo, e nel detto anno si partirono di Giugno, e seciono la via di Borgogna, e di Savoja, e passarono per le montagne di Montanis, ed arrivarono nelle contrade di Turino in Piemonte, e d'Asti, e del Marchese di Monferrato, che era signore di quel paese, e 'l detto Marchese era d' un sangue con quello di Savoja, èloè per antico di semmina, e rice vettegli onore volmente; perocchè allora era amico della Chiesa, ed era nimico del Vicanio di Mansfedi; per lo suo condotto, coll'ajuto de' Milanesi, si missono a passare in Lombardia con molto assanno di Piamonte insino a Parma: perocchè 'l Marchese Palavigino colla sua forza de' Chermonesi, e dell'altre terre Ghibelline di Lombardia guardavano i passi. E veggendosi assai presso le dette due

osti nel luogo detto, i Franceschi passarono senza contasto, e arrivarono alla Città di Parma: ben si diste, che uno messere Buolo della casa di Duera, per moneta, che ebbe da Franceschi, diede configlio per modo, che l'oste di Manfredi non fosse, com'era ordinato; e questo ordine diede in parte messere Adorrdo di Bois, il quale venne col detto Conte d'Angiò, ovvero di Monforto, che era grande gentiluomo di Campagna di Francia, nato per madre de Buonaguisi di Firenze; onde il popelo di Cremona a furore strussono il legnaggio di Duera. Ancore venne con detto Conte d'Angiò uno nobile cavaliere, il qual era del lignoggio de' Pazzi di Firenze, il quale avea fatto per addietro Cavaliere il Duca di Bari: e per lo detto-Duca il sopraddetto cavaliere, e la casa de' Pazzi portano, e pormvano l'arme ischietta del detto Duca di Bari: e detto cavaliere era cresciuto, ed allevato in Francia da giovane. ed ancora in compagnia del detto messer Adoardo di Bois. Egiunti i Franceschi a Parma, i Guelfi usciti di Firenze, e d'altre terre di Toscana con più di quattrocento cavalieri, de' quali era capitano il Conte Guido Guerra de' Conti Guidi, andarono loro incontro infino a Mantova: e quando i Franceschi gli vidono. si maravigliarono di sì bella gente, e sì riccamente guerniti d'arme, e di cavalli, e la compagnia loro ebbono molto cara, e poi gli scorsono, e condussono per Lombardia a Bologna, per Romagna, per la Marca, e per lo Ducato, che per Toscana non poteano passare, perocche quasi era tutta a parte Ghibellina, e alla fignoria di Manfredi; onde misson molto rempo in loro viaggio, sicchè prima su l'enerata del mese di Dicembre nel detto anno mille dugento cinque, che giugnessono a Roma.

### Come la gente del Conte Carlo giunse a Roma. Cap. CLXXVIIII.

Ome la Cavalleria del Conte Carlo su giunta a Roma, al'intese a prendere sua corona il di della Besania nel mille dugento sessanta del cardinali Legazi, e mandati dal detto Papa, e'l detto Conte su conseglia egli, e'la sua donna, e sinita la festa della sua coronazione, si mise in cammino colla sua oste per la via di Campagna verso Puglia, e della detta Campagna ebbe grande parte samo contaste al suo comandamento. Lo Re Mansreda sentendo

la fua venuta, incontanente mise suo studio alla guardia de' possi del Regno. Al Ponte a Temperano e' mise il Conte Ciordano, e quello da Calerta, il qual era della Cafa d' Aquino con gente affai. E in Santo Germano mile gran baronia Tedefchi, e Pugliefi, e tutti i Saracini di Nocera con arcora, e baleftra, affidandofi più a quello riparo, che in altro forte luogo, e fito: che dall' una parte iono grandi montagne, e dall' altra paludi, e marofi, ed era fornito di vittovaglia, e di tutte cole bilognevoli per più di due anni E avendo fatto il Re Manfredi guernimento a' passi, mandò suoi ambasciadori al Re Carlo per trattare con lui guerra, o pace: e disposto loro ambasciata, il Re Carlo di sua bocca volle fare la risposta, e di fe in tua lingua in Francele, le quali parole in noftro volgare venne a dire: Io manderò, ovvero metterò lui in Inferno, o egli metterà me in Paradifo, cioè: io non vogliu altro, che battaglia: o egli ucciderà me , o io ucciderò lui. Avvenne , che giunto il Re Carlo con sua gente in Fielolone in Campagna verlo Cieperano, il Conte Giordano, che a questo passo era a guardia, veggiendo venire la gente per passare, volle difendere il passo; ma il Conte di Caserta disle, che era meglio in prima alquanti lasciare passare, e si gli aremo di là sanza colpo di foada; il Conte Giordano, credendo, ch'e' configliasse il migliore, consentì. Ma quando vide ingrossare la gente, ancora volle affalire con battaglia; allora il Conte di Caferta, il quale era [ fi diffe ] in trattato , diffe , che la battaglia era in grande rischio; perocchè troppi n'erano passati, allora il Conte Giordano isbigottito veggiendo si possente la gente di Carlo, abbandonarono la terra, e I ponte, e chi diffe per paura; ma i più dissono per lo trattato di Carlo al Conte di Caserta; imperocch' eglinon amava Manfredi: perciocche per fua difordinata lufluria avea per forza giaciuto colla moglie, e volle fare vendetta col detto tradimento. A questo diamo fede, perocche furono de' primi egli, e' suoi, che s' arrenderono al Re Carlo, e lasciato Ceperano non tornarono all'ofte del Re Manfredi a Santo Germano, ma fi tennono a loro caftellar e poi Presono Aquino sanza contasto, e persorza ebbono la rocca del Re, che era fortillima, poi si misono a campo a Santo Germa-Ho. Quegli della terra per lo forte luogo, e perch' erà forni-To bene di gente, e per tutte cose, avieno per niente la gente del Re Carlo: e per diffecto a' loro ragazzi , che menevano i cavalli all'acqua, dispregiavano, e dicevano onta de vilfania: do ve è il vostro Carlotto? onde i detti ragezzi f misono a badaluccare con quegli deperationde l'ofte de France**fchi** 

schi si levò a romore, temendo, che'l campo non fosse assaltato, e subitamente corsono alla terra; quegli dentro non prendendo guardia, non furono così tosto all'arme; avendo battaglia da più parti, alquanti Franceschi si misono dietro a quegli, che fuggivano dentro, e con loro insieme si misono dentro per una postierla aperta, per ricogliere i loro dentro: e ciò su con grande pericolo, e rimasonne assai morti, e feriti dall'una parte, e dall' altra a quello entrare; ma pure vinsono i Franceschi, e entrarono dentro, e puosano la insegna del Re Carlo in fulle mura: e de' primi, e arditi, che gli seguirono, furono gli nsciti Guelsi di Firenze, de'quali era capitano il Conte Guido Guerra: e la insegna portava uno de' Giacoppi detti Rossi, chiamato messere Stoldo, i quali cominciavano a venire in grandigia. Quegli dentro, vedute le insegne de nimici in sulle mura, e prese le porti, molti ne fuggirono: e così combattendo, i Franceschi ebbono la terra di Santo Germano a di dieci di Febbrajo anni mille dugento sessantacinque, e su tenuta grande maraviglia per la forza della terra, e per la gente, che dentro v' era, che v' era più di mille cavalieri, e più di cinquemila pedoni, infra' quali aveva dimolti Saracini arcieri di Nocera.

Siccome il Re Manfredi ebbe la novella della perdita di S. Germano ritrassesi a Benevento. Cap. C L X X X.

O Re Manfredi intesa la novella della perdita di Santo Germano su molto isbigottito, e su consigliato, che in tutto suo potere si ritraesse alla Città di Benivento per forte luogo, e per avere signoria di prendere battaglia a sua posta, e per ritrarsi inverso Puglia se bisognasse, e per contradire al passo al Re Carlo: imperocchè peraltra via non poteva entrare nel principato, e a Napoli, nè passare in Puglia, se non per la via di Benivento, e così su fatto. Lo Re Carlo sentendo l'andata di Manfredi, si parti da Santo Germano per seguirlo con sua oste, e non tenne il cammino diritto da Capova per terra di Lavoro: imperciocchè al ponte di Capova non arebbe potuto passare, che era in sul siume con forti torri; ma passo al siume del Voltorno presso a Tuliverno, ove si puote passare, e tenne per la Contea d'Aliso, e per altre vie delle montagne, con grande disagio di moneta, e di vita

...

rusglia, giunfono di mezzo di appiè di Benivento alla valledi contro alla Città per ispazio di due miglia, presso alla riva del fiame di Calore. Veggendo lo Re Manfredi apparire l' ofte del Re Carlo, prese partito di combattere, e stare fuori a campo, per affalire i nimici anzi che si ripolassono; ma vennegli prefo mal partito: perocchè se fosse solamente atteso uno di, o due , lo Re Carlo , e sua gente erano morti , o prefi fanza colpo di fpada per difetto di vivanda di loro, e di loro caval-II, che lo giorne giunfono appiè di Benivento per necessità molti di fua ofte convenia vivere di carne di cavagli , e' loro cavagli di torfi, sanza biada, per difetto di moneta: e la forza, e la gente del Re Manfredi era molto ilparta, che meffet Currado d'Antoccia era in Bruzzi con gente, il Conte Federigo in Calavria, il Conte di Ventimiglia in Cicilia. Manfredi ufcito di Benivento passò il ponte, che è sopra al detto fiume di Calore nel piano, ove fi dicea Santa Maria della Grandella, luogo detto la Pietra a Rosseto. Ivi fece tre ischiere, l'una fece di Tedeschi, della quale si considava molto, quasi di mille dugento cavaliere, e l'altra di Toicani, e Lombardi di mille cavalieri, la terza Pugliefi con Saracini di Nocera mille quattrocento cavalieri, fanza pedoni, e arcieri Saracini di Nocera, che erano grande quantità. Lo Re Carlo veggiendo Manfredi, e la fua gente a campo aringati per combattere, volle configlio di prendere battaglia il giorno, o d' indugiarla. Molti configliarono d' indugiere all' altra mattina, per ripofare i cavagli per lo affanno avuto. Alcuno configliò il contrario Lo Re Carlo deliberò di combattere, e diste con alta voce a' luoi cavalieri, che ciascuno s' apparecchiasse d' andare alla battaglia: e così in poca d' ora ordinò tre ischiere, la prima era di Franceschi di mille cavalieri, la seconda della Reina di Provenza, e Romani, e Campagnini, che erano novecento cavalieri, la terza Fiamminghi, Barbanzoni, e Piccardi, e Savoini, quafi di fettecento cavalieri. E di fuori di quelle ischiere furono gli usciti Guelfi di Firenze, e d'altronde con tutti Italiani, e furono quattrocento cavalieri, de quali molti Fiorentini fi seciono cavalieri per mano del Re Carlo in fallo incominciare della battuglia, e de' quali era Capitano il Conte Guido Guerix, e la levo înfegne portò in quella bastaglia melecr Carredo da Moncemagno da Pifroja. B veggendo lo Re-Manfredi (sote tre Mehtere del faoi nimici, domandò della ifchiera quanto the gence trans , i qual competiveno teste bose in artifice iti cavagli y fugli detto, cho enino i Gacifi ulcini di Riman dell' uldectto di Dicapa Alburgi dolle Alpubodi picili

dov'è l'ajuto, ch' jo ho di parte Ghibellina, la quale ho tanto fervito, e messo in loro tanto tesoro? e disse: quella ischiera di Guelfi non possono oggi perdere; ciò venne a dire s'egli avesse vittoria egli sarebbe amico de' Guelsi, veggendogli sì fedeli alla loro parte. Ordinate le ischiere d'amendune le parti nel piano della Grandella, il Vescovo d'Artuto, siccome legato del Papa, assolvette tutti quegli dell' oste del Re Carlo. perdonando colpa, e pena, perocchè combattevano in fervigio di Santa Chiesa. È ciò fatto si incominciò l' alpra battaglia da' Tedeichi, e Franceichi, e non vedendo bene i Franceschi, lo Re Carlo si mise al soccorso di lòro colla sua schiera; come gli usciti, e' loro compagni Guelfi vidono il Re Carlo fedire, si missono appresso, e francamente feciono il giorno, seguendo sempre la persona del Re Carlo. Manfredi veg. gendo i suoi, che non poteano durare a battaglia, confortò la Ichiera di sua gence, che lo segnissono, de' quali su male inteso; perocche parte de' baroni Pugliesi, e del Regno, cioè il Conte Camarlingo, e quegli della terra, e più altri, o per viltà, e chi dise per tradimento, sì fallirono a Manfredi, e abbandonaronlo, e fuggirono, chi inverso Abruzzi, e chi inverso Benivento. Manfredi rimale con pochi, pure nondimeno fece come valente signore, che innanzi volle in battaglia morire, che fuggire con vergogna: e mettendofi l'elmo, dov' era un aquila disopra d'argento per cimieri, la detta gli cadde in full' arcione dinanzi, egli veggiendo ciò, isbigottì molto, e diffe a' baroni in latino, che gli erano allato: Hoc est fignum Dei; perocchè questo cimiere appiccai io colle mie mani in tal modo, che non potea cadere; ma però non lalciò, e prete cuore, emissess alla battaglia, non con torrassegna reale, per non essere conosciuto, ma come un altro barone, ma poco durò, che i luoi erano in volta, e furono ilconfitti, e il Re Manfredi morto in mezzo de' nimici, e cacciati da quegli del Re Carlo insino nella terra, ed era già notte, e pietono la Città di Benivento, e molti baroni di Manfredi furono prefi: ficcome fu il Conte Giordano, e melser Piero Afino degli Uberti, e più altri, i quali il Re Carlo mandò in prigione in Provenza, e là incarcerogli, e in esta gli fece morire, e molti altri Tedeschi, e Pugliefi ritenne in prigione in diversi luoghi del regno: e pochi di appreflo la moglie del detto Manfredi, e' figliuoli, e la firocchia, i quali erano in Nocera di Saracini in Puglin furono renduti presi al detto Carlo, i quali morirono in sua prigione, e'l detto Manfiedi sì si cercòpiù di tre dì, che non si pvava, e non fi fapea le fosse morto, o preso, o scampato;

perocchè non avea avuto alla battaglia indosso vestimento reale, e poi per uno ribaldo di sua gente su conosciuto per più segni di sua persona, in mezzo del campo, e puosonlo a traverio in su uno Asino vegnendo gridando: chi accatta Manfredi, il quale rubaldo da uno barone del Re d' uno bastone fu battuto, e recato il corpo di Manfredi al Re Carlo: ed egli fece venire tutti i baroni, ch' erano presi, e domandò ciascuno s' egli era Manfredi: tutti timorosamente dissono di sì. Il Conte Giordano si diede delle mani nel viso, piangendo, e gridando: oimè signor mio; onde molto ne su commendato da' Franceschi, e da alquanti de' suoi baroni ne su pregato, che gli facesse sare onore alla sepoltura: rispuose il Re, e disse: sì farei volentieri, se non fosse iscomunicato, e per quello non volle, che fosse recato in luogo sacro; ma appie del ponte di Benivento fue loppellito, e lopra la sepoltura ciascuno dell' ofte gittava una pietra; onde si sece uno monte grande di sassi; ma poi si disse, che per comandamento del Papa, il Vescovo di Cosenza il trasse di quella sepoltura, e mandollo suori del regno, ch' era terra di Chiesa, e su soppellito lungo il siume del Verde a' confini del regno, e di Campagna. Questa battaglia fu in Venerdi l'ultimo di di Febbrajo mille dugento sessantacinque.

# Siccome morto Manfredi la maggior parte delle Terre feciono le comandamenta del Re. Cap. CLXXXI.

Confitto, e morto Manfredi, la gente del Re Carlo recarono delle spoglie del campo, e maggiormente de' signoraggi, e baronie, che teneano que' del Re Manfredi, che in poco tempo appresso tutte le terre del regno
di Puglia, e grande parte del regno di Cicilia seciono le comandamenta del Re Carlo, le quali baronie, e signorie rinvesti a tutti coloro, che l'aveano seguito, e servito, Franceschi,
e Provenzali. Quando lo Re Carlo venne in Napoli sue ricevuto come loro signore, e intrò nel castello di Capova, nel
quale trovò il tesoro di Manfredi quasi tutto in oro, il quale
fece venire innanzi, e posti su tappeti dov'era egli, e la Reina, e messere Ugo del Balzo, e sece venire bilance, e dise al
detto messere Ugo, che 'l partisse. Il cavaliere magnanimo
disse: che ho io a fare di bilance a partir vostro tesoro? ma

co' piedi ne fece tre parti, l'una (disse) sia di Monsignore lo Re, e l'altra di Madonna la Reina, e l'altra de' vostri cavalieri. Lo Re veggiendo la magnanimità del cavaliere, incontanente gli donò la contea d'Avellino, e fecelo Conte, e non piacque al Re abitare in Capova, perch'era a modo Tedesco, e fece fare Castelnuovo al modo Francese presso a Santo Piero in Castello dall' altra parte di Napoli. Poco appresso tutti i baroni Pugliefi, i quali il Re avea presi alla battaglia, sece lasciare, e a molti rendere le loro terre, e reditaggi, per esser più in amore di quello paese. Avvenne il seguente anno, che Carlo ebbe il reame di Cicilia, e di Puglia: e Donno Arrigo figuiuolo secondo del Redi Spagna, e cugino del Re Carlo nato di firocchia, e di fratello, il quale era stato in Affrica al foldo del Re di Tunizzi, udendo lo stato di suo cugino in Puglia con più di ottocento cavalieri Spagnuoli, i quali tenne a suo soldo, e in luogo di lui il sece sare Sanatore di Roma, e miselo a guardia di tutte le terre di Campagna, e del Patrimonio; ma il detto Donno Arrigo, ch' era venuto ricco di Tunizzi, prestò al Re Carlo fiorini quarantamila di doble d'oro, le quali non rendendogliene, v'accadde poi grande iscandolo tra loro E ancora un' altra cagione di discordia fu tra loro, che Donno Arrigo procacciava con la Chiesa di avere l'Isola di Sardigna, e lo Re Carlo la volea: nè l'uno, ne l'altro per la discordia non l'ebbe.

#### Siccome lo Spiavanato de' Pazzi di Valdarno usò grande fagacità a fare levare l'oste di Castelnuovo. Cap. CLXXXII.

che era degli Ubertini, avvegnache fosse Ghibellino, perche non era in concordia cogli Aretini, nè col Conte Guido Novello Vicario per Minstredi in Toscana, perchè egli gli obbligava il Vescovado, e sue terre diede in guardia a' Guessi usciti di Firenze, i quali per la venuta del Re Carlo saceano grande guerra nel Valdarno contro a' Ghibellini, che tenevano Firenze, e avevano preso Castel nuovo in Valdarno. Per la quale cosa la masnada de' Fiorentini, che erano col Conte Guido Novello, e certi Fiorentini Ghibellini v' andarono a oste: il quale non si porea tenere, se ann fosse la sagacità, che usò messere Ispiovanato de' Pazzi di La

١

Valdarno, che tenea co'Guelfi, ed era castellano in quello castello, il quale levò uno suggello di cera d'una lettera, ch'egli avea avuto dallo eletto Vescovo suo zio, d'altra matera: e fece sare una lettera, dicendo, che francamente si dovessono tenere, imperocché di presente arebbono soccorso da ortocento cavalieri Franceschi del Re Carlo, e mise il suggello in quella, e misela in una borsa di teta con altre lettere, e con danati, e uscito fuori a uno badalucco, cautamente si tagliò la borsa, e lasciolla cadere, la quale da' nimici fu trovata, e veduta la detta lettera, e lettala il loro capitano, diedono fede alla lettera; onde si levarono da otte, e tornarono in Firenze, per la quale cosa tutte le terre di Valdarno si iubellacono a' Ghibellini. E in questo tempo venne uno Saracino in Firenze, che avea nome Borzega, grande maestro di giuoco di scacchi, e nel palagio del popolo presente il Conte Guido Novello ginocà a un otta a tre iscacchieri co' migliori giuocatori di Firenze, e cogli due giuocava a mente, e cogli altri di veduta, e due giuochi vinte, e dell' altro fece tavola.

### Come in Firenze, e in Toscana venne novella della sconsitta di Manfredi CLXXXIII.

'Enuta la novella in Firenze, e per Toscana della scone fitta di Manfredi, i Ghibellini temerono in tutte parti i Guelfi usciti di Fuenze, che erano ribelli, ed a li confini per lo contado, e in più parti cominciarono a prendere vigore, e riducendosi presso alla cittade, e ordinavano con certi dentro trattati, e fu ono dentro infino alla Chiesa de' Servi; onde il Popolo, che era p ù Guelso che Ghibellino per lo danno ricevuto chi dal padre, e chi da figliuolo, e fratello alla iconfirta di Montaperti, cominciarono a mormorare, e dolersi per la città delle spete, e incarichi disordinari, che sosteneano del Conte Guido Novello, e degli altri reggenti, onde sentendo nella città tale mormorio, e temendo del popolo, elessero due Cavalieri fraci Godenti di Bologna per Podestà di Firenze, l' uno ebbe nome melser Catalano, ed era Guelfo della casa de' Mainvolti, e l'altro meiser Lodovico Degliandalo, che era Ghibellino. E nota, che i frati Godenti erano chiamati i Cavalieri di Santa Maria, ed era il loro abito difotto bianco, e 'l mantello bigio. Loro atme, ovvero infegna il campo bianco, e la croce vermiglia con due #elle vermiglie, e doveano difendere vedove, e pupilli, inframmettersi di paci, e altri ordini aveano. Il detto messere Lodovico ne su cominciatore di quello ordine; ma poco durò, she seguirono il nome più che 'l fatto, cioè intendere a godere. Venuti nel palagio del popolo detto, allato alla Badia di Firenze, credendo per l'oncità dell'abito guardaffono al ben comune, e levassiono delle superchie ispese, a vvegnache d'animo di parte fossono divisi, sotto coverta di falsa ipocrissa, fuzono in concordia a loro propio guadagno, più che al bene comune: ed ordinarono trentasei buoni uomini mercatanti, i quali dovessiono consigliare i detti due Podestà di provvedere alle spese. Di questo numero furono de' Ghibellini, e de' Guelfi populari, e grandi non sospetti, ch' erano rimasi in Firenze. Raunandosi i detti trentasei a consigliare ogni di nella corte de' Consoli dell' Arte di Calimala in Mercato nuovo: e intra gli altri buoni, e forti ordini, che feciono, fu questo, che cia-scheduno delle sette Arti maggiori di Firenze avessono Confoli, e cialcheduno avesse suoi Gonfaloni, e insegna, acciocchè se nella città si levasse alcuno con forza, sotto il loro Gonfalone fossono alla difesa del popolo, e del Comune: e la insegna de' Guidici, e Notai, su il campo azzurro entrovi una Rella grande ad oro: quella di mercatanti di Calimala, cioè di panni Franceschi fu il campo rosso con una aquila d'oro sopra uno coriello bianco: quella de' Cambiatori fu il campo rollo entrovi seminati fiorini d' oro isparti: quella dell' Arte della Laan uno montone bianco nel campo vermiglio: quella de' Medici, e Speziali, il campo vermiglio entrovi una figura della Vergine Maria col figlinolo in braccio: quella de' Serajuoli, il campo bianco con una porta rolla per lo titulo di l'orta Santa Maria: e quella de' Pellicciai, a vai, e nell' uno canto uno Agnusdei bianco, e l' campo azzurro: l'altre cinque magg ori seguenti s' ordinarono poi, quando si criò nella detta città di Firenze l'afficio de' Priori.

Delle novità, che avvennono in Firenze di due Podestà di cavalieri Godenti. Cap. CLXXIIII.

Elle dette noviradi fatte in Firenze e per li detti due Podettà, e per li trentafei, e grandi Ghibellini di Firenze, cioè Überci, Fifanti, Lamberti, Istolari, e gli altri, cioè Galigai, Tedaldini, Lifei, e altre grandi cate, preso sospetto di parte, e parendo loro, che i detti tientafei favoreggiassemo i Guelsi popolari di Firenze, per questa gelosia, e

vertoria del Re Carlo, il Conte Guido Novello ragunò l'amidà vicine, cioè Pisani, Sanesi, Aretini, e Pistolesi, Pratesi, Volterrani, di Colle, e Santo Gimignano: ficchè co' Tedeschi, che aveano fi trovarono in Firenze quafi mille cinquecento cavalieri; onde per pagare le mafnade de' Tedefchi il detto Conte Guido voles, che si ponesse una libbra di soldi dieci il centina, jo , e avendo i detti trentafei indugisto di fare il detto gravam to alquanti dì, più che non pares al Conte per gli ordini, che avessono fatti per lo popolo, i detti Ghibellini grandi; per rompere il popolo, e levare il detto ufficio di trentalei, col favore della cavalleria, che avea il Vicario, misse la Cietà a romore, e' primi cominciatori farono i Lamberti, e con toro malmidieri, e il popolo fi ridufe tetto nella via lagga di Santa Trinita. E messer Gianni Soldanieri fi fece ana popolo per montare in istaro, e seciono serragli appie della torre de' Girolami. Il Conte Guido Visario co cavalieri, e co Ginbellini fi riduffono in fulle pienza di Santo Giovanni, e feciono vista di combattere, e 1 popolo francamente si difendeva con balefira; gittando gistre dalle torri, e dalle case. E veggendo il Conte non posere diferrare il popolo, volfono le infegne, e tornarono in fulla piazza di Santo Giovanni. E poi ne venne al palagio del popolo di Santo Apolinati, dov' erano i due PodeRá. Il Conte domandò le chiavi delle porti della Città per partirfi di Firenze: e per fua ficurtà à mile in mes, zo d' Uberto de' Palci, e di Cerchio de' Cerchi, e di Bando de' Buonaguifi, e dietro Guidingo Savorigi, ch' era de' dettà trentalei. E avendo avuto le chiavi tennono per la via larga da Santo Firenze, e ulcirono per la porta vecchia di Buoi: e la sera se n' an larono in Prato. E ciò su il di di Santo Martino. di Novembre mille dugento sessantasei.

Come il Conte Guido n' andò in Prato cogli usciti Gbibellini, uscito che su di Firenze. Cap. CLXXV.

Iunto in Prato il Conte Guido Novello, molti caporali Ghibellini di Firenze, s'avvidono come avieno male fatto a partirfi della città fanza colpo di fpada, e
fanza efferne cacciati: e presono consiglio di tornarfene in Firenze: la martina vegnente giunsono armati, ischierati nell' ora della terza alla porta del Ponte alla Carraja, dov'
è oggi il prato a Ognifianti, e domandarono fusie loro aperta
la porta. Il popolo per tema non volle loro aprire, anzi s'ap-

parecchiarono a difendere la terra, la quale era molto forte di mura, e di fossi pieni d'acqua: e volendo istrignersi alla porta, furono faettati, e feriti; e dimorati infino dopo nona, nè per prieghi, nè per minacce non poterono entrare dentro: e tristi, e scherniti ritornarono a Prato, e come crucciati tornando, combatterono il castello di Capalle, e non l'ebbono, e giunti a Prato fu tra loro molti ripitii. I Fiorentini rimasi riformarono la terra, e mandaronne fuori le dette Podestà, Cavalieri Godenti, e mandaronne a Orvieto per ajuto di gente, e per Podestà, e Capitano, e gli Orvietani mandarono cento cavalieri alla guardia della terra, e messere Ormanno Monaldeschi fu Podestà, e un altro gentiluomo da Orvieto capitano di popolo: e per trattato di pace nel Gennajo vegnente il popolo rimise in Firenze i Ghibellini, e seciono sare tra loro più matrimoni, infra' quali questi furono; messer Buonaccorso Billincioni diede per moglie a messer Forese suo figliuolo, la sigliuola del Conte Guido Novello: e messer Bindo suo fratello tolse una degli Ubaldini, e messer Simone Donati diede per moglie la figlinola a Nerozzo degli Uberti, e messer Cavalcante Cavalcanti diede per moglie a Guido suo figliuolo una degli Uberti, e messer Farinata degli Uberti diede per moglie la firocchia a Ricco Buonaguisi. Per li quali parentadi gli altri Guelfi di Firenze gli ebboro a sospetto a parte; ma poco duro la pace detta, che tornati tutti i Guelfi in Firenze, sentendofi poderofi per l'amicizia del Re Carlo, segretamente mandarono in Puglia per gente, e per uno capitano di guerra, il quale mandò loro il Conte Guido di Monforte con ottocento cavalieri Franceschi. E giunse in Firenze il di della Pasqua della Surrezione nel mille dugento sessanta sette: e sentendo i Ghibellini la sua venuta, la notte dinanzi uscirono di Firenze sanza colpo di spada, e andaronsene a Siena, e a Pisa. I Fiorentini Guelfi diedono la fignoria della terra al Re Carlo per diecianni. E mandatogli la lezione libera, e piena per solenni imbasciadori, lo Re rispuose, che da' Fiorentini volea avere lo loro cuore, e buona volontà, e non altra giuridizione. Tuttavia a priego del Comune la prese, al quale reggimento venia in Firenze d' anno in anno suoi Vicari, e dodici cittadini buonuomini col Vicario reggeano la città in quello tempo.



Come

Come i Guelfi tornati in Firenze cominciarono avere quistione instance per gli benò de Ghibellini.

Cop. C.L.XXXVI.

N questi tempi cacciati i Chibellini di Pirenze, i Guelfi tornati , avendo tra litro quiffione per li beni de Ghibellini, mandarono ambalciadori a Papa Urbano, e al Re Carlo, e gli detti Egnoti gli ordinerono în quello modo, che ne fosse fatto tre parti. l'ima fosse del Comune, e l'altra fosse del Guelli, per menda, ch' erano stati disfatti da Ghibellini. e l'altra fu diputatà alla perte Guelfa: ma poi tutti i detti beni rimaldao alla Parre; onde ne cominciarong affite mobile, e di tempo in tempo il crelceano per avere di che ispendere per la Parte, quando bifognasse, del quale mobile, vedendo il Cardinale Octaviano degli Ubaldini, diffe : depui che Guelf. di Firenze fanno mobile, giammai non vi ritorneramo i Ghi-bellimi. E feciono questo i Guelsi per mandato del Papa, edel Re tre Rettori di Parce cavalieri, e chiamatongli in prima i Confuls de cavalieri, e poi furono chiamati Capitani di Facte, e durava il loro ufficio due mesi a tre setti , e ragunavanti ni loro configlio alla Chiefa di Santa Maria fopra porte, como mono della tittà, e llove aves molte cale Guelle, e lecido e ordinarono stati uffici di configlio fegreto, e municipali, erdinarone il configlio di buoni nomini di popolo per lo Cemune, sanza diliberazione de' quali nulla grande cosa, ne ispein non it potes fare. E quello, che nel detto configlio fi diliberava, nel di legaçate le medelime proposte si convenia confermare nel configlio del Podeltà, che erano ottanta nominà grandi, e popolari, e colle capitudini dell'Artic e poi il con-aglio generale, ch' cra trecento nomini d'ogni generazione, e queki si chiamarono i Configli opportuni. E in quelto si dava gli ufficj de' Castellani, e altri utficj piccoli, e grandi, e ordinarono gli nstitj degli albitrii, che ogni amo avellono a correggere gli statitti, è ordinamenti del popolo, e del Comune, e i Camarlinghi della pecania feciono Religiofi della Ba-Win di Settimo, 'e de' frati d' Ognifanti.

Sic-

Siccome i Gbibellini cacciati di Firenze si rinchiusono in Santo Ellero. Cap. CLXXXVII.

Egli anni di Cristo mille dugento sessantasette di Giugno, essendo di poco cacciari i Ghibellini, ovvero parte Ghibellina di Firenze, alquarti Ghibellini, e caperali fi rinchiusono nel castello di Santo Ellero, de' quali fuè capitano messer Filippo d'Aquona, ovvero da Volognano, e cominciarono guerra alla città di Firenze, onde i Fio entini Guelfi v'andarono a ofte le dua sestora: e andovvi il Malifealco del Re Carlo con sua gente Francesca, e presono il castello, nel quale era circa di ottocento uomini, che la maggior parte furono morti, o presi, e tra quali furono que' della casa degli Uberti, e de' Fifanti, e degli Scolari. e di quegli da Volognano, e d'altre assai case Ghibelline; onde i Ghibellini ricevettono grande danno: e anche perderono Campi, Firachi, e Grella, e uno giovane degli Uberti, che era fuggito in sul campanile, veggiendo non potere iscampare, per non venire alle mani de' Brondelmonti fuoi nimici, & gittà di sua volontà in terra, e morì. E Geri da Volognano su menato preso con molti suoi consorti, e messi nella torre del palagio del popolo di Santo Apolinare: e però quella prigione sempre su chiamate Volognana. In quello tempo, che Fireaze tornò a parte Guelfa, molte terre di Tolcana tornarono parre Guelfa, e cacciaronne i Ghihellini, ficcome fu Lucca, Pittoja, Volterra, e Santo Girmgnano, e Colle: e feciono taglia ce Fiorentini; onde era capitano il Maliscalco del Re Carlo con otrocento cavalieri Franceschi, e non rimase a parre Chibelline altro, che la Città di Pisa, e di Siena: e in poco sempo 6 rivolfe lo stato di Toscana, e in molte terre di Lombardia di cornare alla parce Guelfa, e della Chiefa.

Come à Fiorentini feciono guerra a' Sanefi col Malifealco del Re Carlo. Cap. CLXXXVIII.

Bi detto anno di Luglio il Matificalco del Re Carlo con fus gente; e i Fiorentini ricominciarono guerra s' Sanefi per l'offesa ricevuta a Montaperti, e ancora avieno tenuti i Ghibellini, e favoraggiatogli; onde seciono aneros nel contado di Firenze, essendo in sul contado

di Siena gli usciti Ghibellini di Firenze, con masnade Tedesche di Siena, e di Pisa, per trattato de' Ghibellini terrazzani di Poggibonizi, intrarono in Poggibonizi, per la quale cagione il detto Maliscalco coll' oste si parti del contado di Siena, e puosonsi ad assedio al detto castello. Lo Re Carlo satto Vicario generale del Papa in Toscana, mentre che imperio vacasse, si venne di l'uglia in Toscana d'Agosto seguente, ed enti din Firenze con grande onore, andandogli allo incontro il Carroccio, e sece molti gentiluomini cavalieri, e appresso in persona con sua cavalleria volle andare nell'oste a Poggibonizi, perchè sentiva, che' Sanesi, e' Pisani, e altri Ghibellini faceano ragunata di gente per soccorere la gente, ch' era assediata al detto castello. Stettevi quattro mesi, e per difetto di vittuaglia s' arrendè di Dicembre anni mille dugento sessanta sette con patti.

### Siccome il Re Carlo partito da Poggibonizi andò fopra Pi/a. Cap. CLXXXIX.

Artito il Re Carlo da Poggibonizi co' Fiorentini, andarono a Pila, e presono molte castella con graude parte de' Pisani, ed ebbe porto Pisano, e sece disfare le torri del porto. E poi di Febbrajo nel detto anno andò a Lucca, e in servigio de' Lucchesi assediò il castello di Mutrone, che è fortissimo di grosse mura, e in vano vi sarebbono stati, se non fosse, che sece vista di cavarlo, e di tagliarlo da' piè; ma assutamente la notte saceva recare calcinacci dall' altra parte, e 'l di gli saceva gittare suori, mostrando, che sosse del tagliamento del muro del castello; onde quegli sientro impauriti, s'arrenderono, salvo l'avere, e le persone. E usciti del castello, vedute le cave, s'avviddono dello inganeo, e lo Re Carlo donò il detto castello a' Lucchesi.

### Siccome' Pisani, e' Sanesi feciono lega contro al Re Carlo. Cap. CLXXXX.

Stando il Re Carlo in Toscana, i Ghibellini usciti di Pirenze, co' Pisani, e Sanesi, feciono lega, e compagnia con Donno Arrigo di Spagna: il quale era Sanatore di Roma, fatto già nemico del Re Carlo suo segino, con certi baroni di Puglia, e di Cicilia, con giurazione

di rubellare certe terre di Cicilia, e di Puglia, e di mandare nella Magna a sommuovere Curradino figliuolo che su del Re Currado, che passasse in Italia per torre Cicilia, e Puglia al Re Carlo, e subitamente in Puglia si rubellarono Nocera di Saracini, e Aversa, e molte altre terre di Calavria, e in Abruzzi quasi tutte, salvo l'Aquila; e in Cicilia tutte, salvo Messina. e Palermo; e Donno Arrigo ribellò Roma, e tutta Campagna. e 'l paese d'attorno. E' Pisani, e' Sanesi, e altre terre di Toscana Ghibelline mandarono di loro danari, per muovere il detto Corradino, fiorini centomilia d'oro; il quale giovane d'anni sedici si mosse dalla Magna, non consentendo o la madre. che era figliuola del Duca di Sterlichi, e perchè le parea troppo giovane; e venne in Verona di Febbrajo anni mille dugento fessantasette, con molta buona gente d'arme appresso a diecimila uomini a cavallo, e per manco di moneta, grande parte si ritornò nella Magna, ma bene ritenne da tremila cavalieri Tedeschi de' migliori; e di Verona passò per Lombardia per la via di Pavia, e per la via di Genova, e arrivò di là da Savons dalla piaggia di Varraggie, e ivi entrò in mare in navilio di Genovesi, e venne in Pisa di Maggio negli anni di Cristo mille dugento sessantotto, e da' Pisani, e da' Chibellim d' Italia fu ricevuto quasi come Imperadore. I suoi cavalteri vennono per terra passando l' alpi, e le montagne di Pontremoli per la via di Serrezana infino a Pisa, e lo Re Carlo sentendo come Curradino era passaro in Italia, e le ribellazioni delle terre di Cicilia, e di Puglia fatte da Bironi, e Conti di Puglia, de' quali i più avea lasciari di prigione; e da Donno Arrigo di Spagna, incontanente si parti di Toscana, e tosto n'andò in Puglia: e in Toscana lasciò suo Vicario Messer Guglielmo di Borselve suo Maliscalco, e con lui Messer Guglielmo lo Stendardo con ottocento cavalieri Franceschi, e Provenzali per mantenere le città di Toscana a sua parte, e per contastare a Curradino, che non potesse passare. E Papa Clemente sentendo la venuta di Curradino gli mandò suoi messi, e suoi legati, comandando forro pena di scomunicazione, che non dovesse passare, nè essere contro al Re Carlo Campione di Santa Chiesa, e Vicario; il quale non volle ubbidire a' comandamenti del Papa, parendogli avere giusta cagione, e ragione, e che I reame di Cicilia, e di Puglia fosse di suo parrimonio; onde cadde in sentenzia d'iscomunicazione. E stando in Pila raund tesoro, e moneta, e gente di Ghibellini, e di parte impersale fi ridussono con lui; ond'egli crebbe grandissima forza, e ando a oste a Lucca, la quale si tenea per la parte della Chiesa, ed 619eravi dentro il Maliscalco del Re Carlo con sua gente, e l'Legato del Papa, e co' Fiorentini, e altri Guelfi di Toscana, e
altra gente di Croce, i quali per la indulgenza data per lo
Papa erano venuti contro a Curradino, e affrontarsi le dette
due osti, per combattere a Pontitetti, uno miglio presso Lucea, ma ciascuno lasciò la battaglia, ed era in mezzo la Guscianella.

### Come Curradino si paris da Iucca, e da Pisa, e venne a Poggibonizzi. Cap. CLXXXI.

Oiche Curradino si parti da Lucca, e da Pisa, venne a Poggibonizi, i quali per la venuta di lui in Pisa s'erano rubellati dal Re Carlo, e dal Comune di Firenze: e di Poggibonizi n' andò in Siena, e ivi soggiornando il Maliscalco di Carlo, ch' avea nome Metser Guglielmo di Berselve con sua gente si parti di Firenze il di di Santo Giovanni di Giugno per andare ad Arezzo per impedire gli andamenti di Curradino, e da' Fiorentini accompagnato infino a Monrevarchi : e di quindi non volle più la compagnia de' Fiorentini, rendendosi sicuro di sua gente: e non prendendo guardia funza ordine. B quando giunte al ponte a Valle in sull'Arno. usci di sopra uno aggusto della gente di Curradino, i quali sentendo l'andamento del detto Malifeato, erano partiti di Siena per condotto degli Uberti, e altri Ghibellini: e sopraggiunti al sopraddetto ponte, i Franceschi fusono sconfitti, e morti, e presi gran parte, e il detto Maliscalco con più gentiluomini furono presi, e menati a Siena a Curradino. E ciò su il di dopo Santo Giovanni nel mille dugento fedantorro; per la quale isconfitta la gente del Re Carlo ne shigottirono, e gli contrarj ne montarono in superbia, cioè quegli di Curradino. e avevano per niente i Franceichi, e ancora per la detta ilconfitta si rubellarono nel regno assas terre al Re Carlo. Ed era in quello tempo lo detto Re ad assedio a Nocera de' Saracini in Puglia, che s' era rubellata.

ENERGE.

#### Di Carradino come fu ricevuto da' Romani, e da Donno Arrigo in Roma. Cap. CLXXXXII.

Oggiornando alquanto Curradino in Siena, sì andò a Roina, e da' Romani, e da Donno Arrigo Sanatore fue ricevuto quasi come Imperadore, e ivi fece sua raunata di moneta, e di gente: ilpogliò il tesoro di Santo Piero, e altre Chiese, e trovosti in Roma con più di cinquemilia cavalieri tra Tedeschi, e Taliani, e quegli di Domo Arrigo di Spagna Sanatore. E sentendo Curradino, che il Re era a oste in Puglia alla Città di Nocera, e che molte terre sì gli erano rubellate del regno, e dell'altre terre in sospetto, si gli apparve tempo accettevole d'entrare nel regno, e partissi di Roma a di 10 d'Agosto anni 1268 col detto Donno Arrigo, e con molti Romani, e non feciono la via di Campagna, perocche seppe, che 'l passo di Ceperano era guernito; ma fece la via della montagna tra l'Abruzzo, e Campagna per Valdicelle, dove non avea guardie, e senza contasto paíso, e pervenne al piano di Santo Valentino, nella contrada detta Tagliacozzo. E'l Re Carlo sentendo come Curradino era partito da Roma. per entrare nel regno, si levò da Nocera, e a grandi giornate venne incontro a Curradino, e all'Aquila in Abruzzo attese sua gente: e tenendo configlio cogli uomini della terra nell'Aqui-la, ammonendogli, che fottono fedeli, e fornifiono l'ofte, uno savio villano antico si levò, e disse: Non tenere più configlio, e non cessare un poco di fatica, acciocche sempre ti possa posare: e lieva ogni dimora, e va' contro al nimico tuo. e non gle lasciare più prendere campo: noi ti saremo fedeli, leali. Lo Re vedendo si saviamente configliare, subitamente fe parti, e andò la via traversa per le montagne, accozzosti assai di presso all' oste di Curradino nel piano di Santo Valentino, ed era in mezzo lo fiume. Lo Re avea meno di tremila cavalieri, e veggendo, che Curra lino avez assai più gente di lui, per lo configlio di Meisere Alardo di Valberi cavaliere Francesco di grande sentimento, e prodezza, il quale di que' tempi era arrivato in Puglia, tornando d'oltre mare della Terra Santa, disse: se egli vuole estere vincitore, conviene usare maestria più che forza. Il Re considandosi di lui in tutto, glicommise il reggimento dell' oste, e della battaglia, il quale ordinò tre ischiere, e dall' una fece capitano messere Arrigo. di Consance, grande di persona, e questi fu armato colle so-**Pra** 

prainssegne reali in luogo della persona del Re, e guidava Provenzali, e Toscani, e Lombardi, e Campagnini: e l'altra fue di Franceschi, e mile Provenzali alla guardia del ponte, e del fiume, acciocchè l'oste di Curradino non potesse passare il fiume lanza disavvantaggio della battaglia. Lo Re Carlo col fiore della sua gente con ottocento cavalieri fece riporre uno agguato in una valletta, e col Re rimate il detto melsere Alardo: e dall' altra parte Curradino fece della sua gente tre ischiere, l' una de' Tedeschi, laond'egli era capitano il Duca di Ostoricchi, e l'altra Taliani, e l'altra Ispagnuoli, de' quali era capitano Donno Arrigo. In questa istanza l' una oste appresso all' altra, i baroni del regno ribelli del Re, fittiziamente per fare isbigottire il Re, e sua gente, feciono venire nel campo di Curradino ambalciadori parati con molte chiavi in mano con grandi presenti, dicendo, ch' egli erano mandati dagli Aqui-lani per dargli le chiavi, e la signoria della terra, siccome suoi nomini, e fedeli, acciocchè gli traesle dalla tirannia del Re Carlo; della quale cosa, credendo che fosse vero, feciono grande festa. E sentendo ciò nell' oste del Re Carlo, n' ebbe grande isbigottimento, temendo non fallisse loro la vettuaglia, che venia da quella parte. E'l detto Re ne entrò in tanta malinconia, che di notte si parti con pochi dell' oste, e venne all' Aquila, facciendo domandare le guardie delle porti, per cui si tenea la terra, rispuosono per lo Re Carlo, il quale entrando dentro senza ismontare da cavallo, gli ammoni di buona guardia, e incontanente tornò all' oste, e fuvvi la mattina per tempo, e ordinate le schiere, quegli di Curradino con grande vigore assalirono la gente del Re Carlo, e in poco di spazio ruppono la schiera de' Provenzali: e morto il detto melsere Arrigo di Cofance, che era vestito delle intrategne del Re, e credessi avere morto lo Re, e 'I simile ruppono l' altre ischiere; onde la gente del Re si mise in fuga: e quella di Curradino si mise alla preda. Quando messere Alardo gli vide bene isparti, si fece muovere il Re con la sua ischiera riposta, e al diritto ne vennono dov' era Curradino: e quivi fu alpra battaglia, e per lo improvviso assalimento Curradino, e sua gente furono ilconficti, e fu adì 21 d'Agosto mille dugento tel-Santotto. E in quello luogo fece poi il Re Carlo una vicca Badia per l'anima della sua gente morta, la quale si chiamava Santa Maria della Vittoria, nel piano di Tigliacozzo.



Come Curradino isconfitto fuggi, o fu preso, e morto per lo Re Carlo. Cap. CLXXXXIII.

Urradino col Duca di Sterlichi con più altri fuggiti arrivò nelle piaggie di Roma in fulla marina a una terra detta Asturi, che era de' Frangipani gentiluomini di Roma: e ivifeciono armare una faettia per passare in Cicilia, per iscampare dal Re Carlo, e per ricoverare suo istato. Essendo in mare conosciuto, uno de' detti Frangipani veggendogli, che erano grande parte Tedeschi, e sappiendo del-la isconsitta di Curradino, s'avvisò, e certificato, che tra loro era Curradino, per vantaggiarsi sì gli menò prigioni al Re Carlo; per la quale cosa gli donò la signoria, e terra alla Pilosa tra Napoli, e Benevento. E preso lo Re consiglio di fargli morire, fece per via di giudizio fermare inquisizione contr' a loro, siccome traditori della corona, e nimico di Santa Chiesa: e su dicollato Curradino, e 'l Duca di Sterlichi, e 'I Conte di Calvagnia, e'l Conte Galferano, e'l Conte Bartolommeo, e due suoi figliuoli, il Conte Gherardo de' Conti da Doneratico di Pisa in sul mercato di Napoli lungo il ruscello dell' acqua, che corre in Napoli, e non sofferse il Re, che corpi follono lotterrati in lagrato, perocch' erano ilcomunicati. E così in Curradino finì la casa di Soavia: e della detta sentenzia data contro a Curradino lo Re Carlo ne fumolto ripreso dal Papa, e da' Cardinali, e 'l giudice, che condannò il detto Curradino, Ruberto, che fue figliuolo del Conte Fiandra genero di Carlo, come fue letta la fentenzia della condanmagione, gli diede d'uno stocco, dicendo, che a lui non era lecito di condannare a morte si grande, e nobile gentiluomo, del quale colpo il giudice, presente il Re, morio: e non ne su parole, perocche Ruberto era molto grande appoil Re. Donno Arrigo di Spagna, il quale era de' prigioni del Re, perocchi era suo cugino, e per l'Abate di monte Casino, che l'avea dato prelo, per non essere inregolare, per patto l'avea dato, che non lo facesse morire, non su condannato a morte, ma condannollo in perpetuo carcere, e mandollo in prigione al Caltel-Jo Santa Maria in Puglia: e molti altri baroni di Puglia, e d' Abruzzo, che gli erano stati contrarj, fece morire con diversi tormenti. E avuta la vittoria il Re Carlo, tutte le terre del regno rubellate s' arrenderono al Re sanza contasto, e mandò incontanente in Cicilia al Conte Guido di Monforte, e a messer

Filippo suo fra ello con grande armata di compagnia, e galce, tutte le racquistarono salvo Messina, e Palermo, le quali si teneano per messer Currado detto Caputo, ovvero d'Antioccia, de' descendenti dello Imperadore Federigo: e preso il detto messer Currado, gli feciono cavare gli occhi, e poi impiccare; ed esto morto, tutte le terre dell' Isola vennono all' ubbidienza del Re Carlo.

### Come i Sanefi vennono a ofte a Colle in Valdelfa. Cap. CLXXXXIIII.

Egli anni di Cristo mille dugento sessantanove del mese di Giugno i Sanesi, de' quali era Governatore messer Provenzano Selvani di Siena, il Conte Guido Novello con sue massade Tedesche, e Spagnuole cogli usciti Ghibellini di Firenze, e altre terre di Totcana, e colla forza di Pisa, si vennono a oste al castello di Colle in Valdelsa, il quale era alla guardia de' Fiorentini: e ciò seciono perchè i Fiorentini il Maggio dinanzi erano venuti a ofie a guastare Poggihonizzi. E posti a campo alla Badia di Spugna, e venuta la novella in Firenze il Venerdì fera, il Sabato mattina melser Giambertaldo Vicario del Re Carlo eo' Fiorentini, e altre masnade di Toscani, e Franceschi si partirono di Firenze, e giun'ono in Colle la Domenica fera: e fentendo i Sanesi la venuta de Fiorentini, il Lunedì mattina si levarono dalla detta Badia per recarsi più in tul poggio. Il detto Vicario vedendogli mutare il campo fanza attendere più gente, francamente percosse alla schiera de' Sanesi, e sì gli ruppe, e sconfisse, avvegnaché fossono due cotanti a cavallo, e appie, che la gente de' Fiorentini: onde molti Sinefi furono morti, e prefi e melser Provenzano Selvani guidatore dell' ofte de' Sanefi, fue preso, e tagliatogh il capo, e per rutto il campo portato in su 'n una lancia. Questo messer Provenzano sue potente uomo in Siena nel tuo tempo, e dopo la vittoria, che ebbono i Sanesi a Montaperti, e guidara rutta la cirrà a parte Ghibellina di Toscana, faceano capo di lui. E' Guelfi di Firenze feciono grande occisione per venderta di loro parenti, e amici, che rimasono a Montaperti; onde la città li Siena, secondo il suo popolo, ricevette maggior danno di suoi cittadini in quefta isconfitta, che non fece Firenze a quella di Montaperti; per la quale cosa poco tempo appresso i Fiorentini rimitono i Guelfi in Siena, i quali n' erano usciti, e caccioronne i Chibellini. e fee feciono pace l' una città coll' altra, rimanendo poi sempre amici: e finì per allora la guerra tra' Fiorentini, e' Sanesi. E nel detto anno essendo rubellato il castello d'Ostina in Valdarno, i Fiorentini vi andarono a oste, e per difetto di vettuaglia, quegli di dentro uscendone di notte, furono tutti quasi presi, e morti. Avuto il detto castello i detti Fiorentini il disfeciono infino a' fondamenti, e partiti i detti Fiorentini da Oftina col detto messer Giambertaldo nel detto anno in servigio de' Lucchesi andarono a oste a Castiglione in Val di Serchio, e poi insino alle mura di Pisa, e presono il castello d' Asciano per forza, e' Lucchesi per ricordanza, e vergogna de' Pisani, appresso alla città di Pisa feciono battere la moneta loro: e nel detto anno la notte di Calen di Ottobre fue sì grande diluvio d'acqua, e di piova dal cielo continovata due notti, e uno dì, che tutti i Fiumi d'Italia crebbono. Il fiume d' Arno usci fuori di termini si disordinatamente, che gran parte della città di Firenze allagò, e la cagione fu per più legnami, che menava a traverso al ponte a Santa Trinità, per modo che l'acqua del fiume ingorgava sì a diritto, che si spandea per la città, onde molte persone annegarono, e molte case rovinarono per la forza, ed empito dell' acqua, infine rovinò il detto ponte, ed eztandio il ponte alla Carraja, e caduzi i detti ponti l'altezza dell'acqua abbaliò.

Siccome fatta la pace da' Fiorentini a' Sanesi, su tagliato il capo a certi rubelli Fiorentini. Cap. CLXXXXV.

Eglianni di Cristo mille dugento settanta, satta la pace tra' Fiorentini, e' Sanesi, e rimessi i Guessi in Siena, e cacciatone i Ghibellini, metsere Azzolino, e Neracozzo, e Conticino degli Uberti, e messer Bindo de' Grisoni da Figline, ribelli del Comune di Firenze, partendosi di Siena per andarsene in Casentino, surono presi, e messergli in Firenze, e scritto in Puglia al Re Carlo, che si doveste sate di loro, riscrisse a messer Berardo da Riano Podestà per lo Re in Firenze, che come traditori della corona fossono punici; a' quali su tagliaro il capo il di di Santo Michele di Maggio, e la mattina quando s' andarono a giudicare, Neracozzo domando: messer Albizzo dove andiamo noi? rispuose devaliere, a pagare uno debito, che ci lasciarono i nostri M

padri; e furono dicollati, falvo che 'l Conticino, che era gisvane, non su giudicato a morte, ma su mandato preso nel Regno, e mort in prigione nelle corre di Capova. E nel detto anno di Giugno i Fiorencini puosono l'assedio al castello di Piano di Muzo, che era de' Pazzi di Valdarno, ribellato per loro, e per gli uscici di Firenze: i quali s' arrenderono a patti, e' Fiorencini diasecciono il castello, e si mrie il castello di Ristruocioli de' Pazzi, che era multo some, e torneta l'oste in Firenze, cavalcarono a Paggiopuizzi, a secciono abbattere, e disfare il castello, che era in sul puggio, e recare a borgo nel piano: perocohè le convenienti promeste al Re Carlo, e si Comune di Firenze non volcano attenere, a s'empre sirepeano ribelli di Firenze. Questo Poggioporia su il più bello castello, e 'l più forte d' Isalia.

#### Come l'ofte de Cristiani si parti di Tunisi. Cap. CLXXXXVI.

Artito lo Auglo de' Cristiani da Tunisi, o soggiometo alquanto in Cicilia per guarire i melati, a quindi partendou, e la Re Cerla ne venne gon loro per la Regna di Puglia a Viterbo, dev' ere le sorte di Roma in vacazione, e ivi toggiorno Filippo Re di Francia, e Carlo Redi Cicilia, e Adoardo, e Arrigo sup fratello, e figliuoli del Red' Inghisterra, per fare, che' Cardinali, ch' crano in discapdia, eleggeffero bisogo Pastore per la Chiesa, o non potendo avere concordia con niuno di loro, ch' eran presenti, elessono Papa Ghirigoro decinio di Piagenza, il quale era Cardinale, e Legato in Soria alla Terra Santa, e tornando d'oltre mare fu confegerte Paps negli sani di Cristo mille dugento sectanta. Estendo i supraddecsi signori in Viterbo, auvenne una laide, e ahommevole cola forto la guardia del Re Carlo: she estendo Arrigo fratello d' Adoardo figlinolo del Re Riccardo d'Inghilterra in una Chiesa alla mossa, colebrandosi il sacrificio a quell' ora del curpo del nostro Signore Gesti Cristo, Guido Contesti Monforce, il quele era per lo Re Carlo Vigario in Tuleana, non avendo reverenza di Dio, nè del Be Carlo spo signore, uccife di sua mino con uno kocco il detto Arrigo per veni derta del Conte Simone di Monforte suo padre marto a suo colpa per lo Re d'Inghilterra; unde la sorte si turbà sorte, dando di ciò grande riprensione al Re Carlo, che siò son devea softerice; ma il decto Conte Guido provveduto di caspagoia,

gnia, non folamente gli bultò d' aver fatte it dette michia: perocche uno cavaliere gli domando, chi egli avea farco, ric forole: in ho keto una min venderen, ed ei riforole: voltro padre fu trainate. Incontamente ricomo nella Chiefe, e profe Arrigo per gli capello, e così morro il framo fouri della Chiefr. e farro il derco frerilegio, si parel di Benivento, e andorine in Maremma nette tome del Conce Rosso sur succeso. Per la morte del dotto Arrigo, Adoardo suo fratello molto eruc-cioso, isdegnaro conero al Re Carlo, si parti di Viterbo, e vermefene in Folcana, o loggiorno in Firenze, o fecevicava. Heri più cittadine, e poi se n' andò in Inghilterra, e 'l' opore def detro suo fratollo in una coppa: d'oro fece pornase, e porre in su 'n une coloans in capo del ponte di Londra sopha il flume di Parmigia per memoria agl' Inghilesi deli detto oltragli gio; per la quele cosa Adoardo, poiche su Re, mai non su amico del Re Carlo, nè di sua gente. Per simile modo si parel Filippo Re di Francia, e loggiornò in Firenze, e giunto in Prancis si sece soronese a Rems.

### Come la Re Enzo mori in prigione in Bologna. Cap. CLXXXVII.

Fgli anni di Cristo mille dugento settantuno, del mesedi Marzo, lo Re Enzo figlinolo di Federigo secondo Imperadore morì in prigione in Bologna, nella
quale era stato lungo tempo, e su soppellito da' Bolognest onorevolmente nella Chiesa di Santo Domenico, e in
lui sedice che sombila progenia di Federigo. Bene si disse, che
metre vi avez uno siglinolo, che su del Re Mansredi, il quale state lungamente nella prigione del Re Carlo nel castello
dell' Uovo in: Napoli, e in quella per vecchiezza acciecato
della vista miseramente sinì sua vita.

Siccome Papa Gbirigoro decimo ordinò Conoilio Generale in Lione sopra Rodano. Cap. CLXXXVIII.

Hali mani di Gristo mille dugento settantadue Papa Ghirigaro decimo di Piacenza, per lo grande effetto, chi egli avea del soccorto della Ghiesa Santa, e che generale passaggio si facesse oltre mare, ordinò Conchio generale milione sopra Rodano all' cattage di Borgogna, M 2 e per

e per lo suo mandato gli Elettori dello 'mperio elessero Rede'. Romant Ridolfo Conte di Furinborgo valente uomo d'arme; avvegnachè fosse di piccola potenza, ma per sua prodezza conquisto Soavia, e Astorichi, che vecave per lo Duca, che se morto con Curnidino dal Re Carlo, e fenne Duca Alberto fae figliuolo, e 'l detto Papa fi partì colla corte da Roma per andare a Lione sopr'a Rodano al Concilio ordinato, e entrò in Firenze con fuoi Cardinali, e collo Re Carlo, e collo Imperadore Baldovino di Gostantinopoli. Questi fue figliuolo d'Arrigo fracello del primo Baldovino di Gostantinopoli, cioè, che sequitto Gostantinopoli co' Viniziani. E giunto in Pirenze, e con più altri fignori, e baroni adì diciotto di Giugno anni mille dugento settantatre; e piacendogli la fransa di Firenze per l'agio dell'acqua, e per la fana aria, sì ordinò di stare ivi la flate colla corre. E trovando egli, che sì buona città fi guastava per cagione delle parti, ch' erano suori, volle, che' Fiorentini Chibellini tornellono in Firenze, fecendo pace costi Guelfi: e così fu fatto a di due di Luglio nel detto appo. congregato il popolo di Firenze nel greto d'Arno appiè del Ponte a Rubsconte, fatti in quel luogo grandi pergami di legnami dove flavano i detti fignori, in presenza del dette pepolo il Papa diede sentenzia sotto pena di iscomunicazione, a chi rompesse la detta pace sopra la differenza, ch'era sopra le dette parti Ghibellibas: e Gdelfa, facendo balciare in tocca-i Sindachi da cialciana parte, e dare malleveria, e fizrichis e Ghibellini anderono in maremma alla guerdia del Conte Boso: e in quello di il detto Papa fondò la Chiesa di Santo Ghirigoro; e per lo suo nome così la intitolò, la quale feciono fare que' della casa de' Mozzi, i quali erano mercatanti, e molto innanzi nella corre del Papa, e in piccolo tempo venuti in grande ricchezza, e stato; e nel loro palagio in capo del pon-te Rubaconte abirò il Papa, mentre che soggiorno in Firenze: e il Re Carlo abitò nel giardino de' Frescobaldi, che exiandio erano grandi mercatanti; e lo'mperadore Baldovino al Vescovado; ma il quarto di appresso il Papa si parti di Firenze, e andò in Mugello col Cardinale Attaviano, che era degli Ubaldini, é in fine della state si parti il Papa, e 'l Re Carlo, e andarono a Lione sopr' a Rodano, e la cagione perchè il Papa si patri così tosto di Firenze si su, che avendo fatto venire in Firenze i Sindachi della parte Ghibellina per dare compimento a' contratti della pace, e tornando eglino ad albergo in casa i Tebalducci in Orto Santo Michele, o vero, o non vero che fosse, a loro fu detto, che 'l Maliscalco del Re Cade, 1 1 a pea petizione de' grandi Guelfi di Firenze, gli farebbe uccidere se non si partissono di Firenze, e così se n' andarono, e su rotta la pace; onde il Papa si turbò sorte, e partissi di Firenze, lasciando la città interdetta, e andonne (come detto abbiamo) in Mugello col Re Carlo molto indegnato.

#### Come Paglialoco de' Greci si racconciliò colla Chiesa Cap. CLXXXVIIII.

Egli anni di Cristo mille dugento settantaquattro Papa Ghirigoro celebrò Concilio a Lione sopra Rodano nel mese di Maggio insino a di quattro d'Agosto, nel quale concilio, il Paglialoco Imperadore de' Greci, e 1 Patriaica di Gostantinopoli si racconciliarono colla Chiesa di Roma promettendo di correggiere certi errori, che i Greci hanno tenuto, e seguito per innanzi, secondo la nostra sede, e ordini della Santa Chiefa Romana: avvengachè poi nonla tenessono, come promissono E questo riconciliamento seco il Papa co' Greci per acconcio del passaggio d' oltre mare ordinato per lui nel detto concilio. Ma per la riconciliazione fatta col Paglialoco, e co' Greci, il Re Carlo fue molto cruccioso per amore dello 'mperadore Baldovino suo genero, al quale di ragione di conquisto s' attenea il detto imperio, e 'I Re Carlo avea già impreto ad atargliele acquiffare; ande crebbe lo idegno era lui, e il Papa cominciato in Firenze. Il detto Papa confirmò il detto Paglialoco Imperadore di Gostantipoli, e confermò Ridolfo Conte di burimbargo eletto Re de' Romani, acciocch' egli venisse per la corona a Roma, e fosse capitano del passagio d'oltre mare. Il Papa gli promite, e dispuose di danari della Chiesa appo le compagnie di Firenze, e di Pistoja gran mercatanti, fiorini dugentomila d'oro nella città di Melano. Lo detto Ridolfo promise sotto pena di il comunicazione d'essere in Melano fra certo termine: le quali promissioni non attenne di venire in Italia per sue imprese, e guerre della Magna, anzi non venne in Italia, e non ebbe la co ona. nè la benedizione dello imperio dal Papa; ma rimafe ifcomunicato. E per avere poi sus pace col Papa, e colla Chiesa, e essere ricomu, Dicato, privilegiò la Contea di Romagna come potea di ragione, alla Chiesa di Roma: equinde la possederre la Chiesa per sua. E nel detto Concilio il Papa ordino passaggio generale d' oltre mare a ricoverare la Torra Santa, e che le decime si ricogliessono per tutta la Cristianità per sei appi in sussidio del M 3 Cap.

detto passaggio. Diede la croce, e ordinò, che ella si desse per tutta la Cristianità, perdonando colpa, e pena a chi la prendesse, o andasse, o mandasse: e vietò l'usura, e scomunicò esti la facesse pubblica, e vietò l'ordine de' frati mendicanti, salvo l'ordine de' frati Minori, e de' Predicatori, e confermò quello del Carmino, perchè era molto antico ordine, e lasciò stare i frati Eremitani sospesi: e molte altre constituzioni, e di certo utili per la Chiesa vi sece, e vietò i soperchi ornamenti delle donne per tutta la Cristianità.

#### Come' Ghibellini furono caeciati di Bologna. Cap. C C.

El detro anno adì due di Giugno la parte Ghibellina di Bologna detti Lambertucci per lo casato, che ne ers capo, furono cacciati di Bologna, e ciò fu per cagione di sospetto, che la detta parte era molto eresciuta in Romagna, e poco innanzi cacciarono la paree Guelfa di Faenza: alla quale cacciara de' Ghibellini di Bologna i Fiosentini vi mandarono in servigio de' Guelfi gente d' armi; ma il popolo di Bologna non gli latciò entrare nella terra; una fi feciono loro incontro nel Reno; e fuvvi morto il cavaliere del Podestà di Firenze; che era capitano della gente, dicendo, che non voltanos chel Fiorentini gualtassono la luro città, come aveado faces la loro: i quali fopraddetti cacciati di Bologna si ridustono in Faenza; onde i Bologneti nel Secrembre vegnente andarono a ofte alla città di Faenza; onde i Ghibellini di Romagna feciono loro capitano di guerra Guido Conte di Montefeltro, Javio, e astuto di guerra. E in questo sopraddetto anno Linvanni giudice del giudicato di Gallura, grande, espossente cittadino di Pisa con seguito d' alquanti Guelfi di Pila per certo oltraggio, e perchè il popolo di Pila si tenea a parte dello imperio, fu cacciato di Pita; onde il detto si lego co' Fiorentini, e co' Lucchefi, e con altri Guelfi della taglia di Toscana, e con loro insieme del mese d' Otrobre andarono a oste a Montopoli, il qual ebbono a patti, e il castello rimase al detto giudice, il quale poco vivette.



#### Come i Bologness andarono a oste a Forst, ed a Faenza. Cap. CCI.

Egli anni di Cristo mille dugento settantacinque di Giugno i Bolognesi andarono a oste a Forlì, e a Faenza: perocchè riteneano i loro usciti Ghibellini, ed eta capitano messer Malatesta da Rimino, e de' Romagnuoli era loro capitano il Conte Gu do da Montefeltro, il quale col potere de Ghibellini di Romagna, e cogli usciti di Bologna Ghibellini, e di Firenze, de quali era capitano messer Gnglielmo de' Pazzi del Valdarno, sì si feciono loro incontro al Ponte Santo Procolo, e combatterono, e surono isconsisti i Bolognesi, e chi dice, che' nobili per viltà si fuggirono, e chi diffe, che 'l popolo di Bologna trattava male i nobili, e però gli lasciarono. Il Conte di Panago, che eta co' nobili di Bologna, disse per rimbroccio: Leggi gli Statuti popolo marcio. il quale popolo abbandonato da' fuoi cavalieri fi tennono ammafsati in sul campo difendendosi francamente grande parte del giorno infino vennono le balestra grosse, le quali il Conte Guido No. vello, quando fu Podestà di Firenze, avea tratto della camera del Comune; onde non poterono reggere, e molti cittadini di Bologna furono morti, e presi. E nel detto anno adì due di Settembre i Lucchesi col Conte Ugolino, e cogli al ri usciti Guelfi di Pila, e con soldati di Firenze, e col Vicario del Re Carlo in Tolcana andarono a ofte a Pila contro al comandamento del Papa, e sconfissono i Pisani al castello d'Asciano presso a Pisa a tre miglis. Onde molti Pilani vi furono morti, e presi, e 'I detto castello rimase a' Lucchesi con grandissimo danno, e vergogna de' lopraddetti Pilani.

### Come Papa Ghirigoro tornò del Concilio, e tornò per. Firenze. Cap. CC 11.

Tel detto anno adi diciotto-di Dicembre Papa Ghirigoro decimo tornando dal Concilio da Lione sopra Rodano, arrivò nel contado di Firenze, e non volendo entrare nella città, perchè era intradetta, e gli
nomini di quella licomunicati, perchè non aveano offervata la
pace, che esso avea fatta tra' Guelfi, e i Ghibellini, e per ingegno sugnidato suori delle vecchie mura; e chi diste non potea

rea fare altro, perchè il fiume d'Arno era molto grosso, sicchè non si poten guadare; ma di necessità gli convenia passare per lo Ponte Rubaconte, e così entrò in Firence, e mentre che patsò per lo ponte, e per lo borgo Santo Niccolò ricomunicò la terra, e andò legnando la gente, e come ne fu fuori lasciò lo intradetto, e iscomunicò da capo gli nomini della città con crucciato animo, dicendo quello verso del Saltero, che dice: In camo, & freno maxillas corum confiringe, qui non approximant ad te: e andò albergare alla Badia a Ripoli: e di quindi se n' andò ad Arezzo, e quivi ammalò, e passò di questa vita a di dieci di Gennajo seguente, e in Arezzo su soppellito. Della cui morte i Guelfi di Firenze furono molto lieti, per mala volontà, che mostrava avere contro al Comune di Firenze, e a di venti del detto mese i Cardinali chiamarono Papa Innocenzio quinto di Borgogna, che era Cardinale dell'Ordine de' Predicatori, e vivette Papa infino al Giugno vegnente, ficchè poco flette, e morio in Viterbo, e quivi fue seppellito. E a di dieci di Luglio fue chiamato Papa meisere Ottobuono Cardinale del Fiesco di Genova, il quale vivette nel papato di trentanove, e fu chiamato Papa Adriano quinto, e fu soppellito in Roma, e appresso di lui di Settembre su eletto Papa Maestro Piero Ispagnuolo Cardinale, e fu chiamato Papa Giovanni X X I. e non vivette Papa più d' otto mesi, e dormendo nella camera in Viterbo la volta di sopra gli cadde addosso, e morì, e su soppolito in Viterbo adi xv. di Maggio mille dagento setrantasette, e vacè la Chiesa sei mesi. Nel detto anno fu grandissimo caro di tutte vittuaglie, e valse lo stajo del grano soldi quindici, valeva il fiorino dell' oro foldi trenta. Poi fu eletto Papa Niccolajo terzo degli Orsini, il nome suo proprio era melser Giovanni Gaetani Cardinale, il quale vivette Papa quafi anni due, e mesi dieci.

Siccome il Conte Ugolino co' Fiorentini andarono a ofte a Pija col Malifcalco del Re Carlo. Cap. CCIII.

Egli anni di Cristo mille dugento settantasei di Giugno i Fiorentini, e' Lucchesi a sommossa del Conte Ugolino, e degli altri Guessi di Pisa col Maliscalco del Re Carlo, andarono a oste a Pisa verso il Pome a Era. E' Pisani per sema de' Fiorentini aveano satto di nuovo me gran-

grande fosso poco di là dal Ponte a Era, appresso a Pisa a otto miglia, il quale era lungo dieci miglia, e mettea in Arno, e chiamavasi il tosso Arnonico, ed a quello avean fatti ponti, e steccati, e bertesche: e di là da quello i Pisani stavano con loro oste alla disensione. E giunto l'oste de' Fiorentini combattendo il detto sosso, valicarono per diritta pugna: i Pisani, come vidono valicato, si misono in suga, e surono isconsisti, e molti morti, e presi; onde i Pisani seciono le comandamenta de' Fiorentini, e pace, e rimisono il detto Conte in Pisa, e gli usciti Guelsi.

### Come Papa Niccolajo degli Orsini seguì l'appetito de suoi consorti in molte cosè. Cap. CC I III.

TEgli anni di Cristo mille dugento settantasette Papa Niccolajo terzo degli Orfini, il quale, mentre che fu giovane cherico, e poi Cardinale, fue onestissimo. e di buona vita; ma poichè su fatto Papa, sue magnanimo, e per lo caldo de' fuoi conforti imprese molte cose per fargli grandi, e nella cui corte sì fecero molti acquisti per gli suoi parenti; onde gli aggrandì molto di possessioni, e di castella, e di moneta sopra tutti i Romani in poco tempo, che egli vivette. Questo Papa fe ce sette Cardinali Romani, la maggior parte suoi parenti, e uno della casa Colonna, non ostante. che Papa Alessandro avea privato tutti i Colomesi, e loro progenia d' ogni ufficio Ecclesiastico, perocchè aveano tenuto con Federigo Imperadore contro alla Chiefa: e fece fare i grandi palagi papali di Santo Piero, e fece richiedere il Re Carlo di volere dare una sua nipote a uno suo nipote; ma il Re non lo volle affentire, dicendo: perchè egli avea il calfiamento rosto, il suo lignaggio non è degno di mischiarsi col noftro, e fua fignoria non era retaggio, per la quale cofa contra lui indegnò, e in tutte cose in secreto gli su contrario, e fece rifiutare il Sanato di Roma, e'l Vicariato dello Imperio, al quale avea dalla Chiesa vacante lo 'mperio, e per moneta, che si disse, ch' cobe dal Paglialoco consentì, e diede favore alla ribellazione dell' Itola di Cicilia al Re Carlo: tolle ca-Rello Santo Agnolo alla Chieta, e diello a messer Orso suo mipore, e anche si fece privilegiare per la Chiesa la contea di Romagna alla città di Bologna a Ridolfo Re de' Romani, e il detto Ridolfo il fece per cagione, ch' egli era caduto in ammenda della Chiesa, perch' egli non avea attenuta la promotia

a Papa Ghirigoro decimo passaro, cioè di passare in Italia per fornire il passaggio d'oltre mare, come addietro dicemmo, e incontanente seciono Conte per la Chiesa messer Bertoldo deg'i Orsini suo nipote, e trasse la signoria di mano al Conte Guido da Monteseltro, il quale tirannescamente se la tenea.

### Siccome in Firenze ebbono quistione i Guelfi per gli beni de' Gbibellini. Cap. CCV.

N questi tempi i Guelfi di Firenze cestate le guerre di fuori, ingraffati, sopra i beni de' Ghibellini usciti, cominciavano a riottare infieme; onde nacquero molto brighe, e mortali nimistadi: intra l'altre fuionogli Adimari, ei Tosinghi, e ancora tra' Donati, e Pazzi di Firenze, e quasi tut-22 la città n'era divisa, chi tenea coll'una parte, e chi coll' altra, per la qual cosa il Comune co' Capitani della parte Guelsa mandarono ambasciadori a Papa Niccolajo, che mettesse configlio, ed ajuto in pacificare i Guelfi di Firenze, e se no parte Guelfa si dovidea. È per lo simile modo i Chibellini usciti mandarono ambasciadori al detto Papa, pregandolo, che mettelle ad esecuzione la sentenzia della pace data per Papa Chirigoro decimo tra loro, e' Guelfi di Firenze; onde il Papa commise le quistioni a frate Latino Cardinale, ch' era in Romagna per la Chiesa, uomo di grande autorità, e scienza, il quale per lo mandato del Papa venne in Firenze adì otto d' Ottobre mille dugento fettantanove, ed andogli incontro il Carroccio: e poi il di di Santo Luca nel detto anno fondò, e benedisse la prima pietra della nuova Chiefa di Santa Maria Novella de' frati Predicatori, del quale ordine egli era, e in quello luogo trattò, e ordinò generalmente pace tra tutti i cittadini Guelfi con Guelfi: e poi da quelli a' Ghibellini. E la prima fu tra gli Überti, e Buond Imonti, e' fue la terza pace, salvo che' figliuoli di metser Rinieri Zingani de' Buondelnienti non l'assentirono, e surono iscomunicati del Legato, e sbanditi per lo Comune; ma per loso si lasciò la pace, che poi al Febbrajo vegnente congregato il popolo a patlamento nella piazza vecchia della detta Chiefa, e ivi per lo detto Legato fu l'ermonato lopra' fatti della pace: e si fece batciare in bocca i Guelfi, e' Ghibellini, cioè i Sindachi dell' una parte, e dell'altra, in segno di pace. È in quel luogo diede sentenzia di

di modi, e patti, e condizioni, che si dovessono osservare intra l' una parte, e l' altra, fermando la detta pace con solenni carre, e mallevadori. E quando poterono tornare, tornarono i Ghibellini in Firenze con le loro famiglie, e furono cancellate le loro condannagioni, e riebbono i loro beni, e possettioni, salvo che alquanti principali. Per sicurtà della terra fu ordinato, che certo tempo stessono a' confini: e ciò fatto fece fare le singulari pace tra' cittadini: e la prima su quella, ond' era la maggiore discordia, cioè tra' Tosinghi, e Adimari, e Pazzi di Firenze, e Donati, faccendo più parentadi insieme, esper simile modo si feciono tutte quelle di Firenze, e, del contado, quali per loro volontà, e quali per la forza del. Comune con buoni fondamenti, e quali tutte s' offervavano, e la città di Firenze ne stette buon tempo in pacifico, e tranquillo stato. E ordinò il detto Legato il governamento comune della città quattordici buoni nomini grandi, e popolari, che gli orro eran Guelfi, e gli sei Ghibellini, e durava il loro uf-ficio due mesi, con certo ordine di loro elezione, e raunavansia in fulla sala, e casa della Badia di Firenze sopra la porta, che: va a Santa Margherita: e tornavano a mangiare, e a dormire: alle loro case.

## Come lo Re Carlo imprese il passaggio d'oltre mare.

Nquelli tempi, cioè negli anni di Cristo mille dugento setcantanove, lo Re Carlo Re di Gierusalem, e di Cicilia era 'morto' poffente in mare, e in terra, e imprese a perizione dello Imperadore Baldovino suo genero, scacciato dello 'mperio di Gostantinopoli dal Paglialoco Imperadore de' Greci, di fate uno grande passaggio, per conquistare il detto imperio, ilperando, che avendolo, più gli era agevole di nacquis stare Gierosalem, e la Terra Santa, e fece armare più di cento galee, e trecento navi, e dugento uscieri da portare cavalli, e più altri legni, con ajuto di moneta della Chiesa di Roma, e con ajuro de' Re di Francia, e d' Italia, e Viniziani, i quali s' apparecchiarono di fare il detto passaggio il seguente anno. Il Pagli loco non avea potere, nè in mare, nè in terre, di rifikere alla potenzia del Re Carlo, e già parte della Grecia era follevata a ribellarsi. Avvenne, che per la superbia de' Franceschi montata in Italia, e massimamente in Cicilia, per la quale cosa molta buona gente del Regno di Cicilia s' erano

### Siccome messer Giamui di Precita arrivà in Catalogna. Cap. CCVIII.

Eli decen anne metser Gianni di Procies conti imbescriedori del Paglialeco arrivacono in Catelogna la secondu volta, e nchistone lo Re Pietro di Buona, chi egli prendesse la figneria del peame di Citilia, e commeiafe la gaussa contro al Re Caulon rectadogli grande quancità di moneta per furnire l'armate, e prefentendeglianovo levero del Paglialoca, e de' beroni de Cicilia, i quali inte prometteano di rubellare l' Mola di Civilia, e di darreli la &gnoria; ma il decto Re Pietre flette aflu, innenzi che fi volesse deliberare di segure la impreta, dubicando della possoza dello Re Carlo, e della Chiefa di Roma, e maggiormenee per la morte di Papa Niccolajo degli Otimi, del quele, vivendo, si rendez sicuro, perocchè non era amico del Re Carlo. Isfine per la induttive parole di messer Gianni Procita, e rammentandogli, come que' della casa di Francia aveano morto il fue svolo, e lo Re Carlo il tuo fuocero Re Manfredi, e Cusradino nipone del detto Re Manfredi, e come di ragione di rerangio gli succedes il reame di Cicilia, per la Reina Gostanza sua moglie, e figliusia del derro. Re Munfredis, e vogogendo la molta moneta, che gli mandava il Paglialoco nil detto Re Pietro cupido d'acquistare signorie, come ardito, e Stanco signore, giurò da capo, e promisse seguire la detta imprefa: e ritenuta la moneta, la quale fu trentamila once d'oro, foce di presente apparecchiare il navilio, e diede voce, e le-Tò lo stendardo d' andare l'opra' Saracim, e divolgata la voce. fama di suo apparecchiamento, il Re. Filippo di Francia, il quale avea avuto la firocchia per moglie, mandò a lui per fapere in che parte, e supra quali Sarscini andalle, promettendogli sjuto di gente, e di monetti, il quale Re Piero non gli volle manifestare sua impresa, ma disseglisti certo andave sopra' Saracini in luogo ordinato, dove tofto fi faperebbe per racto il mondo; ma domandavagli ajura di quarantamiladire di buoni tomen. E lo Re di Francia gliular mando inpontamente, conoscendo lo Re di Francia come il Re Pietro di Raonzera ardito, e di gran cuore; ma come Catelano, di natura fellone, per la coperta rispotta, incontante il mandò a fignificare al Re Carlo suo zio in Puglia, e ch' egli prendesse guardia di sue terre. Il Re Carlo andò incontanente a Papa Martino, e difdisfegli della impresa del Re di Raona, e quello, che 'l Re di Francia gli avea mandato dicendo. Il Papa mandò al Re di Raona uno savio uomo, cioè frate Jacopo de' Predicatori, per volere sapere in qual parte di Saracini andasse, e che la Chiesa gli volea dare ajuto, e savore, e che la detta impresa appartenea essere nota alla Chiesa: e oltr' a ciò gli comandò, che non dovesse andare sopra niuno sedele Cristiano: il quale ambasciadore disposta l'ambasciata al Re Piero, il Re ringraziò il Papa molto della sua larga proserta, ma di sapere in quale parte andasse in nulla guisa al presente saper lo potea, e sopra ciò disse uno motto molto sospetto, che se l'una delle sue mani il manisestasse all'altra, che egli la taglierebbe: e non potendo avere altra risposta si tornò in corte, e dispuose al Re Carlo, e al Papa la risposta del Re di Raona, la quale risposta dispiacque loro molto.

Infin qui scrise Ricordano Malespini. Il restante è di Giachetto di Francesco Malespini suo nipote.



•

**○ >** 

# Edicaledicaledical

### COME I BARONI DI CICILIA

# FURONO A PASQUARE A PALERMO,

Come ordino Messer Gianni di Procita.

Cap. CCVIIII.

Egli anni di Cristo mille dugento ottantadue, il Lunedi della Pasqua di Resurrezione, che su a di tre di Marzo, siccome per Messer Gianni di Procita era ordinato, tutti i Baroni, e Caporali, che teneano Il tradimento, furono a pasquare nella città di Paiermo, e andandosi Palermini uomini, e semmine a cavallo, e a piè alla festa di Monreale fuori della Città a tre miglia; e come quegli della Città di Palermo, così v'andarono i France-schi, e'l capitano del Re Carlo a diletto. Avvenne, che uno Francesco per suo rigoglio prese una femmina, ovvero donna di Palermo per farle villania. Ella incominciò a gridare, e 'I popolo era già tutto commosso contro a' Franceschi, per gli fa-migliari de' baroni di Cicilia, sì incominciarono a difendere la donna, onde nacque grande battaglia tra' Franceschi, e Ciciliani, e incontanente trassono all'arme, gridando: muojano i Franceschi, e sì si trassono insulla piazza, e combattendo presono, e ucccisono il giustiziere, che v' era per lo Re Carlo, e quanti Franceschi furono trovati per la Città tutti furono morci, per le case, e nelle Chiese, sanza niuna misericordia. E eiò fatto, i detti baroni si partirono di Palermo, e ciascuno in sua terra sece il simigliante, d'uccidere i Franceschi, che scano nell' isola, salvo che in Messina, sì indugiarono alquanti di; ma per mendeto, e priego di quelli di Pelermo fi rubellarono, e peggio seciono a' Francelchi, che' Palermini, e trovaronfi moiti i Francelchi in grandifima quantità.

### Come il Re Carlo ebbe novelle della rubellazione di Civilia. Cap. CCX.

El detro tempo il Re Carlo era in carte di Roma, e come ebbe la novella della rubellazione di Cicilia, molto si crucció, e diffe: Sire Iddio, dipoi t' è pia-Liuto di farmi avveria la fortuna, piacciari, che i mio calare fia a piacti pessi. E el fu a Bapa Martino, e a fuci Cardinali, e domando lore ajuto, e configlio, ed e lo confortarono, che fanza indugio intendelle a sacquistare, se potesse per via di pace, e se non, per via di guerra, prometten-dogli ajuto temporale, siccome figliacio, e campione di Santa Chiefa, e mandù il Papa per le Legato messer Cherardo da Parma Cardinale in Cicilia a tractare accordo con molte lettere, e processi: e ancora il Re Carlo si mandò dicendo. ovvero dolendo al Re di Francia suo nipote, e mandò Carlo suo figliuolo Prenze di Salerno in Francia a pregare il Re, a almi baroni, che il dovessono ajurare: a cui il Re di Francia diffe-Lo temo forte che quella sphellazione son sia fatta fare dal Re di Raona, perocche quando face sua acuara, io gli prestai libbre quarantamila di buoni Tomesi, e non mi volle manisettare, in che parte fosse sua andata; ma non porterò mai corona, s' egli ha fatta questa tradigione alla casa di Francia, s' io non ne so vendetta, e ciò attenne bene, e disse al Prenze, che tornatie in Puglia; e appresso a lui mandò il Conte di Lansone con più altri baroni, e altra gente d'arme a sue ispese in ajuto del Re Carlo. E in questo tempo così stante, a quegli di Palermo, e altri cavalieri, parve aver mai fatto, e sentendo l'apparecchio del Re Carlo, mandarono ambasciadori frati religiosi a Papa Martino, domandandogli misericordia, proponendo solamente questa proposta: Aguas Dei qui tellis peccata mandi miserere nobis; tre volte ripetendo. Il Papa in pieno concestoro fece questa risposta, che è iscritto nel passio: Rex Judeorum, & debaut ei alapam : similmente tre volce ripetendo; onde gli ambasciadori si partirono male contenti. E in questo tempo il Comune di Firenze mandò in ajuto al Re Carlo cinquanta cavalieri di corredo, cinquanta donzelli gentiluomini di Firenze per fargli cavalieri, e per fargli compagnia cinquecento nomi-

ia

ni bene a cavallo in arme, e il loro Capitano fu per lo Comune di Firenze il Conte Guido Battifolle: e giuniono alla catena in Calavria dov' era il Re Carlo; onde si tenne riccamente servito dal detto Comune; e molti di loro ne sece cavalieri, e servironlo mentre che dimorò in Messina alle spese del detto Comune.

### Come il Re Carlo ebbe ordinato sua oste a Napoli per andare a Messina. Cap. CCXI.

O Re Carlo ordinata sua offe a Napoli per andare in Cicilia, mandò per rerra in Calavria alla carena incontro a Messina il Farro in mezzo, e lo Re n' andò a Brandizio in Puglia, dov' era acconcio suo navilio, quale avea apparecchiato più tempo innanzi per andare in Gostantinopoli. E di Brandizio si partì, e giunse incontro a Messina a di sei di Luglio negli anni di Cristo mille dugento ottantadue, e posesi a campo della parce di Ravermena a Santa Maria di Roccamsore, e poi venne alle palate appresso Messina, e'l navile nel Farro incontro al porto: e i Messinesi impautirono sorce, veggiendofi abbandonati d'ogni salute, e la speranza del Re di Rosna pares loro lunga, e varia: mandarono loro am-Basciadori nel campo al Re Carlo, e al Legato pregandogli per Dio, che perdonasse al loro malfatto, e avesse di loro misericordia, e mandasse per la terra. Lo Re insuperbito non gli volle torre a misericordia, che di certo avuto Messina, avea poi tutta l'isola; perocchè erano i Messinesi, e' Ciciliani isprovvedoti, e non ordinati alla difensione, e sanza capitano; ma fellonosmente gli disfidò lo Re a morte, e i loro figliuoli, **Accome traditori** di Santa Chiefa, e della corona, e ch'egli fi difendesiono, se potere ne avessono, e mai con patti non gli venistono innanzi; onde lo Re fallò troppo appo Iddio, e a iuo danno. I Meffinesi veggiendo la sua cruda risposta per più di fettono in contesa fra soro di darsi, o di difendersi con grande peura. Avvenne in questa stanzia, che lo Re sece passare **dall' altra parre di Messina verso Melazzo guast indo il paese; per** In quele cota certi di quegli del paese di Messina venendo al Ibecorio di Melazzo, per non lasciargli prendere terra, surono neontitri della gente del Re, e presono la terra, e 'i castelib di Melazzo; onde i Messinesi mandarono al campo al Cardinale Legaro, ehe per Dio venisse in Messina per acconciargli col Ren e emrarovi il Legato, appresento le lettere del N 2

Papa, per le quali gli mandava molto riprendendo della lore follia fatta contro al Re Carlo, e questa fu la forma: A' perfidi , e crudeli dell' ifola di Cicilia Martino Papa terzo quella falute, di che voi fiete degni, ficcome corrompitori di pace de Griffiani, e Spargitori di sangue de' vostri frategli; a voi comandiamo, che vedute le nostre lettere , dobbiate rendere la terra al nostro figlinolo , e Campione lo Re Carlo di Gierufalem , e di Cicilia per autorità di casta Chiefa, e che debbiate lui, e noi ubbidire, ficcome vostro legittimo fignore, e se ciò non facelte, noi quetiamo voi interdetti, e ifcomunicati, annunciandovi justizia ifpirituale. E lette le dette lettere il Legaro comandò fotto pena di iscomunicazione, e d' elfere privati d' ogni beneficio di Santa Chiefa, che fi doveffono accordare col Re Carlo, e rendergli le terre, e ammonendogli, che ciò dovessono fare; onde i Messinesi addomandarono questi patti: che lo Re ci perdoni ogni malfatto, e noi gli renderemo la terra, dandogli per anno quello, che i no-firi antichi davano al Re Guglielmo: e vogliamo fignoria Latina, e non Franceschi, nè Provenzali, e saremogli obbedienti, e fedeli; i quali patti mandò, dicendo al Re Carlo pregandolo, che dovesse loro perdonare, e prendere i detti patti; ma lo Re superbamente disse: I nostri suggetti, che contro a noi hanno servito a morte, domandano patti; ma poiche pia-ce al Legato, io perdonerò loro in questo modo. Che io voglio di loro ottocento statichi, quali io vorrò, e farne mia volontà, tenendo da me quella tignoria, che a me piacerà, ficcome loro fignore, pagando quelle cofe, che fono usate da noi-Se questo vogliono, il prendere: se no, si si difendano: la quale risposta fu molto biasimata da' savj. Come i Rettori di Messina ebbono la crudele risposta, e acerba del Legato della volontà del Re, sì la feciono manifesta al popolo; onde come dilperati, dissono: Anzi volemo morire dentro alla nostra città colle nostre famiglie, e andar morendo in tormenti, e in prigioni, e in istrani paesi: e come il Legato vide i Messinesi così disposti, su molto cruccioso, e pronunziolli iscomunicati, e comandò a tutt' i cherici, che infra il terzo di sì dovessono mandare per sofficiente Sindaco a comparire dinanzi al Papa a ubbidire, e a udire sentenzia, e partissi della terra. E tornato il Cardinale lo Re prese consiglio di combattere la terra, e massimamente da quella parte, dove non avea mura, ma parati di botti, e di legnami, e cominciandovisi uno badalucco. I Fiorentini, già vinte le sbarre, entratidentro alquanti, e se la gente avesse seguito, avea la terra per forza; ma lo Re sece fonare le trombe a ritirata, e disse, che non volea guastare la

sua villa, onde avea grande rendita, nè uccidere fantini, che erano innocenti, ma la volea per assanni di disicj, e vincergli per same, e così vi stette circa due mesi. E i Messinesi colle ioro donne qualunque delle maggiori della terra, subito in tre di seciono il muro dove non era: e ripararono francamente agli assalti de' Franceschi, onde si sece una canzone, che disse:

Deb com' egli è gran pietade
Delle donne di Messina
Veggiendole iscapigliate
Portando pietre, e calcina.
Questa canzone si sece per questa cagione.

### Siccome il Re Piero di Raona partì con sua armata di Catalogna. Cap. CCXII.

l'El detto anno di Luglio lo Re Piero di Raona colla sua armata si parti di Catalogna, il quale sece suo ammiraglio uno cavaliere valente di Calavria ribello del Re Carlo, e avea nome messer Ruggieri di Lozia, e agrivò in Barberia nel Reame di Tunizi, e si puose ad assedio ad una città, che si chiamava Ancalde per attendere novelle di Cicilia, e in quella stanzia, ficcome era ordinato, vennono a lui messer Gianni di Procita, Ambatciadori, e Sindachi, con pieno mandato di tutte le terre di Cicilia, che egli prendesse la signoria, e che s' avvicinasse di venire nell' isola, per loccorrere la città di Messina, la quale dal Re Carlo era molto firetta. Lo Re Piero veggiendo, che tutta l' Isola erano per fare le sua comandamenta, ed aveano tanto misfatto alla fignoria del Re Carlo, che di loro fi poteva afficurare, in**contanente fi levò** da Ancalde, e arrivò alla città di Trapani all' enerare d'Agosto, e indi a Palermo, e ivi mandò il navilio, e in Palermo il feciono loro Re, salvo che non fu coronato per l'Arcivescovo di Monreale, come si costumava per gli altri Re: perocchè s' era partito, e itosene al Papa; ma incoronollo il Vescovo di Cestalù, Vescovo d' una piccola tersa di Cicilia, e coronato il Re Piero in Palermo, i baroni dell' isola veggiendo il suo piccolo potere appo la potenza del Re Carlo, isbigottirono, e sì lo ringraziarono di sua venuta, se fosse venuto con più gente d'arme: e consigliarono si raunasse gente, e richiederonfi gli amici da tutte le parti, sicche Messima, e l'altre terre di Cicilia si potessono disendere. Come il

20.0

### Come s' annullo l' ufficio de' ventiquattro uomini in Firenze. Cap. CCXIIII.

Egli anni di Cristo mille dugento ottantadue, essendo la Città di Firenze al governo di ventiquattro buoni uomini, come avea lasciato il Cardinale Latino: ciò erano otto Guetfi, e fei Ghibellini, parendo a i cittadini il detto ufficio grande vilume, e a' Guelfi non piacea la conforteria de' Ghibellini, ne gli usciti per novità già nate, siccome per la perdita, che 'l Re Carlo avea già fatta dell' isola di Cicilia; e della venuta del Vicario dello mperio in Tofcana, e sì per le guerre cominciate in Romagna, e per lo Conte di Montefeltro, e per ilcampo, e falute della città, s' annullò il detto ufficio di quattordici, e fecefi nuovo ufficio, e fignoria al governo della città, i quali fi chiamarono Priori. E questo trovato si trovò, ovvero cominciò per li Consoli dell' Arte di Calimala, grandi, e popolari, e mercatanti: e la maggior parte amadori di parte Guelfa, e di Santa Chiefa: e' Priori dell'Arti furono tre, de' quali questi sono i nomi per lo se-sto d' oltr' Arno Bartolo de' Bardi per l' Arte di Calimala. Per lo festo di Santo Piero Ischeraggio su Rosso Bacheregli, questi fu per l' Arte del Cambio. Per lo Sesto di Santo Brancazio per l'Arte della Lana Salvi del Chiaro. E cominciò il loro ufficio a mezzo Giugno nel detto anno, durando due mesi, e così doveano seguire per le dette tre Arti tre Priori: e furono inchiufi per dare audienza a dormire, e mangiare alle spefe del Comune nella cata della Badia, ove anticamente fi ragunavano gli Anziani.

E io Giacherto di Francesco Malespini seguitai di serivere la Cronica incominciata per lo detto Ricordano mio zio, il quale parte n' avea avuto da Roma, siccome addietro s' è detto, e in parte dalla Badia di Firenze, cioè d'iscritture antiche avute dalla detta Badia, che erano nella detta Badia di quelli tempi, dove si contenea molte cose passate della città di Firenze, e di Fiesole. E a' detti Anziani, ovvero Priori su assegnato sei birrovieri, e sei messi per richiedere i cittadini. Questi col capitano del popolo aveano a governare le gravi, e grandi cose del Comune di Firenze, e a ragunare, e sare consigli, e le provvedigioni: e per gli altri due messi seguenti ne chiamarono sei, cioè uno per sesto, e aggiunsono altre maggiori Arti, l' Arte de' Medici, e Speziali, e l' Arte di Porta Santa Maria,

e quel-

e quella de' Vajai, e Pellicciai; poi di tempo in tempo vi furono aggiunte le dodici Arti maggiori, ed eranvi de' grandi, come de' popolari di buona fama artefici, e mercatanti: e così feguì infino, che si fece il secondo popolo in Firenze. E le lezioni del detto ufficio si faceano per li detti Priori vecchi colle capitudini delle dodici Arti maggiori, con certi arroti, che eleggevano i Priori per ciascuno sesto, faccendo isquittino segreto, cioè quale più voce avesse, e tale era fatto Priore. Questa elezione si facea nella Chiesa di Santo Piero Ischeraggio, e 'l capitano del popolo stava all' incontra della Chiesa nelle case, che furono de' Tizzoni.

### Siccome il Conte Guido di Montefeltro colla forza de Gbibellini entrò in Romagna. Cap. CCXV.

El detto anno, essendo il Conte Guido da Monteseltro colla forza de' Ghibellini intrato in Romagna, grande parte delle terre fece rubellare alla Chiefa, ficcome quegli, che era sagace uomo di guerra; onde: Papa Martino rimosse messer Bertoldo degli Orsini, che n' era Conte, e Rettore per la Chiefa, e mandovvi messer Gianni di Pa di Francia valente uomo, e fecelo Conte di Romagna. al quale sue data per tradimento, e moneta Faenza, per messer Tibaldo de' Manfredi di quella terra, e poi coll' ajuto de' Bolognesi, e de' Fiorentini, e degli altri signori di Romagna assediò la città di Furlì, ma non la potè avere. Nel detto tempo stando messer Gianni di Pa in Faenza, e sacendo guerra a Furlì, il Conte Guido da Montefeltro, che n' era signore sece muo**vere al detto messer Gianni certo trattato per alcuno cittadino**, di dargli la terra per tradimento. E'l primo di Maggio nel. detto anno il detto messer Gianni di Pa con sua gente la matti-; na innanzi giorno venne alla città di Furlì credendola avere, come era ordinato, e fugli data l'entrata d'una porta, e entrandovi dentro con una parte di sua gente, e parte ne lascio di fuori, con ordine, che se fosse di bilogno, soccorresse que' dentro: e se caso contradio venisse, si raunasse tutta sua gente in uno campo fotto una grande quercia. I Franceschi, che entrarono in Furlì, corsono la terra sanza contasto. Il Conte da Monteseltro, che sapea tutto il trattato, con sua gente se ne usci fuori della terra, e percosse a que di fuori, che erano rimassi alla quercia, e missongli in rotta, e quegli, che entrarono dentro, credendosi avere la terra, e aveano fatta la rube-1. 3 Tia .

ris, e prese le case, come ordinato su per lo Courte di Mes tefekro, fu alla maggior parte di loro tolti i freni. e felle 🚾 cavagli, da' cittadini, e inconssnente il detto Conte da Monrescirre con parte di sua gente rientrò in Furli. e corse la resra, e parte di fua gente lasciè sotto la quercia detta ischien-ti, come era firta da Franceschi, e messer Gianni di Pa, e suoi veggiendofi così guidati, e credevanti avere vinca la tesra, e conofciuro il tradimento, chi potè fi fuggi dulla terra, t andavano alla quercia di fuoti, credendovi trovate la lergan to, e là sedundo erano da' loro inimici prefi, e mogri, e d le quegli che erano rimafi nella serra ; onde i Francefoli, e la gente della Chiela ricevettono grande danno, e moriron vi mel ti caporali Franceschi, e Latini. Come Papa Martino seppe li detta isconfitta, mandò al detto messer Gianni a Frenzi e gente al foldo della Chiefa, facendo guerra a finalt: e in que-fta ftanza a mezzo Marzo l'anno detto, il detto meffer Giasmi Conte ebbe per tradimento la città di Cerbia ; *sude* per acci do quegli di Furlìs' arrenderono alla Chiefa nel mestrdi Al anni mille dugento ottantatte a patti , e mandusup f Conte Guido da Montefekto, e disfece le forsesse del re; e quali tutta la Romagna venne all' ubbidienza dil 2 Chiefe: e poi il detro Conte de Montefeltro cun fine aei riduste nel castello di Meldola faccondo grande guerral il Conte di Romagna v' andò a ofte di Luglio, a Rengu que mesi. E in quella stanza dell' assedio il detto messeri mi avea d' nianza ogni marrina in fulla terza con pues el gria, e quan difermato andava intorno al castello presentido: uno valente uomo uscito di Firenze, il quale era dentio. aves nome Baldo da Monteispertoli, si si pensò d' necidenti detto melser Gianni di Pa, e armolli di tutte armi a cavalle, e a corfa coll' elmo in resta , e colla lancia bassara si mose per ferire il detto melser Gianni, il quale avvedendolene, nerif moste, ma attele, e aves uno bastone in mano, e come s' me pressò, diede del bastone in sulla lancia, che portava in mi no, e levostela da dosto, e pastando eltre, il prese a braccio e levolto della fella con fua mano, e uscileto.



### Come la Città di Pisa era in grande stato, e di molti possenti cittadini avea. Cap. CCXVI-

'N questi tempi la Città di Pisa era in grande istato, e di molti possenti cittadini, più che terra d' Italia, ed erano in unità, ed eravi cittadino il Giudice di Gallura, il Conte Ugolino, il Conte Fazio, il Conte Nieri, il Giudice d' Arbores, ciascuno per se tenea grande corte: e molti altri nobili cittadini, e fignoreggiavano Corfica, e Sardigna, e l' Elba, delle quali aveano grandissima rendita in proprietà per lo Comune, e quasi signoreggiavano il mare con loro legni, e mercatanzie, e oltre al mare nella città d'Acri erano molto grandi, e con molti parentadi, e aveano avuto per più tempo innanzi gara co' Genoveli per cagione della Sardigna, e poco si curavano de' Genovesi: e in Acri gli oltraggiarono disfacendo la loro loggia, carsono la loro ruga, e cacciarongli d' Acris ande i-Genoveli feciono una grande armata, e nel mele d'Agoño mille dugento ottantatre, e' vennono presio a porto Pisano, e' Risani uscirono fuori per combattere con soro, ed eglino veggendo il soperchio, si tornarono a Genova; onde i Pitani ne montarono in superbia, e del mese di Settembre con-loro armata andarono insino nel Porto di Genova per la condotta di messer Natta Grimaldi ribello di Genova: e i detti Pilani saettarono nella città di Genova quadrella d' ariento, e poi toenarono in porto Venere, e puosonsi all' Isola del Ciro, e guattarono intorno a detto porto, e al Golfo della Spezia, e partirsi per tornare a Pisa. Essendo in alto mare si levò una fortuna con vento Garbino sì forte, che dispartì la detta armata, e parte di loro galee ruppono alla piaggia del Viareg-gio, ed alla foce del Serchio, e poca gente vi perirono; ma tomando in Pifa chi ignudo, e chi in camicia, a modo d' isconfiri. I Genovesi per l'oltraggio ricevuto da Pisani, si dispuosono di volersi vendicare, e come valenti uomini feciono ordine di non navicare i legni grossi, se non in galee sottili, e di non armarle di niuno forestiere, come erano usati, ma di maggiori, e migliori cittadini, che fossono, e di studiare nella balestra.



Sitcome il Prenze Carlo venne in Firenze, e come il Re Carlo appellò di tradigione il Re Piero di Raona. Cap. CCXVII.

El detto anno venne in Firenze il Prenze Carlo di Stlerno, e figliuolo primogenito del Re Carlo, il quale venia di Provenza, e di Francia per mandato del fuo padre per essere all'assedio di Messina: e in Firenze fece tre cavalieri, e andonne a Roma, dov'aga lo Res e per simile modo pastarono per Firenze a di ventiduz di Nevembre , e con loro il Conte di Lanfone fratello **del Re di** Francia, il quale il Remandòmajuto del Re Carlo. E in que-Ro tempo essendo il Re Carlo in corte di Roma a Papa Martino, dove avea appellato di tradigione Piero Re di Raona. e che 'I detto Re Carlo era presto di proverlo per bassaglia: e il detto Piero mandati fuoi ambafciadori a contallalo al desto appello, e scusarsi di tradigione, e che quello, che avet fatto, era a lui con giusto titolo, e che di ciò era presto a combatterio corpo a corpo collo Re Carlo in luogo comune; onde si prese concordia sotto sacramento in presenza del Papa, di fare la detta battaglia con cento cavalieri in Bordello in fa Garunna in Guascogna sotto la guardia del Re d' Inghiltena, con patti, che quale de' detti vincelle, avelle di cheto l'Isola di Cicilia con volontà della Chiesa, e sossene Re; onde il Re Carlo si tenne molto contento. Il Re Piero si partì di Cicilia, e lasciovvi Don Giano suo secondo figliuolo, e andonne in Catalogna per estere al Bordello alla giornata ordinata. E il Re Carlo lasciò in Provenza il Prenze suo figliuolo alla guardia del Regno, e partissi da corte per andare a Bordello, e andonne per Firenze a di quattordici di Marzo nel detto anno, e fecevi otto cavalieri l'ioientini, e Lucchesi, e su manisesto, che lo Re di Raona incagionò la derra barraglia per grande sugacità, per fare partire il Re Carlo d'Italia, acciocche non ne andalle con armata in Cicilia: perocch' egli era poveru di moneta, e non poderofo al foccorfo de'Ciciliani contro al Re Carlo, e temeva de' Ciciliani, che non si rivolgessono, perpechè non gli sentia constanti.

### Come il Re Carlo si pariì da Parigi, e andò a Bordello in Guascona. Cap. CCXVIII.

🖪 Ssendo lo Re Carlo in Francia si partì da Parigi, e con lui il Re Filippo di Francia suo nipote: e quando surono presso a Bordello a una giornata, lo Re di Francia rimase con sua gente, e lo Re Carlo con li suoi cento cavalieri andò a Bordello alla giornata promessa, negli anni mille dugento ottanta tre del mele di Giugno: e nel luogo ordinato compari tutto il giorno, e dimorarono armati in ful campo attendendo il Re Piero, il quale non vi comparì: ben si disse, che la sera al tardi comparì isconosciuto dinanzi al Siniscalco del Re d' Inghilterra per non rompere il sacramento, e protestò, com'era venuto, e presto di combattere, quando lo Re di Francia con sua gente, che v'era presso a una giornata, ond' egli avea tema, si partisse. E ciò fatto, sanza soggiorno si tornò a Raona; onde lo Re Carlo si tenne. sorre ingannato, e simile il Re di Francia, e tornarons a Parigi. B saputa la novella Papa Martino della diffalta del Re Piero, collo suo collegio di Cardinali diede sentenza contro al detto Re di Raona, siccome contro a nomo iscomunicato, e spergiuro, e rubello, e occupatore delle possessioni di Santa Chiesa: e si privò, e dispuose del Reame di Raona, e d' ogni altro onore, e iscomunicò qualunque l'obbedisse, e chiamasse Re; ma e' si fece intitolare Piero di Raona Cavaliere, e fignore del mare: e poi Papa Martino privilegiò del detto reame di Raona Carlo Conte di Valois secondo figliuolo del detto Re Filippo di Francia, e mandonne in Francia a confermere il detto Carlo per uno suo Legato, e la lezione detta, predicoe croce, e indulgenza contro al detto Piero di Raona, e sue terre: e lo Re Carlo, con dispensazione del Papa, diede per moglie al detto Carlo di Valois la fua nipote figliuoladel Prenze Carlo suo figliuolo, e in dota la Contea d'Angio, acciocche egli col padre Re di Francia, fossono più ferventi contro al Re Piero di Raona.

١

### Siscome Firenze fu in buono, e felicifimo flato, e flava in grandisfime feste, e follanzi. Cap. CCXIX.

Bali anni di Cristo mille dugento ottentere fu in Firense grande, e felice, e buoso istato, e molte fofte, e allegrezze si faceano per tutta la cistà aspel volte: e di più paesi vi venivano giocolari, e bi mi di più paesi. E la detta città ne' detti tempi fu mel si re fiato, che ella folle mai: e durò questo istato insino a le dugento octantiquattro, che cominciò la divissene tra " pe polo, e' grandi: e apprefio tra' bianchi, e neci. E ne' di tempi erano in Firenze più di trecento Cavalieri di corrado, e molti gentiluomini, che tenesno flato di cavalieri, e teness di groffi cavagli, e famigli, e non attende**sno ad alero, che** a virtà, e gentilezze, e mangiavano ispesso insieme, e autodeano a' cibi grossi, e pure a Rarti insieme dimeRicamente, e non vestivano però riccamente, e attendeano per le pasque s denare a nomini di corre, e a' buffoni molce robe, e or ti . E di più parti, e di Lombardia, e d'altronde, e di mus Italia venivano alla detta Firenze i detti buffoni alla dutte fefler, e multo v' erano volencieri veduci .

#### Siccome i Genovess rubarono navi, e galee a' Pisani. Cap. CCXX.

TEl detto anno, e mese di Giugno vegnendo dell'Isola di Sardigna cinque navi grosse, e cinque galez armate di Pisani, cariche di mercatanzia, e d'ariento Sardelco, i Genovesi andarono incontro, e si ascontrarono sopra Capo Corsa: e combattendo i Genovesi gl'isconssissono, e menarogline presi in Genova più di mille Pisani, e tanta mercatanzia, che su di valuta di più di fiorini di censaventi migliaja. Appresso del niete d'Aprile anni mille dugento ottantaquattro, mandando i Pisani in Sardigna il Conte Fazio loro cittadino con armata di erenta galee, e una nave, i Genovesi si sicontrarono in loro con venticinque galee, e combattendo aspramente, molti ne surono morti d'una parte, e dall'altra; ma infine i Genovesi siconsissono i Pisani, e presono il det-

detto Conte con molti cittadini di Pisa, e grande parte delle dette galee, e menarongli in prigione in Genova.

#### Come i Pisani fecono armata contro a' Genovesi. Cap. CCXXI.

Egli anni di Cristo mille dugento ottantaquattro di Luglio i Pitani non istanchi fecione loro armata per vendicarsi delle ingiurie ricevute da' Genovesi, e andaronne infino nel porto di Genova, e quivi balestrazono, come altre volte aveano fatte, quadrella d'ariento, e feciono grande onta a' Genovesi, e presono loro legni, e rubarono, e gualtarono in più parti la siviera, e richiesono i Genovesi di battaglia; ma non dispuosti, perchè aveano disarmate le loro galee, feciono loro scusa, e dissono, che tornassono al loro porto, che fanza indugio gli anderebbono a vedere. I Pilani si partirono faccendo grande ischerno di Genoves, e tornazono in Pisa: e gli Genovesi sanza indugio armarono centetrenta galee, tra galee, e legni, con tutta buona gense di Genova, e della riviera, ond'era Ammiraglio messer Ruberto Doria, e del mese d'Agosto colla detta arnuta vennono nel mare de' Pifani. E i Pifani con furore montarono in galee, alcuno a porto Pisano, e il loro Podestà, e Ammiraglio con tutta buona gente montarono tra due ponti di Pisa in Arno, levando lo stendale con grande festa, e s'affrontarono alla battaglia all' isoletta, ovvero lo scoglio, il quale è sopra porto Pilano, che a chiama la Melloria: e ivi fue grande, e aspra battaglia, e morivvi molta buona gente d' una parte, e d' altra: infine i Pisani furono il consitri, e ricevettono infinito danno di sedici mila uomini tra morti, e presi, e rimasonvi prese quaranta galee rotte, le quali co' prigioni vennono in Genova. E in Pila ebbe gran pianto, e grande dolore, che non v' ebbe cala, che non vi fosse morti, o presi; e d'allora in quà Pisa non ricoverò mai in suo stato. È nota, che per giusto giudicio di Dio, che in quel luogo proprio i Pifani annegarono i Cherici in mare, e' Prelati, che vi veniano d'oltre' monti a Roma al Concilio l' anno mille dugento trentalette, alzempo di Papa Gregorio nono, ivi furono isconsitti, e morti, e gittati in mare i Pilani sopraddetti.



Siccome Ruggieri di Loria venne in Cicilia con grande armata. Cap. CCXXII.

Egli anni di Cristomille dugento ottantaquattro di Giuguo messer Ruggieri di Loria Ammiraglio del Re di Raona venne in Cicilia con grande armata di Ciciliani, e Catalani, e Principato, faccendo grande danno alla gente del Re Carlo, e venne coll'armata nel porto di Napoli, gridando, e dicendo grande ispregio del Re Carlo, e di sua gente, domandando battaglia, e ciò sacea detto Ruggieri per trarre il Prenze, e sua gente a battaglia, come quegli, ch' era astuto di guerra di mare, e sapea per sue saettie, che il Re Carlo con grande armata venia di Provenza, e già era nel mare di Pisa, sicchè s' affrettava di trargli a battaglia, o di partirsi, e tornare in Cicilia, acciocchè il Re Carlo non le sopraggiugnesse. Avvenne, che 'l Prenze figliuolo del Re Carlo, che era in Napoli, veggendosi così oltraggiare da' Ciciliani, e Catalani, a furia sanza ordine montarono in galee, ed eziandio contro al comandamento del Re Carlo, che avea fatto al figliuolo, che per niuno modo, o caso, che occorresse, si mettesse a battaglia insino alla sua tornata, e così disubbidienze, e male ordinato, si mise con trentacinque galee, e più alzri a battaglia di fuori del porto disopra Napoli. Ruggieri di Loria, come maestro di guerra, percosse colle sue galee, ammonendo i fuoi, che non attendessono a nessuna caccia, e lasciassono fuggire chi volesse; ma attendessono solamente alla galea dello stendale, dov' era la persona del Prenze, e così su fatto, che come le dette armate si percossono insieme, più galee di quelle del Principato, e spezialmente quelle di Sorrento sì diedono la volta indietro, e similemente fecionogrande parte delle galee di Principato. Il Prenze rimanendo alla battaglia colla metà delle sue galee, tosto furono isconsitte, e il Prenze Carlo in persona con molta baronia surono presi, e menati in Cicilia, e messi in prigione in Messina nel castello di Mattafrigone. Avvenne, che come su fatta la detta isconsitta, che quegli di Sorrento mandarono una loro galea con loro ambascia lori a Ruggieri con quattro cosani di sichi siori, i quali chiamavano palonibole, e con dugento agostari d' oro, prefentando al detto Ammiraglio, e giugnendo alla galea, dov'era preso il Prenze, veggendolo riccamente armato, con moltagente intorno, credendo fosse messer Ruggieri di Loria, si l'in-

Come

ginocchiaro a' piedi, e feciongli il detto presente, dicendo: messer l'Ammiraglio, come ti piace, da parte del comune tuo di Sorrento scipati queste palombole, e prendi agostari per taglio di calze, e plasesse a Dio, com' hai preso lo figliuolo, avesse lo patre, e facemoti assapere, che sumo li primi, che voltammo. Il Prenze con tutto suo dannaggio cominciò a ridere, e disse allo Ammiraglio: per Dio, che sono ben sedeli a Monfignore lo Re. Il giorno seguente, che su la sconsitta, lo Re Carlo arrivò a Gaeta con cinquantacinque galee armate, e con altri legni. Come intese la novella, e presura del Prenze suo figliuolo, su molto cruccioso, e disse: Or foss' egli morso, dapoiche falli nostro comandamento; ma sentendo la poca fede degli uomini del Regno, e quegli da Napoli già vacillavano, e per certi già corsa la terra gridando: muoja lo Re Carlo, e vi va Ruggieri di Loria: incontanente si partì, e giunse a Napoli adi otto di Giugno. Come su sopra Napoli non volle ismantare nel porto, ma disopra al cammino, con intendimente di fare mettere il fuoco nella Città, e arderla per gli falli, che i Napoletani aveano fatto di levare a romore la terra conero al Re Carlo. Ma messer Gherardo da Parma Legato Cardinale con certi baroni di Napoli, gli vennono incontro, e dimandandogli perdono, e mifericordia, dicendo: furono folli; lo Re riprese li savj, dicendo come ciò aveans soffesto a' folli, ma per priego del Legaro, fatto far giustizia d'impiccarne più di centocinquanta, sì perdonò alla Città, e riformata la serge, fece compière d'armare, con quelle, ch'egli avea menate, insino in settantacinque galee: e partissi di Giugno l'armata che aves fatto apparecchiare a Brandizio, e quella pel principato a contrarne in Calavria, e furono centodiecigalee, e altri legni. In questa istanza avea in Cicilia due Legati Cardinali, i quali avea mandati il Papa a trattare pace, per riaver il Prepze Carlo. E stando il detto stuolo in attendere novelle da' detti Legati, i quali astutamente dal Re di Raona futono tenuti in parole sanza potere fare nullo accordo, acciocchè 'l detto stuo-Io non ponesse in Cicilia, sì si trovò la detta armata del Re Carlo male provveduta, econ diffaltadi vettuaglia; per la quale cosa convenne di necessità, perche s'appsessava l'Autunno, e i tempi contrarj a sostenere in mare si grande armata, di tornare a Brandizio, e ivi aspettare insino al nuovo tempo; onde lo Re Carlo si diede grande dolore, e sì per quello, e sì per la detta presura del Prenze suo figliuolo.

### Come il Re Carlo fece difarmare la fua armata, e come mort. Cap.'C C X X I I I.

O Re Carlo col fuo fluolo si il fece tomare a Brandisio, e fecelo dilarmare, e tornossi in Napoli, per foruira di moneta, e di gente per tornare in Cicilia al prime cempo, come quegli, che la fue follicitudine non s fava, e come fosse passato mezzo Dicembre, risornare in Paglia, per eflere a Brandizio per avvacciare il fuo navilio. E giunto in Poggia in Paglia fortemente ammalò, e paísò di questa vita adi sette di Gennajo mille dingento ottantaquattro. e su recato suo corpo a Napoli. E poi venne per difenditore, e guardiano del Regno Ruberto Conte d'Arlese cugino del detto Re. E del detto Carlo rimafe Carlo fecondo Prenze Conte di Salerno: ed era bello del corpo, e graziolo; ed obbe più figliuoli della sua donna, figliuola, e reda del Re d' Umberia. Il primo suo figlinolo fu Carlo Martello, che poi fa Re d' Ungheria: e 'l secondo fu Lodovico, che si fece frate della povera vita, e su Arcivescovo di Tolosa, il quale è Santo: il terzo fu Ruberto Duca di Celavria: il quarto fu Filippo Presze di Taranto: il quinto fu Ramondo Berlinghieri, Conte deves estere di Provenza: il sesto fu Gianni Prenze della Mores: il settimo meiser Piero Conte di Bill.

Siccome i Cardinali non potendo fare accordo si partirono di Cicilia, e come i Franceschi furono morti in prigione in Cicilia. Cap. CCXXIIII.

TEl detto anno partiti i detti Cardinall di Cicilia, che non aveano potuto fare accordo, molto aggravarono di iscomunicazione di torre ogni benefizio, e grazia spirituale al Re di Raona, e a' Ciciliani; e per questa cagione, e per la morte del Re Carlo, quegli di Messona si mitono a surore, e corsono alle prigioni, dov' erano i Franceschi, per uccidergli, ed egli disendendosi, misono suoconda prigione, e a grande doloregli seciono morire: e dopo questo fatto tutte le terre di Cicilia seciono Sindachi con esdine, e congregazione insieme di concordia, condannarono a morte il Prenze Carlo, il quale aveano in prigione, che gli soste taglia.

gliato il capo, siccome lo Re Carlo suo padre avea fatto a Curradino. Ma la Reina Gostanza moglie di Piero di Raona, la quale allora era in Cicilia, considerando al pericolo, che 'l suo marito, e figliuolo ne poteano correre, prese più savio consiglio, e diste a' Sindachi delle terre, che non era convenevole, che la loro sentenzia procedesse sanza volontà del Re Piero loro signore; ma a lei parea, che 'l Prenze si mandasse a lui, ed egli, siccome signore, ne facesse sua volontà, e così su fatto.

#### Come' Fiorentini feciono lega con più Comani di Toscana. Cap. CC YXV.

<sup>r</sup>El detto anno di Settembre negli anni di Criko mille dugento ottantaquattro, i l'iorentini feciono lega co' Lucchesi, e Sanesi, e Pistolesi, Pratesi, Volterrani, Sangimignanesi, Colligiani, e Genovesi, per sarguera a' Pisani. I Fiorentini, e Toscani per terra, i Genovesi per mare. I Fiorentini, ch' erano in Pisa per comandamento di loro Comune se ne partirono del mese di Novembre, e seciono grande guerra in Valdera, e presono molte castella di Pisani, e ordinarono d'assediare Pisa per mare, e per terra; per la quale cagione il Conte Ugolino Gherardeschi, che era il maggiore cittadino di Pisa, cercò d'accordo co' Fiorentini, e Sanesi, e gli altri Toscani, di cacciare i Ghibellini di Pisa, acciocche l' oste ordinara della detta taglia, che si dovea sare a Pila, non procedesse, e così fu fatto: e dissesi in Firenze, che 'l detto Conte Ugolino, presentando a certi caporali cittadini di Firenze vino di Vernaccia, e certi fiaschi entrovi dimolti fiorini d' oro, acciocchè acconsentissono al detto accordo, sanza richiesta de' Genovesi, o Lucchesi, del mese di Gennajo vegnente il detto Conte cacciò di Pisa i Ghibellini; ma i Genovesi, e Lucchesi, perchè non furono richiesti, non vollono assentire; ma si tennono ingannati, e gravati da' Fiogentini, e dagli altri Toscani, e non lasciarono però di venire Topra' Pifani, com' era ordinato, i Genovesi per mare, e' Lucchefi per terra, e disfeciono porto Pisano, e' Lucchesi presono molte castella. Se i Fiorentini avessono attenuta la 'mpromella, la Città di Pisa sarebbe stata presa, e disfattala, e recatala a' borghi, com' era ordinato; ma i Fiorentini ordinarono, che' Sanefi mandassono i loro cavalieri alla guardia de' Guelfi, di Pila. E in questo medesimo anno su un grandissimo suoco

in Orto Santo Michele, e trasse la notte une gandismo vento, e arsono molte case dintorno per rutta la vicinenta, secome le case de Galigari, e de Tebalducci, Gugialfarti, Abati, e de Buonaguis, e de Compiobbes, e degli Alepsi,
Chiarmontes, e Malpigli, e seciono uno grande danno, e
molti della vicinanza arsono ciò, chè aveano in quello mendo,
e a più altri vicini dintorno.

### Come trevandosi i l'ierentini in buene state feciene fare anone mure alla Città.

no stato, e la Città cresciuta di popolo, e di grandi borghi, così ordinarono d'accrescere il circuito della Città, e incominciarono a fondare le nuove porti, onde poi conseguirono le nuove mura, cioè quelle di Santo Ambrogio, e quelle da Santo Gallo in su Mugnone, e quelle delle donne di Faenza in sul Mugnone, e quelle del Frato a Ognissati, e rimase il lavoro il nanzi che fossero all'arcora, sur la novella che venne, che 'l Prenze Carlo era stato isconstro in mare da Ruggieri di Loria. E in questo tempo si fece siar lo Comune la Loggia sopra la piazza d'Orto Santo Michele, ove si vendea il grano, e allastricossi, e ammattonossi intorno, la quale era allora molto bella opera. E nel detto anno si cominciò a rinnovare la Badia di Firenze, e secesi il coro alla cappella che viene in sulla via del Palagio, e 'l setto, che in prima era la Badia più addietro piccola, e dissormible.

### Come Papa Martino mort in Perugia. Cap. CCXXVII.

Egli anni di Cristo mille dugento ottantacinque Papa Martino morì in Perugia adi quattordici di Marze, e ivi su seppellito. Questi su buono nomo, e mosto favorevole a Santa Chiesa, e a quegli della casa di Francia, perchè era nato di Thos in Torrena in Limosino, che e nel Reame di Francia. E poi la Domenica prima d'Aprile negli anni di Cristo milte sugento ottanta sei su elemo Papa Onorio quarto della casa de Savesti gentilmomini di Roma, e

vivette nel Papato due anni, e due dì. E nel detto anno i Pisani presono cinque navi grosse de'Genovesi, e più altri legni di Catalani, e Ciciliani, i quali venivano di Romania, e di Cicilia, e per forza, e per fortuna di tempo, e di grande vento suggirono in porto Pisano, non potendo ischisare, e parte ne perirono. I Pisani vi trassono a piè, e a cavallo, e presono i detti navili; onde i Genovesi ricevettono grande danno di più di cinquanta migliaja di fiorini, e gli uomini rimasono prigioni; e i legni de' Catalani, e Ciciliani surono mendi per gli Pisani.

#### Come il Conte Guido da Montefeltro venne alle comandamenta della Chiesa. Cap. CCXXVIII.

El detto anno mille dugento ottanta sei, essendo Papa Onorio de' Savelli di Roma, il Conte Guido da Monteseltro, il quale più tempo avea ottenuto occupata la Provincia di Romagna, siccome tiranno contro alla Chiesa di Roma, e già perduto per lo detto Conte la Città di Faenza, e quella di Cerbia, e rendute all' ubbidienza di Santa Chiesa, e il detto Conte Guido venne con patto ordinato a' comandamenti di Santa Chiesa, e del detto Papa, il quale gli perdonò, e mandollo a consini in Piemonte, e tenne due suoi figliuoli per istatichi, e riformò tutta Romagna a ubbidienza di Santa Chiesa, e mandovvi il Papa per Conte Gilon Darante di Provenza.

Infino a questo punto, e luogo iscrisse, come abbiamo detto addietro, e su iscritto per Ricordano de' Malespini, e per Francesco suo nipote de' detti Malespini orrevoli cittadini, e gentiluomini di Firenze, ed ebbono le dette iscritture, come si disse addietro, d'iscritture venute da Roma, e della Badia

di Firenze, e di più altri luoghi.

Qui finisce la Cronica de' fatti di Roma, e di Fiesole, e di Firenze, e di più altre cose, e luoghi, iscritte, e rassemprate per i sopraddetti Ricordano, e Giachetto de' Malespini di Firenze. Deo gratias. Amen. e

•

# CRONICA GIOVANNI MORELLI



## CRONICA GOVANNI MORELLI



### CRONICA

DI

### GIOVANNI MORELLI.

**4820-4820-**



L Nome d'Iddio, e della sua Gloriosa Madre Vergine Maria, e del Beato Messer Santo Giovambatista, e del Beato Messer Santo Antonio, e della Graziosa Vergine Santa Caterina, e di tutta l' Eccellentissima, e Santa Corte Celestiale, alla quale con divozione facciamo umilmente priego, che in me, comecchè indegno, presti tanto della sua grazia, che appresso per buona memoria de i miei, io scriva quel-

lo, che principalmente sia onore, e gloria dell' Altissimo Iddio, salute d' Infinito gaudio all' Anime de nostri passari, e di quelli, che al presente sono, e che per grazia verranno; sì a onore, e loda di virtudiosa, buona, e santa vita di noi, e di chi di noi, per grazia d' Iddio, discenderà. Principiato negli anni di Cristo MCCCXCIII.

Conciossacotache pe' nostri Antichi venuti ad abitare nella Cietà di Firenze, già sia anni 300 o più, e non lasciaro di lozo nel principio alcuna memoria, o veramente se è lasciaro, come persone non ricche, ma piuttosto bisognevoli, non sendo riguardate, ne serbate le loro povere iscritture, e molte
persone, e venute per antichità mene; e al presente volcni-

do

do foto alle cofe chiare dare algameto di lume; e quelle cofe, che a noi per l'eritture, o per vera fana seno note, ne' fer guerni Cupitoli, per me Giovanni, ficab colli ajuto d' Iddio furitte in quel modo, e forma, che a me fia veramente noto.

e fanza 122 ugnere, o levare alcuna cola.

la prima autreremo, per lare ordine, e fondamento a mello, che abbiano nel concerno di scrivere, tutte le parti, che vogliamo, e come l'una dopo l'altra legurare, fecondo la chiresza a soi concedera, e con quella brevità, che al nofiro mtelletto fia possoile Nella prime faremo menzione del paele, e luogo propio d'onde anticamente tiamo. Nella seconda faremo memoria, non del primo venuto a abitare dentro in Firenze, nè eziendio del tempo, che il primo fu concetto, che non c' è chiro, ma solo faremo menzione del primo chiarito a noi pe' no tri Libri, e Scritture, e 7 nome di elso, e dove primamente abitò, ed in che tempo, albitrandolo lanza ingannare. Nella terza larà iscritto i descendenti del primo nominato. e il mestiero di esti, e dove abitarono. Nella quarta, e ultima fi farà memoria di certi gran fatti avvenuti aila nostra Città, e a noi, cioè in nostra particularità propia, narrando solo le cose avvenute a' di miei, e prima, cioè delie quai mi ricordo, o per veduta, o per buona notizia, e pou d'altre, intramettendo le dette parti fra l'altre materie, come accaderà ne' tempi, isperando, che il frutto pervenena i termini scritti di sopra. Ed alamamente volendo in parte anmaeftrare i noftri figlinoli, o veramente noftri delcep leutiper vero essempro, e per casi intervenuti a noi, ne' ghai ilpecchiandofi ilpello, ne riceveranno, colla gravia d' Iddio, islute di buono provvedimento, e te non in tutto, che non tono cose di molto valore, almeno in alcuna parte, mediante l'ainto d' Iddio, e il loro buono intelletto.

Anticamente i nostri già cinquecento anni, o più ebbono loro Ceppo, e principio, nominato per vigore d'alcun valfente, o sustanza nel bel paese del Mugelio, cioè nel Piviere di San Cresci, nel Popolo di San Martino a Valcava; e perchè ingrata cosa sarebbe, se delle molte nobiltà, delle quali è dotato il detto paese, per noi non se ne facesse d'alcuna menzione; conciossiacosachè a noi, in quanto al mondo, è simo principio di darci onorevole, e gentile essere, facendoci dono di parte di se medesimo, mediante la virtù de' nostri antichi, dove da principio per loro su eletta, e disposta la nostri sedia, dalla quale origine pervenuti, e aumentati siamo, come detto è di sopra. Dico, che 'i detto paese di Mugello si

рид

può narrare di esso molte nobili, e perfette bontà, ma per non distendere il mio picciolo intelletto in quelle cose, che pienamente non saperrei esprimere, ed eziandio per suggire la lunghezza dello scrivere, solamente ne distingueremo tre; la prima si è bellezza; la seconda si sia bontà; la terza sarà grandezza. E per meglio darci ad intendere a noi medesmi, e per non avviluppare, saremo brieve distinzione sopra ciascuna delle tre parti, seguendole appresso in tre piccioli capitoli.

Dico io prima, che'l Mugello è'l più bel paele, che abbia il nostro Contado, e di questo ha comune fama da tutti, o dalla maggior parte de' nostri Citradini, e comecchè questa testimonianza in gran parte soddisfaccia, nondimeno per più gloria del detto paese non vogliamo rimanere contenti a questo, ma per più certezza andremo intra le parti difaminando. Ed a mio parere volendo pienamente vedere, e provare quello, che è detto, ci conviene andare per tre membri principali, ne' quali il tutto si richiude, e per essi tutte e tre le parti si debbono pienamente chiarire, e la via è questa. Prima dobbiamo vedere, e disaminare gli nomini, e persone, che posseggono, e governano: fecondo quello ch' è posseduto, e questo divideremo in due, cioè prima narreremo le proprietà del terreno, ed appresso degli abituri, perchè ciascuno ha distinte parei. Ora abbiamo trovato, e veduto, come dobbiamo feguitare i nostri Capitoli, che conseguitino con questo. Dico, che la bellezza si vede chiara, e manifesta nelle persone, cioè nel Mugello ha gran quantità d' uomini, e secondo i contadini, sono orrevoli persone, assettati, e puliti nel loro mestiero. Simili le loro femmine sono belle foresi, liete, e piacevoli, tutze festose, innamorate, sempre ballando, e cantando, facendo continovo buona, e lieta festa. E simile è copioso di nobili Cittadini, d' ogni tempo, uomini, e donne, i quali con cacce, con uccelli, e con feste, e gran cortesie, fanno ri-Iuonare, e fiorire di bellezza, e d' allegrezza il paese tutto l' anno. Appresso vedrai il paese, in quanto al terreno, tanto vago, e piacevole con tutti i diletti, che faprai domandare, e prima, e gli è fituato nel mezzo d'un bellissimo piano dimestico, adorno di frutti, belli, e dilettevoli, tutto lavorato, e ornato come un giardino; appresso vedi pel mezzo un corrente fiumicello tutto dilettevole, e più altri vivai, e rivoli, i quali con diletto discendono da vaghi monti, da' quali il detto piano è accompagnato d' intorno, come una bella ghirlanda. Sono fituati di piaggette, e colli atti al montare, fimile v' ha de' grandi , alti , e nondimeno dilettevoli , e tengono

parte di falvatico , e parte di dimeftico; e certi , ne falvatichi, ne dimeftichi; ma tra l' uno , e l' altro , con molta bellezza. Intornovi presso all' abitazioni vedi dimestichi ben lavorati, adorni di frutti, e di belliffime vigne, e molto copiofi di pozzi , e fonti d' acqua viva. Di più, fra' poggi vedi il falvatico di gran boichi, e felve di molti caftagni, i qual rendono grande abbondanza di castagne, e di marconi grossi, e buoni, e per elli bolchi ula gran quantità di falvaggina, come porci falvatichi, cavrioli, orfi, e altre fiere. Più d'apprelfo all' abitazioni vi è gran quantità di bolchetti, di be' querciuoli, e molti ve n' è acconci per diletto, netti di fatto, cioè il terreno a modo di praco d' andarvi ficalzo fanza remere di niente, che offendeffe il piè. Apprello vedrai grandi feopetini, e gineffrati, dope ulano lepri in quantità grande, fagiani, e altre lalvaggine. Più dierello fequente i fopraddetti, vedi grandi scoperti , adorni d' glorifiche erbe , serpillo , fermollino, tignamica, e ginepri, con vaghe fontane, le quel fi spandono per tutto, e questo è ben copioto di starne, di cotomici , e di fagiani , quaglie , e molte lepri . dilettevole, e vago da cacciare, e da uccellare, da fommo diletto, e piacere. Nel terzo, e ultimo grado, ti fi dimoftrano gli edifici grandi, forti, ben posti, nobilidi muraglia, grandi, e spaziosi, di nobili, e ricchi abitatori, adorni con ricchi, e vaghi dinorti , da prendere ogni diletto intorno a efi. E perche quello ultimo grado, non men bello, che gli altri, abbia pienamente fuo dovere, feguendolo con ordine, come s' è fatto negli altri, dico, che nel fuo principio, cioè nel mezza, dove abita il cuore, capo, e principio di rutti i membri, si dimostrano principalmente, sei notabili Fortezze, poste per la Comune di Firenze, a guardia, e fortezza di tutto il paele - Le dette Castella prima sono poste in belli , e vaghi siti , nobilmente ordinate per le messo del piano, di lungo l' une dall' altro circa di tre miglia; vedile prima intorniate da un bello . largo, e cupo follo pieno di buone acqua; apprello lo vedi cinto d'alte mura, e groffe, e forti, dove fopra fiedono fortiffime torri, alte, con beccatelli, molto vaglie, e dentro le vedi nobiliffimemente bene abitate, piene di case abitate, ordinare con vaghi berghi, piene, ed abbendanti d' artefici d' ogni ragione laputi, e pracichi, e che bene fenno ricevere, ed onorme i forestieri. Interno a queste Castella per le piagge, colli, e poggestà d'actorno preflo a due, o tre miglia ha molti shiteri di Cittadini possi in vaghi, e dilettavoli siti, bene risedenti, con vega vedum, foprafianti a veghi colti, adorni di giatdini,

dini, e pratelli, con belli abituri, e grandi, di sale, e camere orrevoli a gran signori, e copiosi di pozzi di finissime, e gelate acque. Appresso a queste più fra' maggiori poggi di lungo dalle Castella, sei, o otto miglia, ha molte Fortezze grandi, e nobili, possedute da nobili, e gentili uomini, i quali allettano per dignità i paesani onorandogli, acciocchè eglino usino, e stieno volentieri alle loro Fortezze in compagnia, e in piacere di loro; e con queste ha ne' luoghi più foresti, e dove è il bisogno, assai Fortezze tenute, e guardate pel nostro Comune, le quali sono maravigliosamente forti, e belle, e atte agli opportuni bisogni de' paesani. Finalmente non si scriverebbe in sei carte pienamente tutte le bellezze di questo paese, e persò faremo sine rimanendo contenti d'avere tocco solamente

le cortecce d' alcuna.

Nella seconda parte, dove abbiamo promesso di narrare le bontà del Mugello, dico, che ragionevolmente, sendo perserto, ci debbono essere manisestate, per le medesime vie : dove abbiamo di sopra vedute le sue bellezze; e volendo da esse medesime chiarirci, seguita, che negli uomini, e persome di questo paese principalmente apparisca bontà, e che questo sia, molto manisestamente si vede. E prima e' sono persone divote, e caritative, secondo loro estere verso Iddio; e quefto vedi, perchè da loro più luoghi di gran divozione iono nel detto paese edificati, e non sanza grande ajuto, e limefine facte pe' paesani, e così di continovo sono da loro mancenati; e fra gli altri v'è i Romiti di Monte Asinajo, che sono molto divoti, e fimile il luogo de' Frati del Bosco, Inago meh' egli di gran divozione. Emolt' altri v' n' ha, quali sono di gran divozione. Appresso gli hai trovati molto sedeli al Comune di Firenze, e a' Guelfi; e questo hanno dimostraso în melti înoghi, e in più loro bnone operazioni. Fra l' alare, egino coll'ajuto, e volontà del nostro Comune, e colla loro buona sollecitudine si trovarono a eseciare i tirannichi Ubaldini Ghibellini, nimici, e rubelli de' Guelfi, e del Co-mune di Firenze. Ed a questi fatti si ritrovarono più volte a molte suffe de' nostri Consorti, che abitavano nel Mugello, e riceverzono molti danni, e nelle persone, e nel loro avere; e così i detti paesani sono stati forti, e fedeli alla divozione del Comune, e mai hanno voluto assentire alle molte promesse, e gran doni, che li detti Ubaldini hanno voluti sare loro per contaminarli, sempre suti loro contro; e per difesa delle Terre, e Fortezze, mai non è bisognato darle in guardia, le non proprio a' paelani, che lempre hanno legnito con 1mo-

amore, e con zelo la trionfale infegna del nostro Comune, e fimile la cattolica insegna de' venerabili Guelfi. Appresso, sono fedeli a ciascun cittadino, in ispezialtà sono nel loro me-Riero leali, e diritti, e solleciti nel lavorio, costumati, piacevoli, riverenti, e pieni di cortessa, saputi in tutte le cose, e spezialmențe in quelle, che dilettano i gentiluomini, come di cacciare, d'uccellare, di pescare, sempre apparecchiati, e colle persone,, e cose opportune a quello, che gli richiedi. Sono le loro femmine fimile agli nomini, costumate, piacevoli, oneste, sapate, e faccenti con tutte quelle virtà, che a' contadini fi richiede. Ancora si vede pe' loro Terreni la bentà grande dell' abbondanze delle ricolte, che vi fi fanno. E prime, vedi nel piano del Mugello i migliori, e più fruttife. ri terreni, che sieno nel nostro contado, dove vedrai fareduci o tre ricolte per anno, e ciascuna abbondante di roba, e di tatte le cose, che sai addomandare, e vi si fanno persette. E appresso ne' poggi hai perfetti terreni, e favvisi su grand' albondanza di grano, e biada, e di frutti, e d' olio, e vi fi riccoglie assai vino, gran quantità di legnami, e di castagne, e canto bestiame, che si crede, che sornisca Pisenze per la rersa parte. Appresso esce del Mugello gran quantità di formaggio, e molto panno Agnellino, e molti polli, e sitre uccellagioni domefiche, e fimile salvaggiume in grande abbondens: e rutte le dette cole sono sommamente buone sopra turni ditre del nostro contado. Nella terza parte ti resta solo a vedere la bontà, e utilità degli edifici, e questa fi vede prima in cinque Castella, come è detto, che sono nel piano, queste sono fortissime di fossi, e mura, e torri, da non temere per via di forza da tutto il mondo. Dentro sono buone, agiate da poter ricevere ne' tempi de' bilogni e nomini, e persone, e la ricolta tutta col bestiame, e tutto sta salvo, e sanza disagio d'acqua, o d'alcuna cola opportuna. Apprello vi vedrai a tutte queste Castella sare mercato ogni quindici dì, partitamente all' uno, e all' altro, come tocca, e a questi mercati vedi tutt' il Mugello, ciascuno o per vendere, o per comperare sua mercanzia, che quivi viene in grand' abbondanza di ciò, che tu sai addomandare. E per levar via molti inconvenienti. quai potrebbono nascere per molte cagioni, a tutte queste cafella fia un Potestà cittadino di Firenze, il quale tiene somma ragione a tutti, e tiene in pace i suoi sottoposti, e sono tenute queste le migliori, e di più piacere, e di maggior Corre, che niun altra del nostro Contado, intendi di quella ragione tutto l'altro paese, cioè ne' poggi, e per tutto ha, come è

detto, molti abituri, che oltre alla bellezza, sono buoni, e d'abituro, e di buono sito, e di buona aria, con molte colombaje, tutte cose utili, e buone, e similiassai sorrezze sufficienti a tenersi da tutto il mondo, ed in tanta quantità, che a' bisogni sono a sossiciente a raccettare tutto il paele, con tutto loro avere, e questa è somma grazia a tutti i cittadini, de' quat esse sono.

Per adempire tutto quello, che dianzi fu promesso, comecchè di toperchio sia, che quasi si può dire essere nelle due parti, dinanzi narrato, diremo sopra ciò alcune cole brevi, per seguitare l'ordine. Dico, che nel Mugello ha gran quantità di persone, e veramente credo, che comunemente, già fa cinquant' anni, dal Mugello si sarebbe tratto diecimila uomini d' arme, ma i'credo ficuro, fieno diminuiti, come negli altri paefi tutti, e si per la mortalità, e si per le guerre, e gravezze, per le quali è suto forza a una gran gente il partirsi, per non avere a stentare in prigione. Credo, che oggi ne trarresti da sei agli ottomila uomini; e questi comunemente sono grandi nell' avere. Appresso vedi la grandezza del paese, e quanto è tenuto grande per lunghezza, cioè da San Godenzo infino a' confini di Uernio, di sotto a Barberino, circa di venticinque miglia, e per la sua larghezza, cioè dall'Uccellatojo infino al giogo dell' Alpi degli Ubaldini, comecche affai dicono, si di-Rende molto più oltre; ma pure pigliando il meno, iono circa di diciorto miglia Pochi paesi vedrai nel nostro Contado, che vantaggino questo di grandezza, o eziandio d'alcun' altra cola; se è grande di Castella, di Fortezze, o d'altri edifici, e casamenti, tu l' hai veduto, cioè, che nel detto Mugello avvi grosse Castella, e buone. E benchè mi potesse esser detre Dicomano, e Barberino non sono Castella, rispondo, ch' egli è vero, perchè non sono colle mura ordinate, come si zichiede a Caffella, ma elle sono di grandezza, e d'abitazioni grandi, come grosse Castella; le mura non vi sono, perchè non vi bilognano, che sono forti di terreno assai, cioè sono in Juoghi istretti, e forti; oltre a queste v'è molte Fortezze pure del Comune, credo più di dodici. Avvi gran quantità di Fortezze di cittadini, e abituri, com' è detto; perchè il pae-Se ne viene ad effere force, e grande, ed in questo non ha dubbio.

Io mi sono difteso sopra i fatti del Magello in più lungo sermone, che non istimai nel principio; e perchè non è scritto d'atilità, o d'alcuna buona memoria me ne scuso, avendomi tirato l'amore dell'antichità nostra, e appresso l'ordine pruncipiatipieto, che volendo dire sopra a ciascuna parte, come premifi, non s'è potuto raccorne in meno iscritto, dico per me. Apprello mi pare dovere effere il culato, perchè fecondo quello, che jo ho veduto, e udiso, io ho scritto il vero, per le audi regioni , e cegioni a mie voglia non s' è potuto fare di minoce lunghezza. Seguita, secondo ch'è ordinato, racconta-re la buona memoria de' postri passati, a'quai Iddio abbia conceduto eterno ripolo; e fimile faremo memoria di tutti i lero descendenti, invocando con divozione l'ajuto dell'omnipe,

tente Iddio.

. lo trevo per iscritto in alcune carte di Notajo già confumate, e fracciate, equafi spente per antichità, un nostro antico nominato Ruggieri di Calandro di Benamato d'Albertino de' Morelli . E questo si scrive negli anni di Cristo 1170. e per venire a scrivere alcuna cosa di questo primo noto a noi, dico, ch' egli è da prefumere, che il detto Ruggieri prima aveffe età de poterfi obbligare, come nelle fue carte fi vede, e dovelle avece il meno anni venti, resterebbe la sua natività negli anni Domini 1150 o circa. Il tempo del padre fuo, cioè di Calandro, è affai verifimile, fecondo a quel tempo era u ansa l'accompagnarsi di legictimo matrimonio, e' dovesse avere hella natività del detto Ruggieri, che peravventura n' aveva avun più (me non ne trovo niente di vero) trent' anni , reflerobbe il detto pedre di Ruggieri, cioè Cafandro nella fua nacività effere fum negli anni 1120 o circa. Lascerò qui la nocizia, fecondo mio giudicio, dichiarata de'detti tempi, e sppresso in altro espitolo faremo memoria di Calandro, come fia nossibile. secondo la fede avuta di lui.

Come di sopra in parce è decto, di Calandro non si trova per iscricto niuna cosa in sua propietà, e pet questo è suco di necessità, volendo fare di lui alcuna memoria, cercare le circustanzie per verifimili , che ragionevoli deono essere ; ed olut a questi, volendo effere più che chiaro, ho domandare nomini, e donne nostri parenti autentichi, e da loro, come da persone. che aveano udito da altri più antichi nostri, dicono, che que Ro Calandro nacque in Firenze, e ch' egli stette da S. Simone, e che tolse donna in Pirenze di persone assai antichi in Farmse, e ch'egli flette di continuo con altri, all'arte della lanti e messesi per la sua virtù assai innanzi, e questo c' è chiaro, es aperto per alcune antiche scritture : come di sepra abb narrato. Egli ebbe della sua legittima donna più siglipoli, e sia gli altri è questo, di che si sa menzione. Egli ebbe Rus ovvero Gualtieri, e quello simale luo erede, e pare deficiale

bene affai, ed inviamento, ed eziandio alcun valfente. Diquesto Ruggieri faremo memoria nel capitolo, che segue. Non fi descrive la morte di Calandro, perchè non ne troviamo nulla certezza, ma per non lasciare così ignudo i fatti suoi, a me pare, volendo immaginare per le vie ragionevoli, che si dee venire appresso a qualche chiarità della sua nazione, e appresso della (morte. La sua natività fu negli anni Domini 1120. come di sopra fu detto. Calandro nato in Firenze nel detto tempo, e tolto moglie nel 1150. e lasciato i figliuoli, o uno, o più avviato, e già bene intendente, e pratico di quel mestiere, è da prefumere, che dovesse avere almeno anni venti il detto Ruggieri, quando Calandro morì, la cui morte resterebbe effere sura nel tempo del 1170. o circa. Questo arroto in quelta faccia non era però di nicistà; ma io l' ho raccontato per vedere, fecondo alhitrato ho, il tempo del nostro primo venuto in Firenze. E seguendo nell' estremo, acciocchè l'errore venga piuttofto nel meno tempo, che nel più, pongo, che 'I padre di questo Calandro fosse quel primo venuto in Firenze, e come è detto, io non so qual si fu, s' egli, o altri di prima; ma i' piglio questo per minore errore, edico, che se Calandro nacque nel detto tempo, che così possiamo esfere quafi certi, cioè in quello, o veramente più avaccio, il padre suo, posto, che' egli sia quello primo venuto dentro alla Città, è da avvisare certo, che non ci venne vecchio, nè colla donna, ma è da credere, che e' fosse giovane, e che e' fosde isperto molto in cose nobili, e non in grossolane, e che e' si ritraesse al gentile, che già in quel tempo, e molto di prima troviamo i nostri antichi avere avuto terreno nell' antichità nostra, e come interviene a mole, intervenne a questo, ch' e' se ne venne in Firenze indotto da' nostri cittadini antichi, e nobili, i quali conobbono in lui virtà, e gentilezza, e per amore, e amicizia de' nostri, o per volontà, e indotto da' nofri, o pure mosso da' detti, di questo non fo differenza, che l' uno, e l'altro è laudabile; e' venne ad abitare in Firenze, e dobbiamo credere, avendo di lui veduto buono intelletto, che e' dovesse essere nell' età d' anni venti, che a quel tempo era, come oggi di dodici; ed è da credere, che egli stette quindici, o venti anni in Firenze, primo ch'egli aveffe in--viamento fermo, o masserizia, e fosse da poter pigliare di lui buona speranza, o sicurtà di ferma istanza. E vedutolo veramente di buono ingegno, pratico, e sapuro, e buono guadagnatore, ed eziandio saputosi, che'l Padre, e' suoi antichi in Mugello erano ricchi, temuti, e riveriti, e che la fua cafa abbondava di tutti i bemi, i quai essi ne venivano dal padre . e da' sooi parenti di Mugello, gli su arrecato alle mani molti Buoni piari di parentado. E di quello gli era favorevole, ezhadio okre alle ragioni allegnate di sopra, i suoi amici gentibumini, suoi vicini nel prese di Magello. E per quello, e per molt' altre ragioni venne ad accompagnarii bene, e onorevelmente, e con buons dors, fendo già pervenuto ad età d'asni quaranta, o circa. Del tempo non voglio ti maravigli, perche allora s' ulava così, e perchè l' età esa molto musicione, che oggi; era tenuto quelto tempo allora, come farebbe oggi teauto uno di venzei infino in trenta anni. E le fancialle fi m sitavano allora nell'età d'anni ventiquattro, o vensei, et le vevano in tutto il più quattro, o fei figliuoli, ed erano di basas, e forte natura, e vivevano affai, e per quelto i' fo, che egli avelle in capo d'anni due il figliuolo, cioè Calandro, fe ta il primo, fe non fu il primo, che non lo lo, erebbelo avato testo più tardi, ma comecche e' fosse, i' piglio il meno, e dico, che nato Calandro negli anni 1110. il padre venne a Firenze, so fu il primo, che o egli, o suoi amichi convenne, che solsono. Ma perchè pogniamo peravventura di lui negli anni Domini i 100. nato di prima anni venti, o circa, che verrebbe la sua natività ad essere stata negli anni di Cristo 2080. e questo fu, o veramente, se non questo, più avaccio, e questo non m' è noto, ma io arei in grazia di sapere; però ci sarebbemoto più onore, ma comein principio diffi, i' mi guardetòdiam errare, e le pure piglissii errore per immaginataense, io le piglierò piuttofto contro a me, che contre al tempo, peccamdo prima nel meno, che nel più, sopra ciò non cale altro ! dire. E della lunghezza dello iscritto mi scusi, e dell' ignorarza mia, che in più brieve scrittura non mi so dare a intendere.

Seguita la buona memoria di Ruggieri, ovvero Gualtieri di Calandro, di Benamato, d'Albertino de' Morelli, e di questo si potrebbe narrare molte buone, e virtudiose operazioni, che per isperienza manisesta si veggiono, o veramente hanno dato buono, e gran fondamento a i nostri Antichi discesi di lui, ma per non continovare in tanta lunghezza di scritto, narrerò alcune cose sotto brevità, e di che ho più notizia. Il detto Ruggieri abitò, mentre visse, nella casa dove abitò il padre, cioè a S. Simone, il quale era dentro in Firenze, comeschè presso alle mura, e seguitò ancora costui la mercanazia del padre, e di ciò avanzò assa il bene, comeschè a salario steta e il più del tempo. E che sia da presumere, ch' e' faceste bene, e' tosse moglie, nè so chi su; ma e' a' ebbe buona dota circa

ib

di lire cinquecento, e questo è segno, ch' ell' era d' orrevoli genti. Ebbeue più figliuoli, e fra gli altri ne ebbe uno, del quale rroviamo memoria per li suoi trassichi, che ebbe nome Giraldo, e questo rimase dopo lui, e su reda del suo, credo per avviso, che 'l detto Ruggieri partisse di questa vita, e rendesse l' anima a Iddio negli anni di Cristo 1220. o circa. Questo immagino, perchè in questo sempo sravo carte di Giraldo suo figliuolo, e d' allora innanzi non sravo nulla di Ruggieri. Credo si riponesse il corpo suo in S. Simone, perchè erano quivi vicini, ed è veramente da credere si soppellissono ivi-Non dirò più sopra i fatti di Ruggieri, che averei a fare per indovinamenti, seguiremo la memoria del suo sigliuolo Giral-

do nel Capitolo che segue appresso.

Giraldo nacque negli anni Domini 1199, o circa; non lo scrivo appunto, perchè non è fatto memoria; ma i' trovo, che nel 1205. o circa, isterre alla scuola, il perchè è da credere avesse cinque, o sei anni, o poco più Il detto Giraldo, cuando fu nell' età di dodici anni, o circa, fu chiamato quali per tutti Calandro, credo per rispetto dell' avolo suo, e quasi com' e' venue a effere vomo, e' pon era conosciuto, se non per Calandro, comecche si scrivesse sempre per Giraldo, costui iffette ancora a \$ Simone, e fece ancora egli l'arte della lama, e oftre a questo, perchè egli si trovava danari, troviamo per fua carra, ch'egli prestava. Tolse moglie negli anni Domini 1236. o circa, di poe' anni più o meno, ed ebbe buona dote, e fancialla da bene, e su de' Barucci, ed ebbe più sigliuoli, e fra gli altri, e' n' ebbe uno, che si chiamò Morelo, e cost ebbe nome al Sento Battelimo. Questo Morello rimase dopo lui, e su suo crede. Giraldo visse gran tempo, secondo l'età d'allors, e su sorrerrato in S. Simone; credo queso, non perchè ne trovi ilcritto, ma perchè i' trovo, come f dirà qui apprello, che Morello tornò a stare in quel popolo. e trovo, che alla tornata di Morello nel pupolo di S. Jacopo. fu al rempo, che 'l detto Giraldo era già morto di più anni, il perchè credo piuttoflo. E questa è veramente la verità, che fi seppelli dove il pedre sup, cioè in S Simone. Non so memorie della sue moste, perchè ne porrei dire hugia, lascieremo il dire di Giraldo, e sorveremo a fare memoria del suo siglivolo Morello qui apprella nel leguente capitolo.

Di Morello di Gireldo, chismato Calandro, traviamo molte iscritture, come seno in Libri di certe di pecore, che cod s'ustava ellora, e in carre di hambania, e simili certe di Nuusto. E quode sorieture si espueno psinin lui, che mi suoi palseri. Pe

١

sati, perchè egli era già venuto in buono stato di avere, sì per la eredità de' înoi passati, si ancora perchè ei ne seppe guadagnare quances niuno de' suoi, perchè aveva meglio il destro; e secondo quello si trovasscritto di sua meno, ei prestò un tempo dipoi, che 'l padre morì; ma questo durò poco, ch' egli prese inviemento nell' Arte della Lana, dove si distese più sel trafficare, ed in quella con compagnia di fuoi amici, e pareati, egli avanzò affai, e onorevolmente, come buono mercatante. Il detto Morello si parti da S. Simone, e tornò a stare nel corso de' Tintori, non so il tempo, ma i' so bene, per udita de' nostri antichi, che il corso de Tintori era fuori di Firenze allora, e al suo tempo si crebbe Firenze, com' ell' è ai presente, sicchè venne a rimanere dentro. Tolse per moglie una degl' Ischelmi samiglia antica, e da bene, istavano dirimpetto a' Baldovinetti; ebbe nome Mona Lapa, ed ebbe più figliuoli; ma di quello, di cui si sa menzione, e che rimase dopo lui, e' fu suo erede; ebbe nome Barrolommeo, di lui faremo ricordo nel capitolo, che seguirà qui appresso. Morello di Calando morì ricco, e nello inviamento grande, e con buona fama, e ben voluto da' buoni nomini: sotterrossi il corpo sao in Sant Croce, cioè fotto le volti, in una sepoltura nuova, che vi sece fore il detto Morello. Non so appunto in che tempo moti; ma visse gran tempo degli anni più d' ottanta, ed ebbe Battolommeo ia tempo, che era quafi vecchio, credo foffe degli ultimi figliuoli, ch' egli avelle, questo si può immaginace per le scritture sue, non perchè vi sia ricordo niuno di ciò, ma per altri ricordi di mercatanzia, e di sue ragioni, e faldi fatti ne' libri suoi, di sua mano. E più trovo, ch' egli su Consolo dell' Arce della Lana negli anni di Cristo 1334. gratia Dei.

M' occorre di nicistà fare memoria d'alcuna cosa melto antica, per la quale ultimamente, come vedrete, ne corse alcun caso al sopraddetto Morello di Giraldo, chiamato Calandro, o altro soprannome, che non so, del quale faremo memoria per ammaestramento de' nostri, che per grazia d'Iddio seguiteranno. Non distinguerò il tempo, perchè non me ne sono insormato, che non mi pare di necessirà, e per più brevità lascierò ancora molte circostanze, come addietro, nel capitolo seguente.

Al tempo, che gli Ubaldini erano signori del Mugello, o veramente dell'Alpi, si ritrovò uno di loro Cardinale, il quale si chiamò il Cardinale Ottaviano, e su costui uomo superbo, e quasi tirannico, molto orgoglioso, e quasi tutto suoti di modi, e continenza Ecclesiastica. Ed essendo costui col Papa, che allora teneva la corte a Vignone, e abbandorando di-

molte ricchezze, gli venne pensiero, come quello, che appesiva tirannia, di fare una mirabile fortezza nel Mugello, ovvero nell' Alpi, dove era co' suoi signore, come è detto. E queno immaginato, di subito mise in esecuzione, ed in prima egli ebbe configlio con gran maestri di murare, e con savi, e pratichi uomini d'arme, e con loro configlio fece difegnare la Fortezza, con tutta la nobiltà, e fortezza, che seppono divisare. E pensato il luogo più forte di tutto il Mugello, e che meglio rifedeva alla fignoria del tutto; mandò fuo' ambafciadori, e maestri col disegno a' suoi congiunti, che sacessono edificare la Fortezza, secondo il disegno, in sul Monte Accinico, la quale cosa veduta, e intesa con somma allegrezza di tutti, dierono prestamente principio al fatto, equivi con tutti i sommi, e valenti nomini, e maestri di Toscana, e coll' ajuto di tutta la montagna, dove era affai numero digenti, in pochi anni la Rocca fu edificata, e interamente fatta, e compiuta, e fornita di tutto guernimento opportuno alla difesa. È oltre alla fortezza della Rocca, il poggio era di tanta fortezza, che sanza dubbio di niuno impedimento, e' si ricoglieva sul noggio di Monte Accinico tanta vittovaglia di grano, biada, e vino, ed altre cole ogni anno, quanto era di bisogno largamente agli nomini necessari alla guardia di quel luogo. E in ultimo, saputo che il Cardinale Ottaviano ebbe, che la Rocca sua era fatta, e di somma bellezza, e fortezza, egli ebbe ardice d'invitare il Papa, e tutta la Corte a veder questa Rocca in queste propie parole: Santo Padre, io ho fatto edificare una Rocca, la qualé è delle più belle, e mirabili fortezze, che sbbis il mondo, e con questa è un giardino ricco, e vago molto, murato tutto dintorno d'altissime mura; ed è questo giar-. dino per l'un verso venticinque miglia, e per l'altro verso, cioè nella sua larghezza diciorro. Vo', che piaccia alla maestà Vostra vederlo. E con queste, e con altre più vaghe pa. role indusse il Papa, e' suoi fratelli Cardinali, e tutta la Corte a fomma vaghezza di vedere questo luogo. Ed avuta da loro la promessa della venuta, egli ordinò, che nel piano di Mugello, dove è una Chiesa, che si chiama Santa Croce, fotlono fatti parecchi palagi, grandi, e belli, e con molto abituro, e questo se, perchè era luogo dimestico, e piacevole a ripolo, e stanza del Papa, e della sua Corte; e fatto tutto, "il-Papa, e i Cardinali tutti, con altri assai gran Prelati, vennono

<sup>\*</sup> Il Papa che andò a Muyer Acinico fu Gregozio K. non venne da A-

da Vignone in Mugello a vedere la Rocca, e 'l giardino, ch' era tutto il Mugello, e le fue mura fono i poggi, che gli fono dintorno, i quali fono fituati, come se fossono propie mura. E veduto la Rocca, e 'l giardino, paruro a tutti estere propio quello, che per lo Cardinale degli Ubaldini era sutto profferto, con sommo piacere stette più di la Corte a Santa Croce nel piano del Mugello, com' è detto, e dipoi andò a Roma. E morto il detto Cardinale, non dico il tempo, che dipoi visse, o se si su al tempo diquesto Papa, che non lo so, ma egli intervenne, che pe' modi suoi istretti, alrieri, e superbi, si se in Concistoro, con diliberazione del Papa, e de' suoi Cardinali, che non si potesse mai più sare Cardinale degli Ubaldini; e questo s' è dipoi sempre ottenuto colla grazia d' Iddio.

Il magnifico, ed eccelfo Popolo, e Comune di Firenze inimico, e perfeguitatore, e firuggitore degl' iniqui tiranni, rabatori, e distruggitori de' popoli, e spezialmente nemico degli Ubaldini, vedute, e fentite le tirannie, ruberie, e oltraggi, che facevano gli Ubaldini tiranni dell' Alpi, e del Mugello; disposto il nostro Comune a spegnere quella ladronaja, come avea ispente già molte dell' altre d' attorno, e già agli Ubildini tolte affai delle loro fortezze, comecche ancora ne teneifono affai, e in spezialtà Monte Accinico, per la quale fortez-za menavano gran rigoglio; diliberato pe' Fiorentini di levarla loro dinanzi; negli anni di Cristo 1300. o circa, \* v' andò il Comune a ofte, e allora fi pole quafi come per baffia il caftello, ch' è chiamato la Scarperia, il quale era di bilogno al fare la guerra alla Rocca di Monte Accinico, e ivi sterrel'alledio \* anni diciassette, prima s'avesse la Rocca, e dipoi s' ebbe per trattato, che nel vero la forza poco giovava, perchè non fi poteva assediare, ed era come combattere una delle selle del cielo per via di forrezza. Ma come piacque al nostro Signore Iddio ausilio, e difensore di tutti i buoni, la Rocca di Monte Accinico si prese pe Fiorentini, e quella, e tutte altre loro fortezze prese, e vinte con grande onore, e victoria del nostro Comune; e per allora se ne dissece alcuna, le queli erano di spesa a guardarle, ed erano al Comune di soverchio, inquanto ad alcuno bisogno, ed utilità, e dipoi per guerre, che he avuto il nostro Comune co' Visconti, come udirete in parte più innanzi memoria d' alcune cose, per lo meglio. E perchè erano di spesa a guardarle, e di gran pericolo, se migne se

\* L'assedio di Monte Accivico fegut vel 1306.

L'affedio dure cires questre unfe, non già coni diciafate.

ne fosse perduta, per lo meglio si disseciono tutte le Fortezze, e ciò che avevano gli Ubaldini nell' Alpi, che fosse loro abitazione, e per torre loro in parte il pensiero della redità. Ma pei segui nella terza guerra, che il Comune ebbe col Duca di Milano, perduta Bologna, e vinta per lui, col suo ajuto certo seme di Ubaldini rimaso ancora nel mondo, vennono nell' Alpi, e quasi vinsono il terreno delle montagne, e ville; e con cerse bastie dierono, che pensare al Comune, e di questo su cazione, perchè le Fortezze non v'erano, che facessono resistenza; allora si conobbe, era suto male di dissarle. Non si può provvedere alle cose suture sanza grande antivedere, o quasi bisognerebbe essere indovino, e però bisogna avere consiglio dagli uomini antichi, savi, e pratichi, che abbisno veduto assai, e non si vuole essere corrente venuto il pensiero, ma istarvi su più dì, e seguire piuttosto la ragione, e 'l consiglio, che

la propia voluntà, e difiderio.

Ne' detti tempi, e assai di prima, come era piacere d' Iddio, che non vuole dare in tutto gloria a chi vive in questa anisera vita, avvenia, che in Firenze erano assai divisioni, e discordie fra' cittadini per molte cagioni, e massimamente perchè ogni catuno unole effere il maggiore, e per venire a questo fine, sorto nuove coverte, si combatte. Eraci altora setta di Bianchi, e Neri, dirivata dalla fetta de' Donati, e Cerchi, o vnoi Guelfi, e Ghibellini, e per questi trovati si faceva affai torti a molti, secondo chi più forte si trovava nel reggimento, e oltre al dannificarfi nel reggimento, e' s'usava allozs d'inimicarsi più colla spada in mano, che colle fave, come fi sual di d' orgi. Era questo popolo molto diviso, e chi senes co Cerchi era Bianco, e chi tenea co' Donati era Nero. Molte famiglie grandi, ed antiche, erano coll' una parte, e coll'altra, e affai famiglie vi erano divise fra loro insieme, che parte ne teneano co' Cerchi, e parte co' Donati; e per queste divisioni si facevano molte zuste, e molti mali nascevano rutto giorno fra Cittadini, tanto, che fi combattevano per le case colle balestra, e per queste cagioni si murava molte torri alte, e groffe, come nel primo cerchio vedrai ancora affai; ora avvenne, che per ceree zuste, che si feciono, o veramense parlando il nottro ancieo Morello in beneficio de' Guelfi con certi Bianchi della fetta de Cerchi, e venno a quistione, e fu santo ismanzi, che vi li scieperò l'armo, o fedivvisi sicuni Ghibellini; il perchè convenne, che per ceita condannagione Mozello si partisse, e ando a stare a Arezzo. Era allora Legge, e Statuti a Arezzo, che i Guelfi poterano portare l'armidentro nella Terra, di che veduto Morello di potere agevolmence impetrare quelta preminenza , ricorle , e fece ricorrere a' Venerabili Capitani della Parte, notificando loro il caso, addomandando appresso di volere certa fede dal loro Uficio, per la quile e' potesse, come vero Guelto, portare l'arme in Arezzo, di che i Capitani co' loro Colleghi feciono per partito al detto nostro Antico una certa chiarigione di vero, e perfetto Guelfo, la quale rappresentata a' Signori Aretini, diedono, e concedettono l'arme a Morello, ovvero al Padre. Non ho bene a mente, in cui di loro occorle il calo, ma quella fa la verità propia; e per quelta cagione, perchè fempre tennono parte Nera fummo nominati i Morelli, derivato da parte Nera, com' è detto. E perchè la sopraddetta materia ne chiama un altra, che fa rinnovellazione di questa, la scriverò qui apprello, pogniamo che folle molto tempo dipoi. Vedrete innanzi, come in Firenze pe' noffri Capitani della Parte s' ammuniva, e degli anni, e tempi ne farò memoria innanzi, come accadera ne' tempi; ma egli occorfe, che ammunendofi forte i Cittadini in gran numero, e avendofi poco riguardo a niuno, ma a tutti feguendo, come parea loro di ragione, avvenne, che Melser Lapo da Castiglionchio, il quale v' era più coll' animo, che niuno altro faputo, perchè v' era vicino del fopraddetto cafo avvenuto al nostro antico, volle rimonerare quello atto, che pel nostro Conforto, in beneficio, e laude della parte Guelfa s'era fatto, rinnovarlo, chiarirlo, e rinfreicarlo, per dar materia di bene fare a noi descendenza, fu con Bernardo Morelli suo vicino allato in S. Romeo, e domandatolo del caso, volle vedere quella Fede, che pe' Capitani s' era anticamente fatta, come di fopra è scritto, e quella veduta, diffe, volca che pe' Capitani ella fosse risnovata. Bernardo fu contento, e piacquegli, poi ne lo configliava, che veramente il detto Messer Lapo su un valentissimo uomo, e sa grande cittadino, e molto amato da' Guelfi; ora e' die ordine, e modo a questa nostra faccenda da se medesimo, che la facea volentieri. Essendo raunati i Capitani, e' loro Arroti, avendo fatto uficio, ed ammunitone parecchi, Messer Laposi levò su, e predisse loro il caso principale della quistione del nostro Antico, e come pe' Capitani s' era fatto fede agli Aretini, e quella mostrò loro, e appresso gli pregò, che piacesse loro rinnovarla, raffermando autenticamente quello, che altra volte, come è detto, in quella casa, e per detto Uficio s'en deliberato, e chiarito, e di subito su messo il partito, e chiazito di auovo con tutte le solennità apportune. la nostra famiglia essere Guelfa, e per quella parte aver fatto assai i nostri passati, come è derto; e perchè sempre summo Neri di parte, ci fiamo nominati Morelli, eziandio Giraldo per rispetto di Parte Nera, della quale divoto, pose nome Morello al figliuo-

Seguendo la memoria de' nostri Antichi, ci accade di presente di narrare del figliuolo di Morello, cioè di Bartolommeo. Questo Bartolommeo fu molto saputo, e da bene, onorevole cittadino, e buono mercatante, e in tutte le virtà leguitava i fuoi passari, avanzandoli ancora in mercanzia, in ricchezza, e in parentado; seguitava questi nondimeno il traffico più largamente, e maggiormente, che i suoi passati, e di ciò ch' ei s' impacciò, e' fece bene; e Iddio il prosperava di bene in meglio, che era uomo di coscienza, caritativo, e di buono ispirito. Ispese il detto Battolommeo assai danari in possessioni in Firenze, e di fuori. Ciò su le case del Corso, e in Vinegia certe pigioni, e comprò nella fua antichità, cioè in Mugello, assi terreno, come accadeano de' venditori, e credo comprasse due Poderi, sono di li da Ema detto al Galluzzo, che oggi sono di Giano di Giovanni Morelli. Ebbe per moglie la figliuola di Geri di ..... Cigliamochi, abitava dove è al presente la Loggia de' nostri Signori, quivi erano le loro case, e loro antichità. Erano antichi, e Guelfi, e molto Onorati nelli onori del nostro Comune. Ebbe Bortolommeo di lei sette figliuoli, quattro maschi, e tre semmine, ebbe nome la detta sua donna Mona Dea. Faremo memoria de' detti fuoi figliuoli appresso, come seguirà; non so appunto il tempo della sua vita, ma credo visse circa anni sesianta; morì di sua morte, cioè di malattia di febbre, passò bene disposto dell' anima sua negli anni di Cristo 1347. a di 3. Aprile. Riposesi il corpo suo in Santa Croce in una sepoltura li nell' andito degli uomini ad andare in Chiesa allato all' uscio d' entrare nella Cappella de' Guidalotti.

Ebbe Morello un altro figliuolo non legittimo, ebbe nome Ciotto, que li fu nel tempo, che visse, uomo ardito, e coraggioso, atto a fare quistione, e zussa, più che all'altre virtù.

Ville poco, non so di lui più avanti.

Il primo figlinolo di Bartolommeo, ebbe nome Giovanni, del quale al presente faremo memoria. Nacque Giovanni negli anni Domini 1308. Coftui fu valente uomo, e seguì il traffico de' suoi passati, rimase assai grande nella morte del Padre, per modo intendea bene, ed era obbligato a certi compagni del padre, e però convenne seguisse con loro. Avea Giovan-

ni più di 36. anni quando Bartolommeo morl, e 'l Fondaco andava per le sue mani , di che e' rimase in luogo del padre con quella medefima Compagnia, e così isterre a Compagnia certo tempo, e non però molto, che dipois' accompagnò con altri, e nell' ultimo s' accompagnò con Dino di Bartolommeo Morelli suo fratello, come ne' loro libri si trova scritto. Ebbe per moglie Giovanni la figliuola del Rosso Bagnesi, ebbe nume Mona Lifa. Egli era favio come è detto; ed in quello parentado dimoftrò anche fenno, che s'imparentò nella fua vicinanza, e in un medelimo Gonfalone, e con antiche genti Guelfe , e nello stato erano , e sono grandi , ed amati; vissono affai tempo infieme, ed ebbono più figliuoli, de' quali faremo memoria, come accaderà più innanzi. Partifi di quà, e andoffene al Paradifo a di orto di Luglio negli anni Domini 1363. di pistilenzia. Rimasono di lui quattro figliuoli maschi, e una femmina; lasciò loro di valiante quindicimila fiorini, o più. Fu seppellito il corpo in Santa Croce, dove era il Padre.

Il (econdo figliuolo di Bartolommeo ebbe nome Calandropet l' Avolo suo, cioè di Bartolommeo; avea meno di Giovanni undici mefi, questi fureo, e di peggior coscienza, che niuno de' fuoi paffati. Non volle attendere molto tempo a mercanzia, pure fu Lanajuolo, e Compagno di Giovanni, e di Pagolo suoi fratelli, durò questa Compagnia poco, però s'avvidono di certo inganno, che Calandro fece loro di bene mille fiorini. Attefe dipoi a prestare, e civanzare di certi contanti. Avea per forma, che le folle vivuto e' venia gran ricco. Tulle moglie una Mona Cilia di Rifforo di ...... ebbene di dota fiorini cinquecento d' oro, ed ebbe di lei tre figlipoli, due maschi, e una femmina: faremo memoria d'elli più innanzi. Rende l'anima a Dio a di 19. di Giugno 1363 di pistilenzia Fu seppellito il corpo co' suoi pastati in Santa Corce. Telto circa a fiorini quattromila. Rimale la donna dopo lui, e dipoi si maritò a Messer Antonio Machiavelli, e ancora oggi vive, e fiamo negli anni Domini 1405. ebbono nome i fuoi fanciulli così, il primo &c.

Ebbe il terzo figliuolo, il quale ebbe nome Dino, la natività sua fu nel 1323 Costui su savio, e da bene, nella mercanzia su pratico, e saputo, e compagno di Giovanni Morelli al Fondaco, dove seciono molto bene, ed avanzarono gran danajo, e se sossiono vivuti, el venivano gran ricchi. Non ebbe donna, nè figliuoli di niuna ragione. Pantissi di questa viva, come piacque a Dio a di 7, di Luglio 1363 di pistilenza, che come potete vedere; egli era moria in Firenze grande; e be-

ne toccò a' detti nostri Antichi, che di quattro fratelli ne rimase uno il minore. Testò il valsente di siorini semila, rimafe reda Pagolo per la metà, e l'erede di Giovanni Morelli per l'altra metà, e simile redarono la roba di Calandro per metà, al quale Iddio perdoni, e agli altri. Fu eppellito il corpo suo onorevolmente in Santa Croce, con gli suoi antecessori, a cui

Iddio abbia farto verace perdono.

Seguita al presente di sar memoria del quarto, e ultimo siglinulo maschio, che ebbe Bartolommeo, il quale su nominato Pagolo Morelli, e benchè questo sia il minore, e' mi pare ester debito, non per altra eagione, che per le sue virtù, onozarlo in fare memoria d'alcuna parte delle sue franche, utili, favie, e buone operazioni, le quali sono tante, e sì fatte, che 'I mio intelletto non è capace di comprenderle, e però mi ri-- muro, e dico, che il fare io ignorante memoria delle fue grandi, e altre operazioni, non è onorarlo, ma piuttosto diminuire la sua onoranza, inquanto i' non saprei, nè potrei iscrivere, o porle nel grado, con modo giusto, e ragionevole all' altezza della fama, che merita. Ma come ho folo le cortecce delle parti dinanzi tocche, così al presente sarò in questo, non partendomi punto dalla propia verità. La natività sua su negli anni Domini 1335. o circa. Credo tramezzasse fra Dino, e lui alcuna delle femmine, e secondo, ch' io ho udito dire a nostra madre, che 'l dice per bocca di lui, e' non vide mai suo padre, cioè Bartolommeo, e questo pare, che intervenisse, perchè e' lo mandò a balia in Mugello, e tennevelo tanto, ch' egli era quasi grande, e questo penso che fosse, perchè Pagolo ebbe a dire a nostra Madre, che questa sua Balia era la più diversa femmina, e più bestiale, che sosse mai, e che ella gli avea date tante buffe, che ancora ricordandofene, gliele veniva tanta ira, che s'eil'avesse avuta nelle mani, l'averebbe morts. Queste sue ricordanze, e'l dire io non vidi mio padre, mi dimostra vi stesse assai, e credo, che Bartolommeo, avendone più, come avete inteso innanzi, e grandi, e inviati, faceva poca stima diquesto minore. E peravventura, sendo morta la madre, ed egli essendo vecchio, non voleva avere fatica a governarlo, o per masserizia, o per quello si fosse, egl'intervenne pure quello, che ho detto, e per quello, che io credea. E' tornò di Mugello, che 'l padre era già morto, dovea avere Pagolo dieci, o dodici anni, pensa sendo stato sempre in villa, o la maggior parte del tempo, quello ch' ei doveva essere: pocomeglio, che un lavoratore. Ma la natura per se medelims gentile, fi tras lempre alla virtà, e quello, che per

scuraggine indugia, non perde, ma in poco tempo il racquie di questo se ne veggiono le ragioni chiare, ed eziandio mostra per effetto; il che veramente si dimostrò nell' abdonato giovane in molte cofe , come i' pento, coll' ajuto Dio, in parte raccontarne alcuna per memoria de' faoi diidenti. Tornato dunque il fanciullo, puro, e femplice, ne di gentile, e di buono ingegno, trovatofi fanza padre, elle mani de' suoi maggiori fratelli, i quali aveano preto, corporato il tutto a loro propierà , e fatta di Pagolo mie poca istima, e lasciatolo stare, e poco da loro messo inzi, egli per se medesimo, benchè e' fosse soro, e salvaper la ftanza di fuori , e male allevato , e ammaestrato , dimeno tirato dalla buona natura, e' fi puole da fe medeimparare leggere, e scrivere, e perchè , vergognandoli ancora, perchè egli era di mpo, che gli altri, come dal fuo maeftro aveffe avuto così fi parriva, e non volca più tornare a lui, e per queua le medefimo, fanza interpito ne mato molte, e con alcune, secondo ch' ei diffe colla sua donna Mona Telda, face. va il patto, e voleva la promessa di non aver busie; le gli era attenuto il patto, egli stava, se nongliera attenuto, e' fi partiva, e per questa via egli apparò di leggere, e ferivere, e abbaco, e non fanza grande, e buona memoria di loi, tirato, e stimolaro folo dalla virtudiofa fua volontà, e difiderofa d'apparare, e di racquiftare il tempo perduto. E venuto coll'ijuto di Dio in legittima, e perfetta erà d'anni diciotto, o dipit, e' volle, che i suoi fratelli gli assegnassono la parte sua. Innanzi, ch' ei venitle a questo, egli era stato con loro nel Fondaco a talario alcuno anno, avendo già i tre maggiori ridotto a loro propietà quasi il tutto, e ivi non era chi provvedesse per Pagolo, se non Iddio, e la ragione, e perchè e' dicesse alcuna cola sopra i fatti luoi, o n' era fatto poca stima, od egli si stava, o per non intendere i fatti suoi, o perchè era pure ancors rozzo, e timorolo; pure infine gli fu alleguato per parte, quello che piacque loro, dove gli toccò terra in Mugello, e certa parte di cale in Firenze, e circa di fiorini cinque cento contanti Rimale Compagno Giovanni, e Dino al Fondaco, e Pagolo sterre più anni con loro a salario, come fi trowa ne' suoi libri, ed i suoi denari assegnatigli in parte, non potè mai avere, se non a stento, e sanza utile, e profitto di lui, il falario gli era promesso tutto, e in parte gli era atteseso Egli stava da perse, selvo che un certo tempo se tomos con Ding, ed egli insieme, spendendo per merà. Gigrani se quelquello in somma, che più abbrancò, e Pagolo ne andò dipeggio che tutti; non fu però, ch' ei non s'atalle, quanto potè; perocchè venuto in età maggiore, e' si dolse co' parenti, e amici, e fece molti compromessi con Giovanni, e con gli altri, e pure s' addirizzò assai cose, ma e' n' andò sempre col capo rotto, perchè Giovanni era uomo fatto, reo, e saputo, e tra gli altrifratelli rimafo il maggiore, e'l traffico nelle fue mani, sicchè poteva dare a 'ntendere le cose, come voleva, perchè gli era dato più fede, e perche era il maggiore, e avea moglie, e li parenti l'atavano, e egli avea allai vantaggio; e Pagolo, comecch'egli per la sua virtù mostrasse bene. e diligentemente i fatti suoi, non era inteso, nè era appoggiato, se non in parte, e più per coscienza, che per vosontà, o per amore, che non era da fare la stima di lui, che di Giovanni cogli altri fratelli insieme. Fugli però favorevole la fortuna, e la sua sollecitudine, ed esergizio, che mai non perdè punto di tempo, sempre attento in acquistare l' amore del suo Creatore Dio per le sue limosine, e buone operazioni, appresso in acquistare amicizie di buoni uomini da bene, e potenti; riteneasi con loro, mostrando loro grande amore in servirgli di quello avesse potuto, in consigliarsi con loro de' suoi fatti, dove ei dimostrava fede, e speranza in loro. Onoravagli in dare loro bere, e mangiare, battezzare loro figliuoli, e in tutte altre cose simili, e maggiori, come accaggiono tutto giorno nell' usare; e praticare con quelle persone, a chi altri vuol bene. E con questi, e con altri savi, e antiveduti modi, seppe si fare, e si provvedutamente temporeggiare, che al tempo del maggiore bilogno, come i' penso raccontare, egli-ebbe degli amici, e non parenti, che l' atarono, e sostennerlo, per modo, che non gli fu fatto torto, mediante principalmente l'ajuto d' Iddio, e suo volere, sanza il quale non si può venire a perfezione d'alcuna cosa. Oh se noi volessimo essere fedeli Cristiani, e amici di Dio, noi vedremmo ogni giorno la sua potenzia, e somma giustizia, ma noi pe' nostri peccati siamo accecati, e vogliamo piuttosto giudicare, e credere, che le cose, o prospere, o dannose ci avvengano per avventura, o per indotto di più, o di meno senno, che per volontà di Dio; e questo non è vero, che tutto procede da lui, ma secondo i nostri meriti. E però dico, che i savi hanno vantaggio, che conoscono Iddio, e aoperano bene, e ajutansi meglio, e Dio vuole, che tu t'ajuti, e colla tua fatica venga a perfezione; e questo giudicio si vede chiaro, e manifesto in Pagolo, se vorrai intendere. To hai dinanzi inteso i portamenti de finoi - - /

fratelli verso di lui, e hai inteso la morte di tutti e tre loro. e come ordinarono i fatti loro, ciuè, che Pagolo rimafe manovaldo dell' erede di Giovanni con altra Compagnia, e rimase reda per metà de' due altri fratelli, com' è già detto dinanzi. Fu di necessità, che il detto Pagolo giovane, garzone, e secondo l' età d'allora fanciullo, provvedesse al tutto; e se so faticolo, e di sollecitudine, e di rischio, i' penso coll'aja-to d' Iddio dirtene tanto innanzi, che tu avrai cagione d' immaginare il tutto. Questi suoi fratelli morirono di pestilenza nella mortalità fonda del sessantere, che su grande, e andasonsene a' piè d' Iddio in ispazio di venti dì, e come hai intefo, i due erano avviluppari nel traffico, dove eglino aveano inviluppati circa di quindicimila fiorini. Il terzo, e primo a morire, avea donna, e viva rimate dopo lui, e giovane. Era queno inviluppato nell' niura, che poco fece altro, e non fi di-Rendea questo suo viluppo pure in Firenze, ma ancora nel Contado, con lavoratori, e poveri: il forte era con grandi nomini, e potenti, in Firenze, e di fuori. Il detto Pagolo giovane foro, tolo fanza alcuno ajuto, o configlio, fe non de fuoi amici, a tempo di mortalità isbigottito dalla morte de faoi, e dalla paura di se , trovatosi in gran viluppi di molti crediti a riscuotere, e di migliaja di fiorini, sendo morti affai oreditori, e de' fattori, che avesno nel capo i fatti loro, avendo eziandio a cercare d'effi, non pure in Firenze, o met Contado, mi di fuori a Arezzo, al Borgo, a Siena, a Pifa, e per alere istrane parti, a ritrorre mercatauzia, a venderla, e alvilappare tutto, non fu fanza grande follecitudine, e fatica. E su considera, e pensa quello, che a te darebbe il cuore di fare, trovandori a tal tempo, e in sì fatta faccenda, e pureque. sto istrassicò, e isviluppò dalla maggiore cosa alla più menoma, bene, e diligentemente. Apprello egli ebbe in un medeamo tempo, e dì, a rendere cinquecento fiorini alla donna di Calandro, egli ebbe a ritrarre, e regolare le loro masserizie. le loro case, i mortorj, i lasci, e tutte l'altre cose, che sono sanza numero. In tali casi, e tempi avea a contendere colle donne, parenti, co' fanciulli, che erano già grandi, e ammefi co' manualdi, e altri parenti, i quai stavano, come adirii appresio, coll'arco teso, a rubare, a nojare, a interrompere i fatti nelle sue mani; egli ebbe a riscuotere i capitali, l'ulora di Calandro in più parti di Firenze, e del Contado; egli ebbe per questo a piatire col Vescovo, e co'maggiori nomini da Firente, e tutto ritrasse per dispetto d'ogn' nomo. Alla Corredel Vescovo sgannò per sollecitudine ogni nomo, ed ezimbo il Ve-

Vescovo medefimo. In Corte, e dal Papa, e da' Cardinali. avendo molti contradj, egli ebbe sua intenzione, e non punto per forza di denari, ma colla ragione, e follecitudine fua fece tutto. Oltre a questo egli attendes all' Arte della Lana in Compagnia di Tommaso di Guccio, e d'altri, egli attendea al Monte, e trafficava parecchi migliaja di fiorini su' Cambi secchi, e Cambi per la terra, di lane Franceiche, e di molt'alere cose, è tolse in questi tempi moglie, la sigliuola di Matteo di Mone Quaratefi, cioè Mona Telda fauciulla di 13. anni, o meno. Questa su bellissima, e il tempo, e la dote troverete ne' suoi libri scritto. Istrassicato, e sviluppato, ch' egli chbe ogni cofa, fanza farica d' alcri, che di lui stesso, pensandosi riposare un poco, la donna di Giovanni, col suo fracello Niceolajo Bagnesi, d'accordo con gli altri manovaldi furono addoffo a Pagolo, e vollongli torre di mano il danajo, e 'l dominio de' fanciulli di Giovanni, apponendo molte faisst contro a lui, come n'apparisce scrittura cautamente ne' suoi libri, e d' uno ultimo piato, dove si sentenziò il tutto, ne è iscrissura di tutto in questo libro fatto per Pagolo propio. E per meglio poter venire ella loro intenzione, di con-figlio di Maria Lifa, e degli altri, fanza faputa di Pagolo, dieron moglie a Bernardo figlinolo di Giovanni, la figlinola di Gucciozzo de' Ricci, per avere migliore appoggio contro a Pagolo; perocchè era Gucciozzo grande Cittadino, temuto, e in istato grande d'ogni bene mondano, e con tutta la forza loro, e di parenti, e d'amici, e una volta, e più, e' messono piato contro a Pagolo con ogni disonestà, che si poteva operare, ma alla fine tutti ebbono vergogna coll' ajuto d' Iddio, e della ragione, degli amici di Pagolo, e della sua sollecitudine, e virtu, com' ei specificammente e' medesimo sa memozua ne' suoi libri, e però in questo non è di bisogno, io mi didenda più avanti in questa parte. Tanto e' seguitò dopo questo. e ne' detti tempi, che venne in famiglia, ebbe della sua donna cinque figliuoli, due femmine prima, e appresso tre maschi, de' quali faremo memoria a tempo. Seppesi hene, e laviamente governare in tutte le sue cose, ritraendosi a tutte cose nobili, e virtudiose. E se a Dio fosse pure piaciuto prestargli dieci anni, e più di vita, e' veniva grande di ricchezza di più di cinquantamila fiorini, e venia grande di famiglia, perocehè egli aveva ogni anno il meno un figliuolo. Appresso sarebbe venuto nello stato, e reggimento per ogni ragione, e cagione buona, e già era imboriato nello Squittino del sessantasei, del quale el fu Squittinetore eleuto de Dino di Geri Gigliamoghi,

che allora si ritrovò de' Signori; ed era zio di Pagolo; fa travto Pagolo de' Signori di quella borfa, poiche fu morta, cue do, ch' egli fosse il primo de'nostri antichi imborsato nell' be ficio de' Signori: e come piacque a Dio nel tempo, ch' agli era per fiorire in tutti i gran fatti, ei rende l' anism a Iddio a di 14. di Giugno 1374. Era fiato in matrimonio circa a dissi anni, e meli sei; menò moglie a di 18 di Gennajo 1 363, tellò il vallente di fiorini ventimila, acconciosi bene, e devotamense dell' anima, come pel suo testamento si vede. Fu Pagal di buona condizione molto amorevole, e gras limofiniere, i disdifie, nè a povero, nè a ricco nulla, di che ei foste richielli e spezilamente di denari. Molto ne su largo, buono pi con quelli, che non lo volessono soprestare. Mort di pisto es, e fu seppellito il Corpo suo in Santa Croce ecca d onore nella Sepoltura dove era il Padre, e' fuoi fratelli; rimasono vivi di lui due fanciulle femmine, e due maschi, del quai tre poppavano. Di loro farò memoria, come seguità il cempo, e luogo.

Rimafe ancora, come dinanzi fi difte in parce, di Barrelonmeo tre fanciulle femmine, la mangiore ebbe nome Lapa, e fu Monaca Sagrata in S. Piero Mangiore di Firenze, la faccada ebbe nome Lifabetta, e fu coffei malfana, e fa Pinnochana di S. Francesco, la terza, ed ultima ebbe nome Branclina, e fu moglie di Pagno di Gheri, ebbe molti figliandi coffei, and me fi trova ne' libri nostri, cioè de' nostri passati Municale mente loro natività, eloro morte, che nonne trovo serieso sulla, perchè non mi pare di nicistà, l' holasciata istare, che ba-

sta fare memoria de'nomi, e di loro vita.

Del primogenito di Giovanni di Bartolommeo Morelli, ci accade far memoria al presente, e la iua natività su a di...

ebbe nome Bernardo, su costui da giovane molto cortese, e quasi prodigo, che le sue spese ron vane, e boriose, e non molto onorevoli. Di questo non è pearò da maravigliarsi, perchè rimase fanciullo al correagimento della madre, e de' suoi manovaldi, cioè di quelli, che si concredevano insieme a rubarlo, e a consumarlo, e lui, e gli altri fratelli, avendo ischiuso quello, che gli doveva effere padre, cioè Pagolo Morelli. In efferto e' consumò gran parte della sustanzia, che lasciò il padre a lui, e a' fratelli, tutto cortessa. E così giovanetto la madre sua con gli altri manovaldi, non richieggiendo Pagolo, ma piuttosto per fare contro a lui, gli dieron moglie la figlinola di Gucciozzo de' Ricci, accessante, ricco, savio, grande di parentado, e di sato. E

asko moglie, picito di manevaldi, mancando laroba, c' fi cominciò a regolare, e dove prima istandone a scotto i fratelli, egli ficialacquava, partito da loro, e mancata la roba, e 'l caldo della giovanezza, e' diventò il più assegnato uomo del mondo, e'i maggiore massajo, e piacevole uomo. Fu molto lieto, frammettente nel parlare, e ne' fatti molto sagace, porlava molto doppio, era malizioso, parentevole, dimestico, bello novellatore. Non ebbe mai figliuoli della Simona, cioè della sua donna, ebbene molti non legittimi, parte d'una donma affai da bene, e parte d'una schiava, ch' era assai bella. e dipoi la maritò in Mugello, non vo' nominare a chi, perchè non è onesto a sì fotta schierra, come chè sieno d'assar buona condizione secondo loro essere. Il detto Bernardo su de' Priozi della Borsa dell'ottantuno, a diprimo di Novembre anni Domini 1387. fu Gonfaloniere di Giustizia Messer-Luigi Guicciadini. Portossi molto saviamente, e seppe bene ordinare i fatti del nostro Comune, e servire, non uscendo della ragione, in ispezieltà ciascono Cittadino, che il richiese, e con buona sama di tutti i Fiorentini uscì del suo uficio, e dipoi su Gonsa-Moniere di Compagnia, e de' Dodici, e di tutti altri ufici, e dentro, e fuori si trovò imboriato, e alcuni n'esercità onorevolmente; avvennegli alcuna disavventura, che parte penso quì innanzi raccontarne, come accaderà nel tempo. Partiffi amincipalmente in costui il traffico usato pe' nostri antichi, ed eziandio ogn' altro inviamento, il quale producesse mercatan--zia, o guadagno; e questo non avvenne in lui, per altra cagione, che per ritrovarfi ricco, e fanza padre, fospinto piustofto da chi l' aven a correggere allo ipendere, che al guadaignare. Paísò di questa vica aidì . . . . . . . . anni Domini 1400. Ripofesi il Corpo nella Sepoltura de' nostri antichi, cicè in Santa Croce, mort di pisteleuza in pochi giorni, rimate di lui cinque figlusti. tre maichi, e due femmine, il primo de' meschi su nominato Dino, il secondo Gerga, il terzo Benederto, credo testalle il valfente di duemila liorini, contato ogni fua fustanza. Iddio abbia per sua misericoida ricevata l'anima tua nella fua gloria.

Il secondo figliuolo maschio di Giovanni-ebbe nome Bartoilommeo, la natività deliquale su a di ..... ssu di perisona assai grande dell'iossere di Bennerdo, comecchè i' non
abbia satto memoria, mareglino erano comunali digrande aza,
Bernardo era compresso di carne, e assai, pieno di pelo, nosserso, e lintiginoto. Bartolommeo era grasso, e fresco, di pelo
bianco, ovvero ulivigno, era compagnone da godere, lieto,

e di baons condizione. Tolse per moglie la figliuola di Ser Niccolò di ser Ventura Monaci; era allora Notajo delle Riformagioni, est era in buono flato d'ogni cola, e vicino in Sin Ronco. Ebbe ella no ne Mona Lena, fu una favia donna, molto cloquence, fagace, e fapes fare colle fue mani ciò, ch' clia volea, legges, scrives pulitamente, e bene. Ebbene Bartolo n neo tre figligoli due mischi, e una semmina, il primo ha nome Gualbergo, il fecondo Giovanni, e la femmina ebbe nome Lifa Di loro avvenimento si fi parlerà in ifecutto più inpanzi, le fia di bisogno, secondo, che pigliere no per partiro. Palsò di questa vita il derto Bartolommeo in Furlì a dì .... . . . . . . . morì di pittulenza in pochi di , e seppellissi at lucgo le Frati Minori in Furli, dipoi le ne fe recare il corpolus in Firenze, ed è seppellito in Santa Croce cogli altri antecesfori onoievolmente, come s'ulava pe gli altri. Rimale la dosna dopo lui vivente, e stette co' suoi figl.uoli vedova infine nella mortalità del 1400, in quella mortalità si mort, e lasciò re la i figliuoli, credo rimanelle loro di vallente, con quello della madre fiorini 4000.

Al prefente ci occorre di far memoria del terzo figlinolo di Giovanni, il quale si nominò Gualberto, nacque questo a di . . . . . . . . . . . . . . . fu coftui di perions p.ù che comunale, cioè di grandezza, secondo il tempo suo, schietto, e non però magro, affai di bel pelo, era icienziato, e nondimeno studiava, credo in legge, e tecondo si porea comprendere, e sì per lo tiudio, e sì per lo tuo buono naturale, e' veniva valentuomo, e nel tempo ville, le ne vide buona ilperienza, e fra l'altre fi vide di lui questo, che per la mortalità del 1374. sendo suggiti a Bologna tutta la famiglia rimata di Giovanni, e tutta la famiglia di Pagolo infleme in una cafa abitanti, e a una spela concorrenti a comune, comecche con vantaggio grande per quei di Giovanni, nondimeno tornando a quello, ch' i' voglio dire, noi forte eramo continui tra donne, e uomini, fanciulli, e balie, e fanti forettieri, e compagnoni più di venti in famigla; il provvedimento della ipeia, e di tutte cole opportune, fu commello al detto Gualberto, avendone esto a tener conto, e rendere buona ragione del denajo a lui conceduro, alle quali cote, egli giovanerro, e di piccolo rempo, come puoi vedere, forestiero nella terra, e non ulo, nè punto pratico a questo bilogno, nondimeno con bueno provvedimento, e con iollecitudine grande, ville regoletamente, e lanza trafandare lopia a tutto de' bilogni della comunità della famiglia in ilpezialtà a cialcuno, e grande, e piccolo, tenendo dirittamente il conto di ciò, che spendea. Qra come questa paja loda di piccola faccenda, i' dico, che chi sapeste la incomportabile, e isconcia famiglia, e la poca concordia, e la foresteria, che concorreya da un punto a un altro in estremità, e'giudicherebbe quello, che io, avendo dall' altra parte rispetto alla tenerezza del giovane, ed alle desidesole, e veloci volontà d'essi, che sanza niuna eccezione egli è da prosumere gran fermezza, gran sollecitudine, e gran prov-vedimento in lui, e la fortuna il dimostrò chiaro, che egli era presso alla morte, avendo in se operato azioni d'uomo antico, e pratico, e non di giovane, e fanciullo; e ultimamente vedutosi ammalato di pistolenza, e pensando morire, alla salvazione dell' anima sua da se medesimo sollicitamente provvide, addimandando tutti i Santi Sagramenti, e quelli con grandissima divozione prefe, raccomandando divotamente l'anima sua a Dio con santi, buoni, e divoti salmi, appresso da tutti que' della casa, non avendo riguardo più a grande, che a piccolo, ma comunemente alla famiglia, e a tutti, con buone, e dolci parole chiefe perdono, raccomandando a tutti la fua anima, e ultimamente in presenza di tutti e' s' accusò, comecchè malizia e' non avesse usata, ma per più netta coscienza avere tratto de' danari delle spese, e mesti in suoi fatti propi circa dieci, o dodici fiorini; e come ho detto, in presenza di tutti acculatoli, lasciò si rimettessero nella casa, e ultimamente nel passare di questa vita, infino all'ultimo punto, e' disse col Prete, che leggeva con buono conoscimento, tutto l'Usicio speditamente, e forte, che ciascuno l'udiva, e senteodosi di continovo mancare, egli affrettava il Prete, che dicesse tosto, e per grazia d' Iddio compinto di dire l' Uficio infieme seco, nell' ultima parola rispondendo al Prete: Des gratias. Amen, e' chiuse gli occhi, e rendè nel propio punto l' anima a Iddio di pistolenza. Questo su in Bologna a di ........ ...... al corpo suo si fece onore, e su seppellito in Bologna nella Chieta de' Frati . . . . . . . . . in una sepoltura si sece fare di nuovo a mano ritta tra 'l Coro, e 'l muro della Chiefa, così da lato, e quasi nella fine del Coro, cive più di presso alla Cappella maggiore, call'altre di sopra, e credo vi sia la lapida su coll'arme nostra, o veramentel'arme è al dirimpetto al muro, perchè, come è detto, è teppellito onorevolmente; e si deliberò per suoi fratelli lasciarlo istare così, e non si fece venire quà. Sopra i fatti del detto giowane, non si potrebbe dirne tante vired, e tante buque oneeszioni, quante le ne moverebbono molec più , ma jo farè ilne qui per dare piuttofto efferto alle momorie degli alcii, e alle altre cole di seffano a fare, come nei principio fu promefio.

L'ultimo figliacle melchio di Giovanni , del quele al presence si sa memoria, che per meora per prazie d' tidio viva. è nominate Giano, alle fonti del Sante Battefimo fu nominate Giuliano , nacque costui a di . . . . . . . . . . . . . è di per-Sona comunale, cioè di grandezza, e di bello pelo ( ma rusti i detti fratelli , credo per graflezza di capo . Iono incanutiti softo in venti anni, o prima) è gratio molto, e que ha grafien. 24 gli è multiplicate, da poi che e' paleò trentacinque anni, es, mecche tempre fu gratio, ma non era tanzo, ne si grave. Poli le per moglie la figliupla d' Jacopo, d'Alamiano Verrori nominsea Mona Nanna, menolla a di ........ ebbene molti fighuoli, e le due parti furono femmine, e credo per infino a oggi, che fiamo nel 1403, e' n'abbia avuti circo di sedici, o diciocto, che al profente n' ha vivi fei, guarro maschi, e due se amine, il primo matchio, che al presente vive, ha nome Barrolommeo, il tecondo Pagolo, il rerzo Niscolajo, il guarro Antonio. Non è bitogno fare memoria delle fem nine, perchè sono di piccola età, quando farà il tempo del meritare, le vengono a quello staro, allora ne faremo menoria, le a lekțio piaceră, e fimile di quelli, che verranne, perchè al prefente mi nore meglio avvisto ad averne. che il vedessi mai. Il demo Gano su unborfato nello Squittino del novantuno, per de' Priori , e fimile Bernardo (no fracello; Gia-. . . . . . . . . . aspetta l'Usicio de Signori, di che farassi memoria quando avrà efercitato l'uficio. Il detto Giano è iscioperato, come tono istari tutti gli altri fratelli, è astai abbenre, e viverebbe riccamente, se le prestanze non lo sconciallono, è gravato con poco, o niente d'utilità di Compne.

Rimafe di Giovanni di Bartolo una fanciulla femmina, ha nome Andreola, fu maritata da' fratelli a Ciriaco di Guernieri Benci istava nel frondaccio in Compagnia degli Alberti, era buon uomo, mercatante, e avea allai stato. Morì nel 1398. ovveto prima parecchi anni, non l'ho a mente, ebbene di dota sierni ottocento, rimafe di lui molti figliuoli, quai morirono per la moria del 1400. eccetto uno de' maschi, che ha nome Simone, chiamaro Mone. Ella si stà vedova colla Madre, e

in una casa con Giano, comecche di per se.

Noi abbiamo fatto memoria tino a questo presente Capitolo di tutti i nosti Antichi, e Conform passati di questa vita, ed exian-

eziandio de vivi, che al presente sono, eccetto che de' discendenti dell' ultimo figliuolo di Bartolommeo Morelli, cioè di Pagolo. Questo come minore di tutti, inquanto agli anni, s' è riferbato al presente, come ragionevolmente si richiede, non diminuendo in questi, se non come negli altri nominati di sopra, la loro giusta, e buona memoria, inquanto e'ci fia! nota ne' seguenti Capitoli la natività, e'nomi, e soprannomi, e loro fama, e condizioni, e discendenti d' esti, e come sono capitati, e parte delle cagioni partitamente, assegnando per esemplo di chi viene dopo essi, e le buone, e le contradie cose, e se vedremo de' rimedi da dovere usare contro alle fortune a noi avvenute, i quai per isperienza, secondo lo stato, e le condizioni del di oggi, fi possono chiaramente vedere, e ispezialmente per chi n' ha fatto la prova. Tutte, se a Dio piecerà, racconteremo, sotto brevità, cioè quelle, che pitt ci hanno nojati, e dalle quai fiamo più offesi, e comecche grossamente, e materialmente siano iscritte, nondimeno penso vi troverete entro buon frutto, e questo non si sa per leggere si diletto, nè per mostrarlo ad alcuna persona, che non apparte? nendosi ad altri, che a voi, se ne sarebbe fatto besse; e petti tanto potete vedere per voi propi, parte della vostra antichità, e de' vostri passati, e fimile vedrete parte delle fortune del mondo, le quali a noi fono state contradie, e per esse potrete confiderare i rimedi, ammaeltrando vene ancora in parte. ma secondo il temporale, e la condizione delle cose. fil vuole sapere pigliare partito, che peravventura vo' dire, taf cola è flata a noi rea, che a quel medefimo ca offarebbe onorevole, e buona a un altro, secondo la condizione del fatto, e degli uomini, con chi averai a fare, o veramente, secondo: che Dio ha disposto di te. Ma nondimeno questo sia uno innanzi da potere penfare, e albitrare, e domandare configlio, e non ti lascierà correre, se ti troverà lavio, ma fiati pure utile, e buono esemplo, mediante la grazia d'Addio, che per bene operare, e-faviamente ri farà concedura fanza niuno dubbio. Sii pur favio, e fa bene, e attendi il tutto:

Il primo frutto, che Pagolo avelle, e che egir acquistò della sua donna, futura fanciulla semmina, la cui natività a dì 23, di Giugno in Luncili a ore sette, e mezzo negli anni Domini: 1365. Battezzossi in S.º Giovanni il Sabaro martina vegnente) cioè a di 28: del detto mele; elibe nome Giovanna, e Bartolommea; tennela al Battessimo Bartolommeo di Lione Lioni, e Tommaso di Bese Busini, e Francesco Brunellini albergatore? A chiamata sempre Mest. Questa su di grandezza comune, di O 2 bellissimo pelo, bianca, e bionda, molto bene fatta della persona, e tinto gentile, che cascava di vezzi; e fra l'altre adornezze de' tuoi membri, ella avea le mani come d'avorio, tanto bene facte, che pareano dipinte per le mani di Giotto; ell' erano diffete, e morbide di carne, le dita lunghe, e tonde come candele, l'unghia d'esse lunghe, e bene colme, vermiglie, e chiare, e con quelle bellezze rispondeano le virtà, perchè il fua mano ella fapea fare cò, ch' ella volea, che a donna si richiedesse, e in tutte sue operazioni virtuosissima, nel parlare dilicata, e piacevole, con atto unesto, e temperato, con tutti piacevole, affettuosa di parole, baldanzosa, e franca donna, e d'animo grande, evirile, copiola di tutte le virrà; leggeva, e icriveva tanto hene, quanto alcuno uomo, spea perfettamente cantare, e danzaie, e aviebbe lervito ad una menia d'uomini, o di donne così pulitamente come giovane uio, e ben pratico a nozze, o a simili cole. Era taputa nella massenzia della cala, e non con punto d'avazizia, o di mileria, ma traevail sottile del sottile, ammunendo, e dirizzando la sua famigliacoa tutti i buoni infegnamenti, e buoni costumi, vivendo lieti, e allegra, e così s' ingegnava con favi modi, fecondo le condizioni delle perione della cala, contentare riparando e co' faiti. e co' detti ad ogni icandolo, ira, o maninconia, ch' avele Veduto in alcuno, e a tutto saviamente, e con benivolenza di tutti riparava, che, come vedrete iscritto, ebbe a conversre, vivendo il fuo marito, in gran famiglia, e sconcia. Maritolli pe' luoi, e nostri manovaldi ad Antonio de Agnolo Bancci, ed ebbe di dota fiorini mille cinquecento. Il detto Antomo era in casa del padre, e della madre, i quai erano molto antichi, ma prosperosi, e con un suo tristo fratello, il quale nel detto tempo di lui menò moglie, ed erai vi due firocche, donne, e maritare, e due nipori dell'una da loro, d'altro marito, buon garzoni, e grandi. Ora questo ho raccontito per tornaie a quello, che prima dilli, cioè, che la detta Mei, come savia, e saputa, da tutti era amata, e volutole gran bene, lendo nondimeno tra gli altri poca concordia, e pertano era più da commendare la fua virtù, che dove era discorda, e Ican lolo grande, elia fola era da tutti amata, e affai cole ilconce di parole, e di fatti, fra loro limitava, e recava pe-• • • • • • · · · · · fecesi per Antonio, e per Francesco suo frantio gran fefta, e notabile allegiezza. Erano allora in grande fino e ricchi di più di ventimila fiorini. Lanajuoli in San Minimo, molto amati da cialcuna periona, lavi, e piacevoli molto, e e mol-

e molto da bene, ebbe di lui circa di quattro figliuoli tra maschi. e femmine, niuno ne visse due anni. e l'ultimo, che fu maschio nacque a dì 8 di Febbrajo 1387. ebbe nome Agnolo, era istata già nella infermità circa d'otto dì, quando il fece, e fu il fanciullo d'otto mesi, e dipoi sanza niuno miglioramento, o conforto di niuna isperanza nella detta infermità si morì a di 15. Febbrajo detro in Sabato a ore otto vegnente la Domenica, e dipoi il di dopo si morì il fanciullo, sicchè di lei non rimale seme. Sotteriossi in Santa Croce sotto le volti nella sepoltura d'Agnolo Barucci a mano manca, come entri sotto, e volti, dopo un uscio va in un Cimitero a modo d' una Sala, ed è a man diretta, com'entri, lungo il muro: hollo voluto chiarire cosi appunto, perchè vedendo la sua sepoltura, per le sue bontà a tutti voi, di lei, e del luogo dove sono le sue ossa, dee venire olore, e in spezieltà priego ciascuno disceso di Pagolo, che almeno il dide'morti vada a vedere il luogo, dove ella giace, facendo orazione a Dio in falute della fua anima, alluminando il suo sepolero d' un poco di lume, come s'usa per molti, comecche il verace lume, e fiutto dell'anima fua è l'orazione, e la limofina, le quai tutte faccia Iddio valevoli alla fua benedetta anima. Amen.

Ebbe il detto Pagolo dopo la Bartolommea un altra fanciulla di Maria Telda sua donna. Nacque costei a di 27. Dicembre anni Domini 1369. la vilia di Sento Giovanni Vangelista la notte dinanzi al Giovedì a ore 9. fecionla battezzare il Sabato vegnente a di 29. detto. Fecionia Cristiana Benozzo di Benozzo, e Raffaello di . . . . . . . . . . . . . . amendue del popolo di Santo Jacopo tra' fossi, per l'amor d' Iddio, posenle nome Sandra, e Giovanna, secondo che scrive il detto nel libro suo a e 19 La detta fanciulla fu di persona, cioè di grandezza comunale, di carnagione bruna, e palliderra, non era grassa, nè molto magra, ma assai di bella forma, e il viso, e l' altre membra, fu saputa di ciò s' appartiene a donna da bene, leppe ricamare, leggere, escrivere, su molto eloquente, grande parlatora, e sapea ben dire quello volea, e baldanzosamente Maritossi a Jacopo di Zanobi Arnolsi, ebbe in dota siorimi mille cinquecento d' oro. Andonne a marito a di ...... · · · · · · · · · fecefi gran festa, e furono delle belle nozze, si facessi in quell'anno in Pirenze, e dal marito su presentata di ricche gioje di ariento, e di perle riccamente. Visse Infieme col suo marito infino a di 29. di Luglio anni Domini 400. In quel di mori il detto Jacopo di pistolenza 4. Rimpthe and fincially marchio, he nome Simoner non nefect pit.

pe maschi, ne femmine Il detto Jacopo, a cui Dio perdont, fu un lavio giovane, e molto autudiolo in ciò, il volevi adoperare, in ilpezieltà nella mercatanzia, e ne' fatti del noltre Comune: era in tutti gli onori del Comune e dentro, e di fuori Fu di gran cuore, e maffimamente nelle fue difavventure, fu molto franco in tanto, ch' ei fece gran danno a le medelimo, e a tutti gli amici, es tutti iparenti, e tutto fece credendo foddistare a tutti, e quelto non perchè ei fi fentille avere vallente da potere lopperire a ciò; ma e' fi fidava nella indafiria lua, e facevane firma, come d' una grande ricchezza, e forto quelto egli inganno le , e altrui , e mallimamente noi , cioè Morello, e me Giovanni fratelli della detta Sandra, e ricevemmo danno per atare Jacopo di più di fiorini unlle, es tempo ci peggiorammo più d'altri fiorini mille di danni, e d' intereffi, come vedrete pe' noftri libri, tenuti per Giulianodi Tommalo. Ho voluto toccare qui parse delle nostre disavventure, perchè movendomi a dire alcuna cofa della radice del facto, penfo, farà utile, le fopra a ciò accaderà per lo uninzi di farne alcuna ricordanza. E apprello per venire a far memoria ultimamente del danno, che oltre al iopraddetto, ncevette la Sandra tua donna, della fua dota, che ancora ce ne fegul a noi danno in più modi, come vedrete, fu di nicifità alla Sandra, e a noi Morello, e Giovanni per rispetto di non poter fare meglio della dota fua, pigliare una caterra triffa di fotto le volti, e due poderetti, e certe mafferizie tanto, farorono in isti na di fiorini ottocento o circa, e del resto è convenuro indugiare anni tre, e ancora non abbiamo chiaro donde ci convenga ritrarre. E questo futo è principalmente per diferto d' Jacopo pel suo male istato, e apprello per difetto, e sciocchezza della Sandra, la quale per ubbidire al suo marito, ve intolo in bifogno, e niciffità l' ubbidi di troppo, il perchè venne a dar parola a più poderi, i quai principalmente a let erano obbligati, e questo fece fanza parola di noi tuoi fratelli, o di niuno altro luo parente, o amico. E questo fu pure per difetto d' Jacopo, il quale avendola conofcinta di dolce condizione, e ubbidiente, non l'avvifava inpanzi; ma di tratto, come reo, giugnea alei col Notajo, e testimoni, e dictva: dii di sl. con turbato volto, il perchè ella vergognandofi di non difdire al fuo marito, in prefenza d' altri, dicess quello le era detto, benchè a lei pareffe errare, ma per parra, e per ubbidienza. Il perchè è feguito, e la giovane è redova con un suo figliuolo d' anni 12. sanza dora in casi noltra fata, e per illare più tempo, le Iddio non ci manda sino loc-- 0

corfo. Questo ho voluto recare a memoria per esemplo di chi legge, cioè, che niuno, o maschio, o semmina, nè per paura, nè per lufinghe, nè per veruno modo, mai fi spogli di suo avere, o di sue ragioni, conciossiacolachè de' cento, e novancanove ne rimangono disfatti, e pure da' più stretti parenti,o amici, perocchè sono quelli, in lui altri si fida, e però se ne rimane ingaunato, e tradito, e in ultimo perduto il suo avese, rimanendo in tutto nimico di chite l'ha tolto. E sopta ciò son voglio dire più al presente, che più avanti mi fia nicissità ritornare in su simile materia. Questo voglio, che sia solo e-Jempio delle danne, che hanno marito, che mai, com' è detto, diminuiscano loro ragioni, sanza parola de' loro p à prosimani, e ancora, le la nicissità non è molto evidente, noi faccia mai, legià non vede essere in su altro molto sicura, il che è male evidente a persona, e massimamente alle donne. Della Sandra è stato iscritto qui di sopra sotto brevità ciò, che di les è seguito infino a oggi; se altro seguirà a mio tempo ne fa-

rò memoria.

Acquistò ancora il detto Pagolo Morelli di Maria Telda sua donna un fanciullo maschio, la natività del quale su a di 27. di Novembre anni Domini 1370. la vilia di S. Piero Lessandrino, così iscrive il derto Pagolo al libro suo segnato A. a c. 19. e iu il Mercoledi notte, vegnente il giovedi, a ore otto, e mezzo presso alla squilla di Santa Croce. Fecelo battezzare il Sabato vegnente, ciò fu a di 30. di Novembre detto, per quattro suoi Compari, ciò su Simone di Buonarrota del Popo-To di S Jacopo tia le fusie, Maria Agata, e Maria Giovanna sirocche e figlinole di ser Guccio da Rignano, istavano nel Borgo di Santa Croce dirimpetto al detto Pagolo, e su a bat-. . . . . . . . . . . . Speziale in tezzarlo Miniato di Porta Rossa, posongli nome Morello, e Andrea, Morello per l'Avolo suo, e Andrea, perchè si battezzò in quel di. Fu costui di periona, inquanto alla grandezza comunale, fu groffo molto da piccolo, e da grande. fu di bel pelo, e sano di tutzi i membri, di buona natura, fu molto costumato della bocca sua, rade volce, e quasi non mai, se non fosse stato per compagnia, mangiò, o bevue più didue volte il dì, fu di bueno intelletto, e buoni furono i suoi consigli tanza niuna retà, di buons, e dolce condizione, e per infino a oggi e' non fece merca:anzia, che siamo negli anni di Cristo 1403 nè alcuna cola, il perchè e' guadagnasse mai un quattrino, le cagioni truverere p à innanzi. Tolse moglie, come su piacere l'Iddio, la Carelana, figlipola di Stefano di Vanni Castellani, finne fa-

ore Nofrio di Giovanni Arnolfi, e Messer Vanni di Micheebbene di dota fiorini ottocento venticinque d' oro Mea nel borgo di Santa Croce la martina di Santo Antonio, Domini, cioè a di 18. di Gennajo 13 . . Hanne as uco ina oggi otto , o nove figliuoli , ed effi fconcia circa di volte, la prima volta fi sconciò, credo dal di la menò a anni in circa, in una fanciulla femmina, e d poi ne fece due mine a bene, la prima ebbe nome Barrolommea, e nacque ei con uno enfiato nel capo, così da lato. Era a modo d' velcica, cioè a toccare, festi medicare al Maestro Frano dal Ponte, che la bucò, e forò, e gittò langue, e puze infine ella non porè reggere, e morissi in pochi di. Rinacque un altra fanciulla, che e nacque col medefimo enfiaro, e quelta ma tennesi caldo il capo con una berretta foe 'nfine gli affolve l' enfiato, e guari bene. i tette inni , o circa , e dipoi fi mort di male piffiel 1400. di Luglio nel Palagio Ispini Ripotesi il 614 in Santa Trinita nella Cappella, anti nella sepoltudelta ra niglia degli Spini, cioè nell' ultima Cappella fi troa man manca a andare all' Altare maggiore, e questo fi fece per nic flirà, confiderato, ch'egli era la mortalità grande, e non fi trovava appena, chi voleffe trarre i corpi di cafa, e oltre a questo, non era in Firenze di noi se non Maria Filippa, che conveniva s' imboccasse per le mani d' altri nelle cole di bisogno. Ebbe la terza fanciulta nel principio della mortalità, ed ebbe nome Filippa, questa vivette pochi mesi, e in ultimo morì nella detta mortalità, prima che l'Antonia, a Quinto, dove era a balia, e ivi nella Chiefa di Quinto fu feppellità. Non abbiacio a fare di più femmine memoria. Hanne de' maschi cinque, grazia d'Iddio vivi, il primo ha nome Pagolo, il secondo Matteo, il terzo Tommaso, il quarto Bernardo, il quinto Francesco, de' soprannomi, e del di della loro natività, e de' loro avvenimenti si farà memoria, o per me, o per altri, colla grazia d' Iddio, più innanzi, secondo che Iddio ni apparecchierà. Per infino a questo di dal loro padre, cioè Morello, e dalla loro madre Mona Catelana, e' sono stati, e Sono bene allevati , e bene ordinati di ciò , che fi richiede a sanciulli di si fatta età. E per quello, ch' e' si può compiendere di loro condizione, e memoria, e' sono secondo l'erà ssi saputi, e 'ntendenti, costumati, e ubbidienti molto. Sonosolleciti alla bottega, cioè iscuola, dove sono per impresdere

Virtuolamente di leggere, e di scrivere, e in parte grammica,

a questo sono di buono volere, e bene apparano, e lietamente, rendomi certo, che sia piacere di Dio, per grazia sua, è dono, prestare loro vita, e concedere loro vittù, e buona grazia, sicchè chi sia per loro, o di loro maggiore, porrà ne' tempi far loro buona, e virtuosa memoria, seguendo essi, che così siperiamo, le vestigie di loro padre, e madre, o veramente de' loro antichi consorti de' quai hanno l' esemplo innanzi, e perche essi, e tutti gli altri nostri ne piglino esem-

pio, s'èfatto, ofacassi questo ricordo, grazia di Dio.

Piacque al nostro Signere Iddio concedere al nostro padre Pagelo Morelli il quarto figlinolo della fua donna Maria Telda, il quale fu maschio, e la sua natività su a di 30. d' Ottobre 1371 il Giovedì sera a ore 24. sonate d'un terzo d'ora. Battezzossi il Sabato vegnente a di primo Novembre, cioè nel di della celebrazione di tutti Santi. Fecionlo Cristiano Giovanni d'Andrea, e Lorenzo di Tonio . . . . . . e Raffaello . . . fratelli di sommo amore di Pagolo Morelli Fbbe nome Giovanni, e Simone; Giovanni pel suo zio, e fratello di Pagolo; Simone, perchè nacque nel didi Santo Simone. Costu fu comunale di grandezza, e di complessione, su di bel pelo, e un poco colorito in viso, non su di forre natura, di piccolo pasto, e di gentile sanguinità, dispiacquegli le cose cattive, c ispezialmente quelle, che veniano in danno, e in vergogna del suo Comune, e queste hiasimava, dove e' si fosse trovato a ragionamento, e simile averebbe corretto co' fatti, pure n' avesse avuto forza, o balla. Disiderò di vivere netto, sanza mai contrapporfi a chi reggesse, nè in parole, nè in fatti, in quanto al reggimento, e coll'animo, e colla persona tutta, e colle parole, e co' fatti, sempre tenne co' buoni uom ni antichi di Fizenze, Guelfi, e leali al Comune, e inverto di questi mai a talento pensò, o mai disiderò, se non onore, istato, e grandezza del loro Comune. Altra gente veniticcia, artefici, e di piccolo affare in questi disiderò dovizia, pace, e buona concordia, ma non gli piacque in tutto il loro reggimento, ma sì in alcuna cola mescolato, che è buono, perraffrenare gli animi troppo grandi. Nondimeno sempre con divozione disideiò d'abbracciare la Cattolica Parte Guelfa, la quale Iddio mantenga, come sua divota Insegna, in quanto al mondo, sempre in favore della Santa Chiefa istata. Non è piaciuto a Dio, che infino a questo dì, che con effetto abbia potuto dimostrare quel buon inimo, ha avuto sempre verso il suo Comune, e verso i buoni mercanti, ma è da prefumere, Iddio l'abbia conceduto

per lo meglio. Il detto Giovanni di Pagolo Morelli , contei duragli da Dio, e dalla fua benederra Madre Vergine Maria, somma grazia, e dono, e questo non pe' suoi meriti, che in questo mondo è come gli altri, peccatore, ma impetrato dalla divota, e Santa Vergine Caterina Ilposa del figlimolo d' Iddio, e da essa con divozione riputato, accompagnato su di legittimo, e Santo Matrimonio a dl 15. Dicembre anni Domini 1395. fanne sogato ser Michele di ser Aldobrando, sto in Porta Resia della figliuola d'Alberto di Luigi degli Alberti, ciò fu la Carerina, ebbene di dora fiorini mille d'oro: menolla a di 27. di Gennajo in Gioved) a vespro a cavallo in compagnia di dodici nobili giovani, e menolla all'Olmo a San Gaggio, e ivi sece belh, e lieta festa, con ciò, chea simil fatto s'appartiene: della Spofal zio, fu rogato ser Guido di Messer Tommaso, stu mello Bas rella Della qual donna per infino a questo di primo di Luglio 1404 il detto Giovanni ha avuto di lei cinque figlinoli, la natività de' quai si scriverà più innanzi, come seguirà il tempo, al presente farò memoria de' nomi, come s' è farto nel passati. Il primo su maschio, nominato Alherto Giovanni, il secondo maschio. An oniorro, e Incopo, il terzo, il quile il presente è a' piè d' Iddio, fu ancora maichio, nom maro Lionello, e Francesco, il quarto su semmina, e ancora andò in Paradilo, e nominossi Telda, e Margherita, la quinta su anch' ella femmina, ed è nominata Bartolommea, e Litabetta; Iddio benedica i passari, e a gli altri, colla sua benedizione, presti vita, con salute dell' anima loro Amen. Deo gratiss.

Pagoto Morelli ebbe delli sua donna Mona Tetda, il quinto, e ultimo figliuolo e' fu maschio, e piacque a Dio chiav mario a fe, avuto che ebbe il Santo Battefimo, secondo che esto Pagoto iscrive, e che io ancora udi da Mona Filippa, donna fu di Matteo, e madre di Mona Telda, e da Mona Buona, che battezzò il fanciullo, e che guardò in parto Mone Telda, veramente affermarono quelto, il fanciulto dopo il Battesimo santo estere vivo, riceuto da esso per sature della sna anima, che così piaccia a Dio avere a lui conceduto di grazia. Nacque il detto fanciullo a di 12 Febbrajo 1372. esta di tempo di mesi sette, e mezzo, e battezzossi in casa la novze medefima, ebbe nome Giovanni, che fu la notre del di fine to del Sabaro, etutti, come è demo, furono battezzati in quel di Santo. Morì la notte medefina, e leppellissi il corpo ad

13. detto in Santo Jacopo tra le fosse.

Come avere veduro, e' s' è fatta memoria di rutti i noliti antichi, non pienamente; come avesei voluto; ma di quelle;

eh' io n' ho troveto feritto, e ndito dire, di tutta a' ho faqto ricordo il me ch' il ho faputo. Reflorebbe al prefente de far memoria del niposi di Giovanni, e di Pagoto di Barrolonimeo Morellie, ma io penío di lasciago stare la memoria de discendenti di Giovanni di Bartolommeo, perchè farebbe una confu-Sone di scristo, e sì perchè io non sono avvisato bene di loro matività, e di loro cole, e perchè e' non credano, che i' voglia milurare loro gli anni, non ne voglio domandare, e però faremo fine, in-quanzo a quel lato, non seguendo più di loro inuanzi, che sia stato satto. De' nostri figlipole, e discendenti fa è bene memoria, appunco come leggirà negli anni. Ora per legumere, come su promeso dinanzi, ia mi fud al tempo, che legui la morte di Pagolo nostro padre, e raccontere forto brevità, come a me fie note, certe cole grandi avvente se si nobro Comune, e massimamente di certe guerro, per le quai powere comprendere il gran danno, e quali distacimento notico, inquanto all'avere, e fimile farò memoria di notire avvenimento, cominciandomi, come ho detto, negli anui Dornini 1,74. dove fi dichiarerà i gran danni, e persecuzioni o noi avvenute, o per distino di fortuna, o per malizia da chi ei ha avuso a ministrare, o per nostra sciocchezza, acciocche per voi, che seguite, se ne prenda consiglio, guardandos , i più che fi può, da quelle cole, che a noi hanno fatto danno.. feguitando quelle, che ci hanno in parte mansenuti, come ponso chiarirui per questo iscritto, sicohè aggiungendo questa a' libii nostri, dove è scritto tutto per mano di Tammaso di Guacio, e di Giuliano luo figlinolo, voi fiere interamente bene informati. E Iddio, fe voi farete huoni, vi farà grezia, e dewe not per infino a oggi abbismo avute, e abbismo.delle cofe, che ci dispiacciono, voi sapere per avventura riflorati, che sompre non vanno le cote a un modo, ma di continovo si me vano, e però atatevi con ellere amici di Dio, ed egli è quelto, che dà, e toglie i beni di questo mondo, e dell'altra, ch' dinfinito.

Voi avere iscritto dinanzi la morte di Ranolo, che su nel 19574, cavote veduto, che el lasciò quattro figliuoli, due semmine maggiori, e due maschi, del quai poppavano i tre de questo su il primo danno, che noi ricevemmo d'esser piccoli, rimasi sanza padre, e da questo primo derivò il secondo, che noi rimanemmo in poco di tempo sanza madre ancora, che si rimaritò, perchè era molto giovane, a Simone di Ruhellato Spini; tegul il terzo, che noi rimanemmo nella mani del manovaldi, e consecche sossone buoni, a lanti, nen è da sane

paragone al padre, ma tutto per mille ragioni va loro per le contradio; fegul il quarto, che noi, ovvero i nostri manovaldi fi traffono di mano in pochi anni da fiorini cinquemila, di ventimila, ne testò. E questa spela fu nel mortorio, ne lasci, che furono assei, nella dota di nostra madre, e in molte spese straordinacie, si sa della roba de' Pupilli isventurati, fra le quai noi n' avemmo di tratto una di circa di fiorini cinqueceuto d'oro, guai 6 speigno per Bernardo Morelli, e per tutta la famiglia di Giovanni, i quai con noi fuggirono la mortalità a Bologna; e come avviene a' Pupilli, Altri fpende, logora, e e contuma, e'l Pupillo paga, così per tratto in ristoro del danno noftro ci avvenne quefto. Segui il quinto, che dove per lai fi guadagnava, e fi avanzava, noi venimmo a perdere a giornate. Chi aveva a dare, dicea, che avea a avere, e chi Cancellava, e chi negava. e tale minacciava, e tale non fe as voleva impacciare de manovaldi, o a preghiere d'altri, o per paura, o perchè ne toccasse, o perchè non gli caleste di aci, o per servire l'amico, o perchè così fusse; in questo caso fi ricevette gran danno Segui il tefto, che nella gravezza del Comune, noi fummo subitamente raddoppiati in tre doppi, dove pe' danni nostri non ci si venia la metà, che a nostre padre. Seguitò il fettimo, che dove i figlinoli prendono ammaestramento, e inviamento, e ogni buono costume dal podre , noi rimanemmo fanza capo , e fanza guida , comeschè noi fussimo messi innanzi, e da Matteo da Guerata na-Aro fecondo padre, e da Mona Filippa fua donna, i quai rimasono con noi in casa, e amoronei come figliuoli, nondimeno non è da fare paragone al padre, comecche detto Matteo, ci venne meno tofto, e nel tempo del maggior bisogno. De questi fette, ch' i' t' ho nominati, ne deilvano affai danni, i quai non si potrebbono mai immaginare, nè ricordare, che sono infiniti, e per non la ciare così ignudo, e abbandonato le isventurato Pupillo, i' seguirò in sette piccioli capitoli, coa quel riparo, e configlio, che sopra a ciascuno indisparte mi pare, fecondo il mio povero intelletto, da feguitare, e tenere, volendo pigliare alcuna favilla di rimedio, secondo che Oggi dà a noi quella vita ilpinola, e crudele.

Nel primo danno, ch'i dico, che il picciolo fenciullo rice vè per la morte del padre, è da pigliare questo rimedio, cioè tu debbi nell'età di 20. anni, pogniamo, che gli fangui ti bollano, e che tu disideri esere isciolro, e darti vita, e buono tempo, nondimeno per rispetto del frutto, che dec seguire buono, e persetto, recati la mente sua al petto, e primi missimo, e persetto, recati la mente sua al petto, e primi missimo.

sura te, chi tu se', e di che condizione, e di che natura, e appresso misura lo stato tuo, quello che e' richiede, e quello ch' ei può, inquanto all' avere, e alla fustanzia del tuo valtente. e non t'ingannare, ma seguita il consiglio, e fondamento della colcienza tua, e s'ella giudica, che 'l meglio avanzi, e che ragionevolmente tu meriti bene, per rispetto delle tue virtù, e della tua sustanza, o inviamento, dilibera di torne moglie, e di volere figlinoli. E se prendi questo partito, cioè di volere una volta moglie, per averne figliuoli, dilibera ammano, ammano volergli levare da i fopraddetti pericoli, e di': Se i'ho figliuoli, io gli voglio potere allevare, io voglio vedergli nomini, il voglio inviargli, e correggergli a mio fenno, i' vo vedere, quale è buono, e quale è cattivo; i' voglio, che nella mia vecchiezza e' fieno tali, che mi possano atare ne' miei bisogni, i' ne voglio avere la consolazione, e l'amaritudine, per potere riparare, e rimediare dove bilogna. E fatto questo pensiero, e tu delibera torla da vent' anni insino ne' venticinque, come Dio meglio t'apparecchia fra questo tempo; ma abbi riguardo di non ti difavvantaggiare, però per affrettarti; voglio dire, che le tu pentalli, per l'indugiarti infino in trenta anni, avere migliorato tuo iffato, in checche atto si fosse per modo di valerne molto di meglio, indugia, e abbi questo a memoria, che mai inquesto atto, nè eziandio in niuno altro, dove onore s'appartenga, la volontà non t'acciechi, ma con buono, e maturo pensiero, e consiglio di tuoi buoni parenti, e amici, piglia partito in ogni tuo fatto; ma dove questi casi non t'avvengano, o altri simili, to' moglie nel detto tempo, e a questo abbi riguardo primamente di non ti avvilire, ma piuttosto t'ingegni d'innalzarti, non però per modo, ch' ella volelle effere il marito, e tu la moglie, ma guarda d'imparentarti con buoni cittadini, i quai non fieno bisognosi, e sieno mercaranti, e non usino maggiorle, sieno antichi nella Città tua, sieno onorati dal Comune, e sieno Guelfa, e non abbiano alcuna macula, come di traditore, o di ladro, o di micidio, o da bastardo discesi, o d' altre cose, che sono di rimprovero, o di vergogna, fieno netti, e fanza macula, e abbiano no nea di buoni parenti, e amorevoli, e che non fieno cani del danajo, ma ufino correfia temperaramente, come s' ula per la vi uo uni , e buoni cittadini . Appresso abbi riguardo, ch'ella lia bene nata di madie, di gente da bene, e di parentado onorevole, e che ella sia stata onesta donna, e di buons fima, e fimile fia stata onesta, e netra donna la madie della madre, cioè l'avola della fanciula, eabbiano fama

tutti di buone , e care donne; e avrai riguardo , ch' ella donna pacifica, e non altiera, o superba, e ch' ella sia sedo donna ragionevole, e intendente; e se pure di quelle e non ti potesti bene chiarire, guarda alla radice del fatto, è che ella fin gentile donna, nata di buono nomo. Appreffio togli fanciulta . che tu ti contenti, e ch' ella fia fana, ntera , e ch' ella fia grande per rifpetto della famiglia , n' etti, ch' ella abbia poco tempo, cioè non lia punto trafana, perchè diventano vizinfe, quando non hanno quello, che facura richiede Non s' intende per quelle, che tono perre, ma comunemente intendi. Guarda, che ella fia onella, e non troppo baldanzofa, e ch' ella non fia troppo vana, come di vestimenti, d' ire a tutte le feste, e a nouve, e ad alggi vi s' ula gran disoueffà , e di tre cole vane, gran bortoni vi che nonne vanno, le non-col pezzo. Non è num si buona, che ufi le predette cofe, che poi non diventi viziata. Della dota, non volere per ingordigia. del denzjo affogarti, peroci è di dota marfi fece bene niuno, e fe l' hai a rendere, ti disf no. Sia contento a questo avere quello ti fi richiede fecondo te , e fecondo la donna togli E perchè la giovanezza è malagevole a raffrenare, se farsi quel-lo, che di sopra si consiglia, e tu voglia farlo a quel fine, il perchè tu fe' configliaro, cioè d' avere figliuoli tofto, accid on fleffo gli polla allevare, ti conviene ufare il fenno in queflo cioè Ufa temperaramente con lei, e non ti hafciar punto trafandare, e con ciò che tu puoi ti raffrena, e faccendo quedo zu avrai prestamente figliuoli, tu gli avrai bene grmati, forti, e grandi. E perche tutti i cali non fi pollono recare a memoria, che non è possibile, si conviene con tatti gl' infegramenti avere fenno naturale, e penfare a tutti i cafi, che Otebriono, wavere configlio di ciò che su fai :, e non bosti otrafi mai errare. Non voggio alla primaspasse alaro simidio, die gaelo.

"Come è ferimo imanzi, elle avvenne a nei, così penfo, che sis' médelimi cafi à verobbe a prò, cioè, che rimanendo inca tiadre, dove la madre rimanga giuovane, c' figliadi, che silimmonto possoriare conto ancora di rimanere anzamade, supiù d'unasse a rambere la dosa. E votendo ancora penfarea quella passe d'adona rimettio, firpaò dire, che il migliore si dia e artistabre quel propio si de, che detto abbia imanzi, dove terisficio di passe, refroiendo quel medelimo dire in quello sono è diribitogno di replicitare, ma facendo l'uno ri viene fato d'altres dono ti viene fato

has

. . .

hai fatto quello, che dinanzi è scritto, ed avvenga per caso, che Dio ti chiami a se a tempo, che la famiglia tua rimanga piccola, e lasci la donna giovane, pensa in te medesimo, e difamina, se la donna tua principalmente ti è suta fedele, e s' ella t' ha portato amore, come debbe la donna buona portare al suo mariro, e s' ella ha amore a i tuoi, e suoi figlinoli, e s' ella è di temperata natura, che accozzata colla condizione tua, tu pensi, che ella possa star vedova, e apprresso, ch'ella sia leale, questo conoscerai nella cupidigia sua, o s' ella avesse fratelli, od istretti parenti, che fusiono bisognosi, e se sopra a tutto conosci, ch' ella sia onesta, e tema vergogna, e che ancora ella sia saputa, di buon' ingegno, e provveduta alla masserizia, e ch' ella non sia si vaga, che bench'ella volesse essere buona, ella non fosse lasciata. Quando avrai contemplato tutte queste parti, e troverale tutte in lei buone, e perferte, o veramente contemplato tutto, raccorrai, che in lei vinca il meglio, e non dubiterai di molto, o veramente, se la conoscessi mancare nelle dette parti, per modo da perdere di lei la buona speranza, seguita questo stile nell' ultima tua disposizione, e volontà; e com' è detto, se tu conosci la donna tua pienamente dotata delle sopraddette virtà, sicuramente, e sanza niuno dubbio nel tuo Testamento lasciala facitora, e dispensatrice di tutti i tuoi fatti, libera, e ispedita, e questa larghezza è buona a usare nelle buone, conciossiacolachè tu le dai indizio dello istare con essi; e benchè ella non avesse voglia dello starvi, vedendo la fede, che tu dimostri avere in lei, ella per vergogna, se non facesse per altro, dilibererà istare. Ma perch' egli è impossibile, e non te ne trova di quelle così fatte, e se elle sono, non durano; ma subito si voltano, come viene loro la volontà, o un pocodi sdegno, o disastro, però dico, che in lei al tutto non t'astidi, ma se hai vaghezza, che la donna tua rimanga al governo de' tuoi figliuoli, lasciala più libera, che tu puoi, ma non in tutto. Lascia, che ella con due, o tre tuoi parenti fidati, possa sare il tutto, con questo, che sanza lei non si posta far niente, e dove ella non voglia istare, ch' ella abbia la dota sua, e niuna altra cosa più. Questa è una delle cose, che la farà piuttosto istare. Se vedi, e conosci, che il meglio la vinca, e ancora ti contenti, ch' ella sia con essi, lascia, che s' ella sia con essi, che ella abbia oltre alla dota alcuna cosa, secondo che tu puoi della sustanza tua,, sì veramente, che s' ella non istà co' figliuoli, non abbia niente oltre alla dota. Lascia che ella abbia da poter vivere del suo, se gli figlinoli le rinscissono rei,

e lascia, che ella abbia a fare i fatti de i fanciolli insieme con altri tuoi parenti, e amici, sì veramente, che le due parti d' accordo políano fare i farti loro. E quelto mi pare il meglio modo per conservare la madre in guardia de' figliuoli. Se tu conoici la donna rua poco favia, poca amorevole, vana, e lufforiola, iscialacquatrice, e abhia i suoi parenti bilognosi, e degli altri difetti, come ce n' ha assai, sii contento in questo ca-fo, ch' ella si rimarici piattosto, che s' ella stelle vedova, perocche istando vedava, ne può uscire più danno, e più vergogna ne' tuvi figlissoli, che maritandofi, imperocchè chi non fa bene i fatti funi, non farà mai bene quei del compagno, ma provvedi in lasciarla pure sacitrice congliabri manovaldi, per onore, e per dovere, ma mettile a petto chi le abbia cura alle mani; usa in costei più istrettezza, ch'ella abbia le spese assegnate; non le latciare sopraddota, o stia ella, o no; perocchè pon è nel vero sì trifta madre, che non fia meglio pe' figlinohi, che altra donna. Sopra questa materia non veggio fi posta fare più, che sia onesto a volere la douna veduva, che questo.

ehe ho scritto di sopra.

· Pongo dinanzi, come avete trovato, che i terzo danno, che riceve il Pupillo, si è di rimanere al governo de manovaldi. e come è chiaro, esperto vedi, e' baratta la volontà d' uno a quella di molti, e baratta l'amore, e carità del padre verso il figlipolo, che è infinita, a quella degli strani, o parenti, o amici. Istrani gli chiamo, perchè dove giova pecunia, o alcuno bene propio, nè parente, nè amico si trova, che vogha meglio a te, che a se, diposta la buona coscienza da parte, sechè refta, che dove il padre pensa dargli in guardia al governo del parente, e amico, e' lo dà al nunico, avendolo in quel punto permutato. Perocchè tanto basta il parente, e l' amico, quanto ti basterà l'avere, o lo stato, dove e' penserà di trarre utilità, e morto ta, di niente si raccorda, ma dove e' traeva da te, o aspettava di trarre, e però ti mostrava amore, ora è divenuto istrano contro al Pupillo, togliendos da le quello, che il Pupillo per sua libertà non gli puopur dare. Apprello vedi, che mancato alle pecorelle il Pastore i lupi le divorano sanza regola, e non hanno difenditore, così avviene a' Pupilli, e' sono rubati, ingannati, e traditi da tutti, e mastimamente da chi è loro più istretto. Appresso, accioschè non fi pullano mai vendicare, e' sono tirati addierro in tutte le virtà, istati, e ricchezze, acciocchè e' non possino mai raccogliere l'alito, non che vendicarti. E simile in tutti i casi e' sono teattati tanto male, quanto dal padre e' sono

trattati bene. E però è da pensare di quei rimedi, che ci sono meno rei, e comecché per me se ne veggia pochi, che nel vero e' sono iscarsi, nondimeno ne chiarirdalcuno, secondo il mio vedere, in parte buono. E questo è, che tu padre, volendo antivedere alla salute de tuoi figliuoli, prima provvedi, come per innanzi si scrisse, che la madre rimanga com essi; appresso vedi di darle buona compagnia, cioè ricerca, se hai parenti, che sieno amorevoli, leali, divoti d' Iddio, ma non ifpigolistri, che sono i più ippocriti, e che per addierro nè da te, nè da' tuoi e' si tengano gravati d' sleuna cosa, che siano ricchi, o veramente non bisognosi, e non ti curare per non torre de' più tuoi stretti, siano eglino buoni, ma non cambiare però il parente all'amico, quando e' fono di pari bontà; appresso non torre gran numero, fa' che non passino i sei, e che le due parti possano sare, e non fanza il consentire della madre, e se non vi fosse la madre, togli in quello scambio il padre di lei, o un fratello, se sono nomini da sidarsene, come è derro; ma a questo t'affida poco, perchè è un dare indizio alla donna, che fi rimariti, ed e' si vuole levare via ogni cagione, come è detto addietro, e se tu vedessi, o dubitalli, la donna tua si rimaritasse, e vedessi, che rimaritandosi, e' rimarrebbono male accompagnati di manovaldi, allora mi pare, farai meglio a lasciargli al governo del Comune; e ancora se ti vedi povero di parenti, e di sì fatti, che non tene fidi, ancora in questo punto gli lascia: al Comune con ogni larghe-za della madre; questo fa' semprefe è di buona condizione; ancora, se vedi troppo inviluppati i fatti tuoi o in mercanzie, o in debiti, o che tu abbia a avere, o a ritrarre il tuo da strane genti, e da ma' pagatori, ancora lascia i figliuoli tuoi nelle mani del Comune; per molte cagioni è meglio il Comune, che parente, o amico. E veramente i' credo, che questa è la più salutifera via pel pupillo. che niun'altra. Come è detto, la madre prima, appresso i buoni parenti, e ricchi, e sanza vizio, o veramente amici, e ultimamente, dove le due vie manchino, appiccati alla terza, cioè al Comune. Anzora ti avvilo, che se tu ti senti avere un diritto, e leale parente, o amico, che tu l'abbia provato, ma faltrimenti non ti affidare) lascialo attore de' tunifanciulli comquesto, che e' renda ragione a' manovaldi ogn' aono, e che a: loro istia il raffermarlo, o veramente accertarlo, questo sa' per loro onore, a te basta l'avere dimostrato loro la volontà tua, e la fede, che hai in effo; la libertà non fi vuole torre a chi ha a rendere ragione, come hanno i manevaldi. Se lasci fan-R 2 ciulciulle femmine, fa', ch'elle non fi maritino, se non hanno amni quindici compiuti, e sii discreto della dota, secon to la famiglia, che tu lasci, e 'l valsente loro, istimandolo meno a quel tempo il quarto, e se hai figlinoli, che a quel tempo sossono in età, lascia a loro discrizione, e della ma lee, che possano lare alla fanciulla a buona discrizione intino in fiorini 200.

più, oltre alla dota.

Il quarto d'inno, che riceve il Papillo, come ad lietto troverete, sì sono molte spese, che gli occorrono dopo la morte del padre, come principalmente il mortorio, dove va gran danzio. Apprello in rendere della dota, che o rimaritifi la madre, e donna del Testatore, o nò, ella vuole la dota appo se, e vuolsene i frutti netti, appresso i salari dell' attore, o faccore, danari, e derrace, che gli conviene dare a' parenci, o amici, che niuno vorra parlare per loro, o raunarfi a fare niuno loro fatto, se non premiato in qualche modo. I debiti loro co iviene, che si paghino presti, e conviene, che si ricompriro d'interessi in qualche modo. S'egli hanno : avere nulli, e' non gli polizno avere, le non a dento, e l' uno minaccia, e l'altro dice, che ha a riavere utura dal padre, e come dinanzi è pienamente detto, eglino lanno per molte cagioni a tracsi di mano assai denari, tanza che e' pare, che motto l'uomo, in quel punto rapoja l'avere, e questa è madisavventura, che avviene a tutti. E però confiderate tutte le dette cole, volendo riparare in parte al bilogno del pupillo, debbe il padre principalmente pentare di motire ogni di, e queto per trafficare il luo fodamente, ordinatamente, e per una sperta via, e non avvilupparti con cattivi contratti, che fono quel danari, e quelle ricchezze, che muojono intieme colla perlona; non avvilupparsi in molte cose, e di molte ragioni, o con molte persone. Se pigli a trafficare di lana, o painti Franceschi, sa' da te medesimo, e non volere arricchire in due di, fa' col tuo danajo propio, e non accuttar mai per guadagnare; sa' le tue saccende con persone sidate, e che abbiano buona sama, e fieno creduti, e che del loro si veggia al sole, e se alcuna volta te ne ritrovi ingannato, non vi ricadere più nelle mani: non vendere la qua mercanzia a chi la voletie topraccomperare; non ti inganni mai lo 'ngordo pregio: vogli tempre ilcritte ilpecchiate; innanzi sa' meno, sa' tu sicuro. Se sai arte di lana, fa' col danajo tuo, non effet vago di mandare la tua mercanzia di fuori, se non v' hai uno, a cua ella tocchi. come a te. Se puoi fare sanza compagno fa', se non puoi, accompagnati bene, con buono uomo, e ricco, e non con magziori di te, ispezialmente nello stato, o di famiglie, che usino maggioranza. Non fare mercanzia, o alcun traffico, che tu non te n' intenda; fa' cosa, che tu sappia fare, e dall' altre zi guarda, che saresti ingannato. E se vuoi intenderti dinulla, usala da fanciullo, ista con altri a' fondachi, a' banchi, va' di fuori, pratica i mercatanti, e le mercanzie: vedi coll'occhio i paesi, le terre dove hai pensiero di trassicare, prova cento volte l'amico, o veramente quello, che tieni amico, prima che te ne fidi una, e con niuno mai ti fidare di tanto, ti polla. disfare: va' sodamente nel fidarti, e non t'abbottacciare, e chi più ti dimostra nelle parole essere leale, e saputo, meno te me fida, e chi ti fi proffera, non te ne fidare punto in niuno atso: i gran patlatori, millantatori, e pieni di moine, goditegli nell'udire, e dà parole per parole; ma non credere cosa ti possa nuocere, e non te ne sidere punto. De ispigolistri, e picchiapetti ippocriti, che si cuoprono col mantello di religioso, non te ne fidare, ma piuttosto d'un soldato; d'uno che abbia mutato più traffichi, e più compagni, e mackri, non avere a far niente con esso, e con uno, che giuochi, attenda a lusturiare, o che vesta di soperchio, o conviti, o abbia il capo forato, non t'impacciare con esso in assidarli il tuo, o commetterli tue faccende. Se traffichi di fuori, va' in persona ispesso, almeno una volta l'anno, a vedere, e saldare la ragione, guarda, che vita e'tiene, chi è per te di fuori, s'egli spende di soperchio, che faccia buoni crediti, che non s' avventi alle cose, nè si metta troppo nel fondo, che faccia sodamente, e non passi il mandato mai: come egli t'ingannasse in nulla, mandalo via, e sempre con senno ti conduci, e non zi avviluppare, e non far mai dimostrazione di ricchezza, ma tienla nascosa, edàsempre ad intendere, enelle parole, e ne' facti d'avere la metà diquello hai. Tenendo questo istile, non potrai esfere di troppo ingannato, nè tu, nè chi di te rimanesse. Fa' pure, che ne' tuoi libri sia iscritto ciò, che tu fai distesamente, e non perdonare mai alla penna, e datti bene a intendere nel libro. E di questo seguiterà, che tu guadagnerai lanza troppo pericolo: tu ti ritrarrai presto: non andare per viottoli, dove sarebbe l'inganno: tu non avrai a temere d'avere a fare restituzione, o ch' ella sia addomandata a' tuoi figliuoli, e viverai libero, sentendoti fermo, e sodo nel valsente tuo, e sanza pensiero. Appresso a questo si vuole avere giguardo di non lasciare i tuoi figliuoli con troppi incarichi. confiderato, che di necessità e' s' hanno a scorporare pe' bisoani sopraddetti, non se ne vuole arrogere troppi, che è molto R3 mag-

maggior satica a fare, che a dise; sa' da sano le limosine, e faranno più accerre a Dior, e con meno danno, e sconcio de figliuoli tuos E le pure ne lafei degli incarichi, dà loro spazio di tempo, le fenti che rimangano male agiati a damari. Non lascier mai nulla in perperson, nè mai poni fine a quello. vuoi che si faccia, e non ti fondare nel laicio tuo in tu quel Vallente, che lasci, rimanendo i fanciulli piecoli, così intendi. a ciò che io dico, ma isbattine il quarto esiandio, che to lasci netto, come è detto di sopra, e su quello si sonda, e non potrai estare pe' pupilli, al governo de' quei lafeia poca gonte, e sieno busni. Se sai mercatanzia, e non sieno tali, che lo intendano, lateia, else si rittagga il tuo; se hai contanti, i moi figliuoli abbiano tante possessioni. dove ricolgano quello bifogna loro; lascia che si dipositino a buone iscritte, e a diferizione si veramente, che cutti i manovaldi ne fiamo d'accordo, e lascia, che muno diesse, a soro parenti ne possanti avere, e le pure ne dellono, o pigliallonne, fiano turti cenutira quel deposito, e cialcuno in tutto, si veramente:, che: le: i: deti: manovaldi consigoro i loro pupilli reit, e carcivi, e da sapere male guidare il damio, e più acti a spendere, arginocare, s manicare, che al guardarli, cretcerli, e forbarli, cretci acfare mercaranzia, che in quelto cafo eglino per bene, e buono falvamento de' pupilli, debbano ilpendero i detti dauari in peffelsigni presso a firenze, in buoni terreni, euron presso a finnee dove sia deviziadi lavoratori, e da poterle egni di rivedere. E seguitando: questo modo topraddetto, io credo veramento, che sia la salure del pupillo, volendolo contervare: del suravere nella sua giovanezza.

Scrivesi il quinto danno, che i pupilli ricevono per la perdita delloro padre, equesto, come è detro, avviene, che ciascuno piglia luro cuore addosso, come fanno gli uccelli rapaci a piccoli istarnoncini, che com poco di farica gli prendono, pelandogli appoco appoco, insino che eglino rimangono ignudi, così il povero pupillo è pelato da' parenti, e dagli amici, da' vicini, dagli strani, e da ognuno, con chi s' impaccia, egli è rubato, ingannato, e tradito, e dove egli avez: il padre, e pastore buono, che l' arricchiva, ora el rimane: per istambios tra' lupi, e tra i cani, e in questo ha pochi rimedi, se non quello d' Iddio. E se ci è rimaso alcuno amico d' Iddio, de' quai si trova pochi in fatti, e in atto, e in parole ce m'è assi, e perchè da questi rimangono ingannati i fanciulti giovani, non usi, e non pratichi tra loro, se non quando sentono i morse, dico, che prima tatt'assiouri nellaccasa qua, ilipiù che per pudi

an questo modo. Non ti sidare di niuna servigiale maschio, a femmina, se non il meno che puoi, di niuna altra femmina, pomo, che ti bazzicasse in casa, o parente, o no, che sienoma onestamente, e per modo, che non s' avveggano, abbi cura a i fatti tuoi: fa prima uno inventario di ciò che tu haie fallo, che ognuno il lappia, non lasciare in casa, se non quelle masserizie, che ti sono necessarie, e non ne volere mai di soperchio: assegna alle donne le masserizie che s'appartengono a loro, e quelle riguardino, e ne sappiano aflegnare ragione, quando le domandi alla fante: affegna quelle si appardengono a lei, e che ancora sia tenuta d'assegnate ragione, e Simile fa al fante, ogni altra cosa serra, e sia che vuo-le, bene fa che del pane, e del vino si possa avere, fa' appiccare la chiave in sela in luego evidente per tutti, come olio, carne infalata, grano, ofarina, obiada: queste cose serra, se non le puoi serrare, lascia nella casa appunto quello ti bisogna, o poco più, l'alero vendi, e vedrai in capo dell' anno, avendo prima vedoto dilimentemente, quello dei logorare, e le ti trasanda, di' l' sono ingannaro, ertienvi mente, e mettivi rimedio, e se tu vedi, che persona ti rabi, dalle comiato, e sia chi vuole, o tu le serra ogni cosa, e davvi rimedio, come vedi che sia a bastanza. Co' tuoi lavoratori sta avvisato, wa spesso alla villa, proceera il podere a campo a campo insieme cel lavoracere, riprendilo de careivi lavorii, istima la zicoles del grano, quella del vino, e dell'olio, e biada, e Fratte, e rosse plane coffe paragons gogli unni pellati alla ricolta dell'anno, come hanno tralandero gli attri tuoi poderi, quelli del vicino, e fimile: domanda della fama, e condizione di costai, guarda se troppo savella, se si millanta, se dice assai bugie, se si loda d'essere lesse. Non si sidare di questi, ista loro cogli occhi addosto, poni spesso mente in casa sua, e in ogni luogo, vogli vedere la ricolta nel campo, nell'aia, e alla milura, e l'opratutto possiesi spesso le possessioni, se vuoi zi risponda bene, e fa' d' avere la parce qua insino delle lappole. Non compiecere mai di sulla al villano, che subico il riputa per dovere, e non ti farebbe di meglio un festuco, se gli desti la metà di ciò, che tu hai. Non ne volere mai vedere uno, se non t' è di nicissità. Non gli richiedere mai di niuno servigio, se non con pagarlo', se non vooi che ti costi l' opere tre cotanti; non fare mai loro un buono vile, ista poco con loro a parole, ricidite loro subito; non sat loro male, se già non ne fanno a te. Se niuno villano ti fa meno che il dovere, gastigalo colla ragione, e non gliele perdonare mai niuna: non R 4

andar caendo loro presenti, e non gli volere, e se pure te ne danno, non ne fare loro di meglio nulla, fervigli della ragione, e sjutugli, e configliagli, quando folle fatto loro torto, o villania, e di questo non esferiento, nègrave, va' presto, e sa loro questi servigi, ma d'altro mai non ti travagliare, e sopratutio non credere mai nulla, se non quello, che tu vedi, e non ti fidare mai di niuno a niuno giuoco, e facendo que-Ao dovrai estere poco da loro ingannato, e saras ameto più che gli altri, e sarannoti riverenti secondo loro, e avrai quel bene di loro, che è possibile avere. Ancora nel trassicare, che serai co' tuoi cittadini, e con parenti, e amici, terrai quefte stile, se non vuoi perdertegli, o da loro essere rubato, e ingannato. Ula parentevolmente con ogni tuo cittadino, amagli tutti, e porta loro amore, e se puoi usa verso di loro delle cortesse, vogliti spesso ritrovare con loro da' loro mangiare, e bere alcuni volta, e nondimeno abbi riguardo a chi, e pià spello a' buoni, che a' cattivi, nondimeno ilta bene con tutti. Non isparlar mai contro a persona, nè mai acconsentire d'udi. re dir male di persona, nè ispezialmentedi niuno tuo vicino. B se pure n' odi dire, o tu ti stai cheto, e tu rispondi in bene, se niuno ti richiede di niuno servigio, dove non abbi de mettere il tuo, servipresto, e volentieri ogni ragione di sente, e di parole, e di farri: guarda di non disservire person, e però ri fonda fulla ragione, e quella ajuta con giusta tua poss onestamente, e facendo questo non offenderai a persona: ingegnati addirizzare chi si partisse dalla ragione colle buose parole, se puoi, e se non puoi, e tu sii ufiziale a giudicare, sa la ragione. Se se' richiesto di danari, o di malleverie, o d'alcuna obbrigagione. la quale ti potesse fare danno; guardatene quanto dal fuoco, e non ti mettere in niuno luogo, dove tu ne possa avere danno; perocchè se n'incontrerebbe due, o forte tre danni. L' uno, che tu perderai il tuo; il secondo, che m perderai il parente, o l'amico; il terzo, che ti diventerà inimico, e offenderatti come nimico, se tu gli chiederai il mo da due volte in su, o non dico io, che per un piccolo danne, il quale ti sia lieve a sopportare per l'amico tuo, non lo ischifare, ma fa ragione, il primo d'averli perduti, e non tem crucciare, e non gli dimostrare altro, che buen viso, accio non ti perdesse i danari, e l'amico; ma sa ragione averso obbligato, e non vi ricadere più con lui, e dagli altri tiguardi. Di maggiore danno, che ti potesse avvenire, guardatese. non vi cadere; e quando tu vedessi far bene gran puga, e dire io te gli renderò di quì a un mese, io gli ho avere, e quì,

e là, e tu allora serra bene in tutto, e sa orecchie di mercatante, e non ti lasciare ismovere ne a danari, ne a promessa; e quando tu hai detto due, o tre volte di no, ed egli allora ti riprovasse, sappi, se ti sicura bene, e se ti sicurasse bene, e tu veggia di poterio servire, fallo, ma vavvi su col calzare del piombo. Non ti obbligare mai, se prima non se' sicuro, e guarda, che la sicurtà sia sufficiente. Non ti curare di perdere un poco di tempo, ma non volere perdere nulla del capitale; ora a questo ti conviene essere molto savio, perocchè, chi ha il bilogno, usa le più astute vie, e le più sagaci del mondo, e si moverà di lungi a dire di suoi avvisi, suoi guadagni, e suoi traffichi, e suoi viluppi, e diratti: s' i' avessi dugento fiorini, e' mi darebbe il caore a raddoppiarli, e gli darei volentieri la metà del guadagno, se uno mi facesse pure la scritta, gli accattere' io a buon pregio; e con queste parole, e con altre simili, e' ti verrà a sottrarre, e a richiederti, e se tu non reggerai al primo colpo, egli entrerà più addentro: fammi la scritta, io farò dire la mercatanzia in te, io te la metterò in cala, farai tu; tu sei sicuro, come credi tu, ch' io te lo dicessi, i' vorrei prima essere isquartato, avvene venti, che me ne servirebbono, ma io non voglio dar loro questo avviso, ne questo utile; ma ho caro di darlo a te, come a persona, ch' i' conosca, non dico, perchèio ti fia innanzi, ma per la verità, e volesse Iddio, che ci fosse la posta, come c' è il buono animo; e via busbaccando. Se tu non sarai savio, e' ti giugnerà, e poi si farà besse di te. come d'un balocco. E simili tranelli, e molti altri s' niano per gingnere il compagno, chi con presenti, chi con cene, e con molte onoranze, chi ti conduce in ful fatto, prima ti dica nulla, con due, o tre, che 'l fervizanno, o che ne faranno vista, perchè tu ti vergogni di difdire, e in molti modi si trappola il danajo. Sii savio, e non ti lasciar mai giugnere. Le scule sono assai, io ne sono borlo, i' n' ho fatto saramento, io sono legato con mio fratello di non mi obbligare lanza sua parola, io sono obbligaro al mio compagno perdomani: io mi voglio pensare, che bilogna usar meco queste cautele, che non me lo dicevi tu realmente? tu mi fai dubitare, dove i' non averei, io mi vo' penfare; e fempre piglia tempo, e pensavi su, e abbine consiglio sei velte, prima t' arrischi una mezza, e soprattutto, e questa tieni bene . mente, non ti obbligare mai per muno fallite, affai ti sia egli parente, o amico, non mai, se tu vedessi coll'occhio, ch'egli avessi da renderti quaranta soldi per lira, non vi ti assidare mai, . se già non diliberi volergli perdere per lui, non torre nè peano.

o, nè nulla, non ti affidare alle graffe promelle, fa che non teco, non lo smenticare, non ti lasciare gonsiare, ista soperocchè non può fare non abbia a caderti alle mani, e ta la furia tu lo contenterai con un moggio di grano, o licci fiorini, e terrassi viepiù servito di questo, che del perocchè il primo va a'creditori, e questo si rimane a e però sii savio, i' te lo dico per più di tre prove già ne a mio grave danno. Non ti fidare mai di persona, fa' de chiare, e più col parente, e coll' amico, che cogli straomecchè con ognuno sa' con carte di Notajo, con obbliberi a un Arte, non ti fidare a scritta di libri, se non per persona, o voce; ci sono molte altre zacchere, ma in terrai a mente questo, e non sarai rubato certamen-

che il festo danno, che riceve il Pupillo, è nelle gralel Comune, il fimile viene a ellere negli onori, dove uno, e nell' altro per molti rispetti egli è male tratta. delle principali cagioni è , ch' egli è piccolo , e meno , e non fa chigli fa male, non confidera nulla, attenletti fanciullefchi, e giovanili, nonfactice i fatti fuoi, a el rimagnente. Apprello e' non fi trova nella bosfa, e oghi dove, e's' usa rendere pane per focaccia, e per queè cavalcato, e benchè al tempo debito e fi fi ftima, ed è così la verità, gli fia ufcito di per lunghezza di tempopesdonato, confideranre il primo, a cui avvengono fimili fervigi. Ap-To egu è necessario, che si sappia il valsente luo, e perchè e traffinato, e rivolto da più genti, egli è nelle menti di multi, e interviene a coftoro, come a chi giuoca, che fe e' vince **di**eci fiorini, e'fi dice venti, o di più, e commi**one, ch**e se spenda, e le e' perde, o e' non le ne dice nulla, o le dice di meno, e non è niuno, che glie n' arraga, o che estari di nelda ; così interviene al pupillo, che i manuvaldi coesivi, per soula d'usufruttuare i beni del mopupillo, dice : egli è icco, e' ricoglie venti cogna di vino, è così granfatto, e' me ne de un cogno? o gli ha parecchi migliaja di fiorini contanti, à così tran fatto, ch' io glie ne serbi mille? e così dirà il pasense. E dove e' farà di bisogno il parlare in fervigio de tui, paqghiamo cafo nella prestanza, i manovaldi, i parenci faranzo bestura con chi l'avrà a porre, che gli tevi un fiorino, o d e ponghilo al luo pupillo, con dicendo, i' m'effetico ne' fini fuoi, e lascio melte volte istare i mici, è agsì gran farce, e' m' sinti pagace un poco di prefianza, e fimile derà il fue oss

Lo strano il farà volentieri, per servire chi può servire lui. e anche glie n' appiccherà qualcuno de' suoi. L'altro dirà e' sono fanciulli, e non hanno niuna ispesa, e postono porcare ogni gravezza, così farebbono loro toltì, meglio e' se gli abbia il Comune, e' se gli ritroveranno, e così va discorrendo, per molte falle ragioni è appiccato loro il fiasco. E simile negli onorl, i parenti vogliono esfere innanzi mettere i loro fanciulli, i vicini il fimile, gli altri non se ne ricordano. E se pure e' fond portati, e' vanno in luogo, che non viene a dire nulla, e non è chi parti per toro, ognuno he che fare pe' fatti iuoi, e pe' fuei grava l'amico, in forma, che pel compagno, e' non puo dire, se non leggiermente, e per modo da non calere troppo, ed egli da se non sa le cose, che si fanno, non conoice gli nomini, non sa rammentarsi. E se pure e' si rammenta, ed è sì laputo, che per se medesimo si voglia trarre innensi poce gligiova, ma di molte bugie è pasciuto, e così in efferto egli non ha foldi dievi per lira di quello che dee avere, e conviene ne paghi quaranta, o più per lira di quello che hu a darë. Ora volendo in quelto, come negli altri, dare alcuno rimedio, comerche puchi ce ne sieno, ma quali più per uno esemplo de' giovani, che per utilità, che possa venire at piccolo pupillo, che non intende; dico, che a mio parere è da renere, e seguitare questo stile, cioè. Io comprendo, che due fiano le principali cugioni, chefanno danno al pupillo; lu prima si è il manifestore del suo vallente, e la sama, che sarii falfa, pecuando piuttofio nel più, che'nel meno; la seconde si è, perchè gli è meno possenne, ed è soprafiatoida tutti, perchè e' non si difende nè colle parole, nè co' fatti, che non è uso, e non sa. Alla prima dico, che conviene, che tutti i rimed) vengano da colui, che sente la pena, e il danno, che fe non rimedierà egli, lo strano non vi rimedierà mai egli, e quello interviene, perchè fi trovano uomini più rei, e più viziati oggi che mai, e più se ne troverà per l'avvenire, che se noi fossimo buoni, non sarebbe di bisogno avvisare alcuno del male; perchè non se no farebbe, e perranto avendo a velnire la difesa da te, il piccolo pupillo non la può comprendere. Però fu che tuo padre per afuto di te medefinio, e per sjuto di lui ti regga in questo medo. Prime fa' che se tu traffichi in nulla, come già è docto, tu faccia leciti contratti for prattutto, e di questo ti seguirà buona fama, e non si terràl. che tu arriochica così di labito, e non'avrai tu la 'ngorda prefianza, e non dovrà per quella bbee d'ufuraio feguire nel zuoi fluluoth, che fair, che dicendo egli è , oici furafarator, ognu-

egnuno pare che a diletro gli faccia mele, e peggio gli farà l'altro ulumio, che il mercante per iscusa di se, che si crede ricoprire, e ancora perchè è più cattivo, e più ostinato a fare ogni male. La seconda, che trassichi in mercanzia, e sa col tuo propio, e di questo ti seguirà buona, e onorevole fama, non ti scoprirai in dimostrazione di più roba, che tu abbi, che se tu facessi col danajo altrui, tu ti disfaresti a lungo andare, e avrestiboce digran ricco, e questo puo più nuocere, che gio-vare, e se non in te, ne' figliuoli; però non ester vago di quella boria, che ti disfarebbe. Esimile facendo la mercatanzia per modo detto, non entrerai in faccende con molti, e sarà più segreto il tuo, dove se tu facessi maggiore traffico con più persone, averesti saccenda, e maggiore somma di danari, dove la boce si spande, e l'utilità non è però maggiore, ma sì il pericolo in più modi. Guardati da' cambi secchi, che non sono leciti: portasi assai pericolo, perocchè non accatta, sen un chi ha bisogno, e rade volte hai a usare in mercato, che subitamente se' scorto, e infamato per gran ricco, e se cambierai fiorini mille, si dirà di due cotanti, e sarai subito carico diprestanza, e se tu muori, non riavranno i tuoi figliuoli del facco le cordicelle, e quelle con nemicizia, e però ti guarda da questo. Appresso non ti millantare di gran guadagni, di gran ricchezza, fa il contradio, se gnadagni mille fiorini, di' di cinquecento, se ne traffichi mille, di' il simile, se pure si vede, di', e' sono d'altri; non ti scoprire nelle ispese, le le' ricco di dieci mila fiorini, tieni vita, come se tu fossi di cinque, e così dimostra nelle parole, e nel vestire di ze, e della tua famiglia, nelle vivande, ne' fanti, e ne' cavalli. In tutte altre dimostrazioni non te ne scoprire mai con persona, nè con amico, nè col compagno, ma da parte, e di nascoso, fa da te un diposito segreto, un'endica d'olio, e di cosa buoe sicura, per non dimostrarti in tutto, e queste cose sa siano segrete, falle fare a un amico in contado in luogo sicuro, non ti scoprire in molte possessioni, compera quelle siano a bastanza alla vita tua. Non comperare poderi di troppa apparenza, fa, che fiano da utile, e non di mostra, rammaricati sempre della gravezza; che tu ne meritasti la metà, che tu abbia debito, che tu hai le spese grandi, gl' incarichi de'lasci di tuo padre, che tu abbi perduto nella mercatanzia, che tu abbi poco ricolto, e che tu avrai a comprare il grano, e 'l vino, e le legna, e ciò che hisogna, e non le mettere però sì in orma, che sì sia fatto besse di te, di' la bugia presso alla vesità per modo ti sia creduta, e che tu non sii scorto per bugiardo, e guir-

e guarti come dal fuoco di non usare bugia, se non in questo, e questo t'è lecito, perchè non lo fai per torre quello di persona, ma lo fai perchè non ti sia tolto il tuo contra il dovere. Appresso sii cortese, ingegnati d'acquistare un amico, o più nel tuo Gonfalone, e per lui fa ciò, che tu puoi di buono, e non ti curare per mettervi del tuo. Se tu se' ricco, sii contento di comperare degli amici co' tuoi denari, le non ne puoi avere per altra via, ingegnati d' imparentarti con buoni cittadini, e amati, e potenti. È le è nel tuo Gonfalone, chi ti possa aitare, e metterti innanzi, accoltati a esso, se puoi, per via di parentado, fallo; se non per questa via, usa con lui, pratica coº suoi, ingegnati di servirlo, prosferati, quando vedi il bisogno suo, se hai da potere, fanza troppo tuo danno presentalo, fagli onore di convitarlo spesso, e lui, e gli altri tuoi vicini, ista bene con loro, non gl' ispregiare, non gli minacciare, se se' gravato di prestanza, duoltene in ogni luogo onestamente, non ti dolere di persona per via di minacce, ma tieni a mente, chi ti differve, e ingegnati di recarliti amico, e se non puoi colle buone parole, e co' buoni facti, disservi lui nel modo, che ei te, e non vi lasciare a sare nulla, e sa', che se n'avveggia, e ch' e' sappia, che tu sii tu, e la cagione, e 'l perchè lo fai, acciocche un altro non s'avvezzi, e che non ti sia prefo campo, e rigoglio addosto, e che tu sii riputato nomo, e non femmina. Mostra il viso dove bisogna, e i fatti, e le parole, e non usar mai viltà, ma francamente vogli vincere, e perdere. Non far villania a persona, se non t'è necessario per l'onore tuo. Fuggi le quistioni, e malevoglienze il più che tu puoi, che sono quelle, che disfanno altrui, e massimamente ne' fatti del Comune. Non eiler vago, che le tue ricolte, se n' hai molte, ti vengano a casa, favvi venire quella, che t'è di nicistà, e non a un tratto, ma poco per volta; che se farai questa burbanza, il vicino n' avrà astro, e dirà, che tu abbi ben mille poderi, e che tu venda, e grano, e vino, e olio per sei famiglie, e bene può la prettanza, che è tanta la robs, che entra in quella cala, che te ne palcerebbe un Comune, e tutto l'anno vende ora una cosa, ora un'altra, e a questo modo tarai infamato per un gran ricco, dove a simili boci s' appiecano di gran picchiate di prestanza. Serbati in villa quello vuoi vendere, e di villa il fa portare in piazza, se non ne vuoi essere imbociato; ed eziandio farai il meglio per ogni cofa, che non occuperai la tua cafa, nè v' avrai lo impaccio de' lavoratori, ne la spesa, ne v'avrai la polvere. e le tignole, e molte altre ricadie vieni per questo a schifare,

Se vedrà il povero nomo, che tu abbi grano a vendese, e che su il serbi, perchè vaglia più, e' t'infamerà, e ti bestemmierà, e ti ruberà, o arderatti la casa, e se verrà mai la possa, e' u fară voler male a tutto il popolo minuto, che è cusa multo perisolofa, e Dio ne guardi la nostra Città della loro fignosia. B in conclusione recati a questo di nascondere la roba tua, e 'l guadagno, quanto t' è possibile; e così iscuopri le spese, le gravezze, e gl' incarichi, i difastri, le perdite, e l' altre tue fatiche quanto puoi, e spezialmente dove ti ragani co vicini, e cogli uomini del Gonfalone tuo. Or questo mi pare in gras parte quello iscampo, che 'l padre puo dare a se in ischifare la gravezza. E appresso è buono fondamento a levaria a' figlinoli, dove il caso sensse toro di perdere il padre. Alcunt cola mi pare s' appartenga di fare al pupillo, comecche gli abbiamo posto innanzi lo specchio, ma pure vo' dire a lui, os phi l' ha ad ammeltrace, che prima e' s' ingegni d' effere vitaudiofo in prendere iscienza di gramatica, e che egl' impresela un poco d'abbaco; questo s' intende per chi puo, e ha da vivere bene. Appresso, ch' e' sia costumato, che e' sia riverente, ch' egli un co' suoi vicini, e spezialmente con quelli, che possono farli bene, cioè co' sigliuoli d' esti, pari a lui di tempo, che s' ingegni di farsi volere bene a tutti, che e' fi guardi di non vestire di soperchio, nè seta, nè panni ricchi, che non tenga fante malchio, nè cavallo, se già non fosse fate sore di villa, o bestia da soma. Non tenga maestro di casa, se già non se gli richiedesse per la gran ricchezza: allora si viol fare, che non sia tenuto, lo faccia per avarizia, o per muena: guardifi da ufanze cattive, e di gente da meno di fe: non elsore vago di cose ghiotte, enonne ragionare; mangia d'ogni cota; non ginocare a zara, ne ad altro ginoco di dadi, fa de giuochi, che usano i fanciulti; agli aliosti, alla trottola, 2' ferri, a' naihi, a coderone, e fimili, anche in compagnia ialta, e corri lancia, e fa altri fimili giuochi, che addefirmo la persona, e richieggonsi a' giovani; alle nozze, alle feste, alle caece alcuna volta, ma non perleverare in questo, chetiste resti dalle virrit, usa alle scuole del sonare, del cantare. danzare, dello schermire, e in quosto diventeral isperto, daraiti a conoscere, e sarai da' giovani da bene riputato vide dioso, ti sarà voluto bene, avrai buons condizione in ogni cosa buona, e onorevole; sii isperto nel parlare, coraggiole, s franco, e con buona andacia scaccia da te i vizi per ogni modo. via: non gli seguitare, fa' loro forza; scaecia paura, times za, poltroperia, avarizia, mensecarraggiae, e isvenes eleta e al-

e altre simili, le quai ti fanno tristo, e sgraziato, e fannosi essere non reputato, da niente, e schisaro. E ognuno, come a tristo, e poce a capitale ti dileggia, e sprezza, e satti mate. Se dalla natura ri fussiono appresentate, scacciale da te, fa toro forus, il consendio di quello ti dice l'animo tuo tri-Ro, isforzalo; è con quello il vincerai; imperocchè gullato la virtu, e praciculdo colle persone da bene, e virtudiose, tu le imprendi subito / le avrail mimo gentile, elle ti gusteranno, e ti diletteranna, e-piacerannoti, e fubito ti verrà a noja quello vizio, che prima acconfentivit, fa' d' effere cortele sopra tutto, e guarda, che l'avetizia per verun modo non iffia apprello a te, ma ula congiovari, e nomini da bene, e temperatamente, e con buono modo, che tu non fussi riputato una bestia. Piglia esemplo da' tuoi pari, se ti fanno onore a te, fanne a loro, da' loro mangiare alcuna volta in Firenze, e 'l fimile in villa: abbi alla state una botte di buono trebbiano dalla Torre, o da S. Giovanni, o da altri paesi dove nasce del buono, abbi de' tuoi vicini, de' tuoi compagnigiovani, e dpnne loro a bere la mattina, come si richiede, o per la festa di Santa Croce, o Santo Onofrio, o e quale ti fosse vicina, invita la cittadinanza degli uomini, e de' giovani da bene, e fa-foro onore. Avrai una botte di Vermiglio brusco, oloroso, e buono; e simile il di pe' grandi caldi, ritrovati co' tuoi viciini, e con altri, e da loro berelieramente, e profferisci la botte, e ciocche tu hai ad ogni nomo, ma chi ulasse ingcatitudine, o altre villanie, isdegnane, e vogli conoscere gente con dimostrare, che tu te n'avveggia, acciocche non sii tenuto mentecatto, e fimile dà mangiare a de' tuoi vicint, o compagnioni, o parenti alcuna volta onorevolmence, come fi richiede, & come vedrai fare ad altri: dilettati divaghaggiare una fancial-In bella, e di persone gentiti, e da bene. Vavvi all' ore competenci, quando se' uscito da bortega, abbi un compagnone sidato, che ti faccia compagnia volentieri, piglis dimestichesza nella sua vicinanza con persone da bene, sii costumato, e piacevole, usa corressa con quei giovani suoi vicini, sa corat operazioni tirrudiose, e che a lei fiano rapportate, e ch' ella ti tenga coffumato, e saputo, e fatti voler bene per le tue vir-'tà, favvi una volta l'anno fonare, ma non con troppa ispesa, 🖜 burbanza : fa' d' avere tre , o quattro giovani da bene , 🕿 dillo loro, e ponlo in secreto, e abbi i pisferi, e quattro trombetti, e favvi sonare, e ispendi fiorini due, e non più, e non più che una volta l'anno, che saresti riputato un bestiuolo, e cost farm per diventare isperto, per darni a conoscere, per pigliare amicizia co' tuoi pari, e per effere riputato da bene, e gentile, e cokumato; ma foprattutto ti milura in ogni cola, e le non puoi largamente fare queste cole, non le fare, se puoi, e ch' elle non ti sviino da bortega, falle, ma fij ben savio, sendo cofe, ch' alcuna volta fanno trafegrege il giovani a cofe vituperole; levansi da bottega, giuncano de fappo male i fati loro; da queste cole ti guarda, Seta vedest, che le sopradette cole ti guadassero a quest altre, idebitale, e fuegule, e quelle, e tutt' altre, che ti svissiona, Soprattutto guarti dal giuoco, e dalle ghiottomie, e cattive ulanze; ancora, le ti vedi meno possente di perenti, e non vedi estere atato, e configlisso nelle que avvertità, ingegnati d'imparentarti, e torne un parente, che ti lis padre, e quello vuole ellere, le puoi; primamente cerca nel tuo Gonfilone, e se ivi puoi imparentarti, fallo più avaccio, che altrove, se non puoi, o non v' è quello ti bilogna, o ti foddisfaccia, cerca nel Quartiere, e di quivi non uicire, le già non ti venisse una ventura d'imparentarti nella terra d' un parente, che folle ottimo, e avelle zute le parti da piacere; ma di simile come è detto prima, ad Gonfalone, o appreso nel Quartiere, e comecche sopra ciè più innanzi ne sia scritto allai, nondimeno ti voglio ancora recordare; fa che 'l parente tuo ha mercatante, ha ricco, hi antico in Firenze, sia Guelfo, sia nello stato, sia amato da entti, fia amorevole, e buono in ogni acco, e fimile la mogli togli, come è detto dinanzi ancora, e questo fa al compo d' anni diciotto, o circa, se puoi con tuo utile, e onore, si contento, andando in atto di mercanzia, di cercare un poco del mondo, e vedere e le Città, e' modi, e' reggimenti, e le condizioni de' luoghi, e se t'atraglia sta' tre, o quatte' anni in queste, diventerai più isperto, e più pratico d'ogni cosa, e più intendente, saprai ragionare tra gli altri uomini, sarai tiputato da più assai, e avrai migliore condizione. Ora conchisdendo, queste sopraddette cole sono utili a divenire isperto. e intendente al mondo, a farsi ben volere, ed essere onorato. e riguardato, e ragionevolmente con queste cose virtudiose tu ti debbi difendere dalle gravezze, e da ogni torto, che ti fofse voluto fare, e dove elle non valessono, etro vassiti pure nelle gravezze grandi, le quai fossono sufficienti a disfatti, non le pagare, rubellati dal Comune, acconcia il tuo in modo, e in forma, non ti possa esser tolto; fallo difendere, o pe: dota, o per obblighi fatti, in cui ti fidassi, e se non puoi difendere, latcia istare, sì tosto non si vende, se hai danari contanti acconciali per modo non si sappia siano tuoi, o tu ne gli porta,

Te se' saputo a guardarli, o trafficarli, o tu ne fai una investita di Lana, dove stanno assai i danari, e dipoi la vendi alla: scritta in Vinegia, o in Genova, o tu la fai venire in nome altrui, e 'n ciò piglia configlio, ma non usare parole ingiuriose mai contro il Comune, nè contra persona, ma fatto la pace. o fatto una ragunata di molte prestanze, sa d'avere un bullettino, ricorri a' Signori, metti una petizione di pagare il terzo, o due quinti à perdere, o che i Signori, e i Collegiabbiano a ricorreggere la tua prestanza con informarlitutti della tua impotenzia, e agli amici loro, e quì fa' gran pugna, e se non puoi al tempo d' un Priorato, aspettane tanti, ti venga satto, che sono cose, che chi dura di seguirle, vengono una volca fatte, e se non vengono fatte, dimostri a tutto il popolo, tu se' gravato, e non puoi pagare, e con questo ne se' altra volta di più agevolato; e soprattutto mai, e spezialmente per questa cagione non torre mai danari a costo, innanzi vendi il meglio, che tu hai, perocchè togliendo a costo, tu ti disfaresti, pagheresti gl' interess, e alla fine ti converrebbe vendere. E questo voglio che sia a bastanza, circa al danno sesto, che avviene al pupillo, e del quale fia in gran parte rimedio, se con

diligenza seguirai i detti ammaestramenti.

Il settimo, e ultimo Janno, che dinanzi è scritto, che riceve il pupillo della perdita del suo padre, si è i buoni ammaestramenti, che a ognora, e sopra ogni caso e' riceverà da lui, vietandogli i vizi, e ammaestrandolo delle virtù. Appresso i buoni configli, che egli avrà dal padre sopra una avversità, o un caso, come tutto giorno occorre, mostrandogli e per ragione, e per esemplo, come la cosa puo riuscire, e'l rimedio, che si vuole opporre, riparando alle cose contradie, che potrebbono seguire. Appresso ti farà isperto in parlare a' Cittadini agli ufici, a' Rettori nell'ambasciate, ti commetterà. Insegneratti il tenore delle parole, i modi, e riverenze s'hanno a fare, gl' introiti delle 'mbasciate, e secondo a cui; e così nell' altre faccende, che occorrono tutto giorno, di tutte dal padre le' insegnato, o veramente, che ti commetterà: fa' così, e tieni il tal modo, o veramente sarai con lui, e vedrai i modi fuoi e nel parlare, e nell' operazioni, e imprenderai assai. Appresso udirai da lui certi casi avvenuti alla Città tua, certi configli dati per valentuomini, certi rimedi prefi utili, e buoni, e certi presi di danno, e di vergogna, e nel suo novellare, volendoti ricordare per informazione di te, ti ricorderà molte cose antiche, le quali egli avrà vedute, o veramente udite, e lette ne' libri de' Romani, o d'altri Poeti, e valentuomini, che hanno iscritto, e così conterà cose avvenute a lui, o nella persona, o nell' avere, o per difetto di se, o d' altri, o ne' fatti del Comune, o nella mercanzia, o in altri casi, che dà il mondo, o veramente cose avvenute de' suoi antichi, i rimedi dati da loro, o da cui avranno ricevuto premio, e servigio, o da cui avranno ricevuto differvigio, chi è frato amico ne' loro bilogni, e chi è frato contradio, e le vendette fatte per loro, e' meriti rendutt a chi e' fono tenutt. E così in molte cofe ricordate dal padre, se ne piglia dal figlinolo esemplo, e tengonsi bene a mente, ed è tanto il vantaggio, che riceve il figliuolo vivendo il padre, e in canti modi, e in tanti luoghi, che non fi potrebbono raccontare. Ma perchè ne abbiamo innanzi ileritto affai , ci refterà poco a dire per quetto capitolo. Ma per non lo lasciare così ignudo, noi ricorderemo qui alcune operazioni utili a riftoro del detto danno di quelle già dette, e sì alcune, che per ancora non fono istate il critte qui, che non è foto di bilogno. E a mio giudicio il rimedio, che dee pigliare il giovanetto pupillo, o veramente giovane allevato fanza padre, è questo fra l'altre, cofe cioè. E' debba da fe medefimo effere follecito, mentre è fanciullo, ad apparare di leggere, e scrivere, e tanta gramatica, ch'egl' intenda fecondo la lettera i dottori, o carte di notai , o altro feritto , e fimili , fappia parlare per lettera , e ferivere una lettera ingramatica, e bene composta, e di continovo, e nelle scuole, e di fuori vogliti ritrovare, ufire, e praticare con giovanetti tuoi pari, che istudino, come tu, e siano persone da bene, costumati, e vertudiosi, e con loro sia ardito, e coraggiolo al parlare, a scherzare, e all' azzustare, ma non da male animo, per adattarfi al far degli altri giuochi appartenenti a fimile età, e questi spassi, o altri più virradiofi, come nelle levole della mufica, del ballare, e dello ifchermire, o altri spassi dilettevoli si vogliono usare a' rempi, che non si istudi, come di meriggio a tempo di stare, la sera userto di scuola, il di delle feste: a tutti altri tempi ifludia, presdilo con diletto, fiavi follecito, vinci te medelimo, isfortiti quanto puoi d'apparare, e dipoi hai apparato, fa' che ogni di, un' ora almeno tu istudi Vergilio, Boezio, Seneca, o alini autori, come si legge in iscuola. Di questo te ne seguirà gra virtù nel tuo intelletto; conoscerai ispeculando gli ammaestimenti degli autori, quello hai a feguire nella prefente vita, e sì in falute dell' anima, e sì in utilità, e onore del como. E comecche questo ne' teneri anni ti paja un poco duio, o malagevole, come verrai in perfetta età, e che il suo intelletto -03

cominci a gustare la ragione delle cose, e la dolcezza della iscienza, tu n' avrai tanto piacere, tanto diletto, tanta consolazione, quanto di cosa, che tu abbia; tu non avrai tanto a capitale, ricchezza, figliuoli, o stato, o alcuna grande, e o-norevole preminenza, quanto tu avrai la scienza, la quale ti farà riputare uomo, e non animale. La scienzia sia quella, che ti farà venire a sommi, e onorati gradi, la virtù, e 'l senno tuo vi ti tirerà, o vogli, o no: tu avrai in tua libertà tutti i valentuomini, tu potrai istarti nel tuo istudio con Vergilio quel tempo, che ti piacerà, e non ti dirà mai di no, e ti rilpondezà di ciò le domanderai, e ti configlierà, e 'nfegnerà fanza prezzo niuno di danari, o d'altro, e ti trarrà maninconia, e pensiero del capo, e daratti piacere, e consolazione; tu ti pograi istare con Boezio, con Dante, o con con gli altri Poeti. con Tullio, che t'insegnerà parlare perfettamente, con Aristotile, che t'insegnerà filosofia, conoscerai la ragione delle cole, e le non in tutto, ogni piccola parte ti darà sommo piacere. Iftarati co' Santi Profeti nella Sacra Scrittura, leggerai, e fludierai la Bibbia, conoscerai le sante, e grandi operazioni, che dimostrò il sostro Signore Iddio nelle persone di quei Santi Profeti, farsi ammaestrato pienamente della Fede, e avvenimento del Figliuolo d'Iddio, avrai gran consolazione nell' anima tua, gran gaudio, e gran dolcezza, e sprezzerai il mondo, e non avrai pena di cosa, che t'avvenga, sarai franco. e saputo a' rimedi salutiferi, e buoni. E da questa virtà della scienza tu sarai tanto bene ammaestrato, e infegnato, che non bilognerebbe dire più avanti, che tutto è di loperchio. Ma perchè noi fiamo viziosi, e pieni d'inganni, e tradimenti, t' avvilerò di certi andamenti, e operazioni, e avvili, co'quali umilierai i cattivi, in parte riducendoli a tua obbedienza, e benivolenza, o veramente riparando alla loro malizia in questo modo cioè: fa' che principalmente ne' tuoi parentadi, come altrove s'è detto, tu l'appoggi a chi è in reggimento, e Guelfo, e potente, e bene veduto, e creduto, e fanza macula, e le non puoi per la via del parentado, fattelo amico in dire bene di lui, fervilo dove tu ti eroverai da potere, facendotegli incontro, e proferendot gli. Usa, e pratica con simili uomini, ma a uno, o due, in cui vedi il dominio, t'accosta più istrestamente, consigliati con lui, se non lo trovi viziato, dimostragli tale fidanza, e amorevolezza, convitalo in casa tua, e fagli quelle cole, che gli credi piscere, e per le quai pensi farlo condiscendere ad amicizia seco, eziandio, che ti costi un poco. Appresso a questo, tiemi sempre con chi tiene, e possiede il palagio, e la signoria, eloe loro volontà, e comendamenti obbedifci, e feguita, e guardeti di non bistimere, nè dir mele di loro imprese, e faccende, eziandio, che fiano cattive. Istatti cheto, e non uscire, fe non a commendarli, e contro a di queste non volere udire, nè operare contro per veruno modo, eziandio che da loro tu folfi ingiuriato. E je da alcuna periona ti folie mollo alcuna cofa, la quale fosse contro a chi regge, non la volere udire, e schifala per ogni via, e modo: non usare con chi è male contento, e non t' imparentare con ello, e non ragionare d'alcuna cofa con lui, se non in presenza d'altri statuali. E se per difavventura fentiffi nulla, di fubito, e fanza alcuno penfiero rapporta alla Signoria, o veramente all' Uficio deputato alla guardia della Città, e così t'ingegna di vivere netto, e schietto, e che macula niuna ti s' apprechi per veruno modo; e spezialmente di cofa, che fosse contra alla parte Guelfa. E ancora si vuole ingegnare di farsi volere bene a tutte generazioni di gente: e'l modo è quelto. Che tu non offenda niuno nè in detti , ne in fatti, ne nell' onore, ne nella persona, ne m niuna fua cofa, e perchè a Firenze ha gente viziata, e in cattività, e co' vizi t' apportano male, e fottraggonti per nuove vie, e tranelli. E perchè tutti non fi possono conotcere, di fempre bene di tutti, e non acconfentire a chi ne diceffe male, ma istatti cheto, o tu di'bene; fu piacevole nelle parole, di' cole che piacciano alla brigata; fii correle con tutta maniera di gente, onoragli in convitarli, in dare loro bere, e mangiare, ula, e pratica di di, e di notte in brigata co' tuoi vicini in Firenze, e in contado, fervigli di ciò, che tu puoi, e fe ne conofci nella brigata de'carrivi, fa vilta di non conoscere, maguardati da chicchesia, e non te ne fidare punto; fii ardito, e audace in volere tuo dovere, tuo onore, e tua ragione, e quella addomanda francamente, e con parole ragionevoli, e baldanzole, e con fatti leciti, e-ragiopevoli a ularli, e non estere timido, nè peritoso, ma mettiti innanzi francamente, e per quelta via farai onorato, e riguatdato, e riputato valentuomo, e farai temuto per modo non riceverai niuno oltraggio da persona, e avrai pienamente tuo dovere. Ancora acquistato che avrai gli amici, farai savio coa loro, e co' parenti, con quelli però che t'amano, e ti serve no, e sono teneri dello istato tuo: lappigli rattenere, e comfervare la buona amicizia, o veramente accretcerla, e il modo è questo. Non estere ingrato de' beneficj ricevuti, ricorescigli da chi gli hai, ringrazialo amorevolmente, professigli in avere, e in persona servi lui, ma per modo non r'abba a rimanere nimico, ritienti con lui, onoralo, e nelle sue bonac-

ce rallegrati con lui, e così nelle avversità sii presto a dolerti con esso, e mostrarli n'abbi pena appresso lui; appresso a questo confortalo, e ajutalo, profferendoti a ciò che bisogna. È se vedi poterli sare onore, utile, o altro bene, sallo, e non aspettare ti richieggia, ma quando l'hai satto gliele di', o vezamente prinia, acciocchè coll'ajuto tuo, e fuo, venga a effetto quel bene, e onore, e ch' e' veggia, che per te non sia rimafo, e 'n questa forma, e in altre simili, come tutto giorno accade, s' acquistano gli amici, e gli acquistati si conservano, o veramente s' accrescono. Ma soprattutto se vuoi avere degli amici, e de' parenti, fa' di non avere bisogno, ingegnati d'avere de' contanti: sappigli tenere, e guardare cautamente, e que' sono i migliori amici si trovino, e i migliori parenti; fa' d' avere un poco di stato, e se' franco, avendo da te il senno naturale da saperti governare, e mantenere, come in parte s' è ammaestrato. E abbi a mente questi versi inlegnati da' nostri autori per ammaestramento dinoi, come troverete nello istudio, credo notai d' Esopo, salvo il vero:

Tempore felici multi nominantur amici, Dum fortuna perit, nullus amicus erit.

E come è questo, così simili, e molti più autentichi ammaefiramenti troverete nello istudio, e però per Dio non lo abbandonate mai, ma sempre il seguite insino all'ultimo della vostra vita, che molto piacere, molto frutto, e molti buoni configli piglierete da esto, e sieno si fatti, se gli vorrete gustare, che tutte altre cose vi parranno frasche, e inutili. E tanto averete di bene, quanto quello istile seguirete. Ancora sarai provveduto in più ammaestramenti, cioè: se nella tua Città, o veramente nel tuo Gonfalone, o vicinanza si criasse una setta, o più, nella quale s'avesse a trafficare i fatti del tuo Comune, come tutto giorno avviene, o veramente per astio, che ha l'uno cittadino coll'altro, o veramente per offesa fatta per mezzo del Comune, o per nimicizia d'alcuna ispezieltà, o per qualunque cagione si sia, se qui vuoi istare in pace, e non avere nimicizia di persona, e farti volere bene, ed esfere riputato più savio, e a ogni stato avere la tua parte, tieni questo modo, cioè: istatti di mezzo, e tieni amicizia con tutti, e non sparlare di niuno, nè per fare piacere più all' uno. che all'altro, nè per ira, che ti muova, se ti vuoi dolere, duolti con altri, che colla parte avversa di quel tale, e così si guarda dagli stuzzicatori, che vanno sottraendo per imbratsare il compagno, se senti si dica bene, aggingnevene, e odi wolentieri: se senti dire male di persone, ifatti cheto, o tu ri-

riprendi chi 'I dice, se credi sia sofferente. Non rapportare mai ninna parola di male, pensando fare a piacere; rapporta bene, o tu ti fta' di mezzo, e non t' impacciare, se non se' nichiefto, e allora in bene: e se vedi per questa via andare netso, e fare piacere alle parti, fallo, e ufala per la migliore, se vedi non potere ularia, o per aftio, che ti fia portato. o per malavoglienza, di non fare quelle cose, di che sarai richietto, o veramente, che per non ellere tu appoggiato a persona di fedele amicizia, tu ne fossi reputato da meno, o veramente per volere le parti mettere innanzi i loro amici, tu tirimaneli addietro, allera quando t'avvedeffi, che questa mon soffe la salute tua, e tu allora muta mantello, e guarda quel parte è più sorte, quale più ragionevole, quale più creatura da chi regge, in quale sono i più nobili nomini, e più Guelfi, è con quella t' accusta, con quella t'imparenta, a quella sa' onore, quella t' ingegna formentere, e co' fatti, e colle parole, e quivi ifta' forte, e non ti lasciare isvolgere, e va' diritto, che per promeste, e per niuna altra cosa tu non ti isvolgess; se resti tenuto poco lesle uomo, di poca fermezza, e di poca istibilità; nondimeno fa' tempre ragione a tutti, e se bisogna plare parole diverse, e non ragionevoli per aumentazione della parte tua, fallo, ma il fine sia ragionevole. Non ti tasciare gonfiare, se non quando vedessi concorrere ognuno a un caso di grande importanza, e che venisse in salute della tua perse, o del tuo stato, concorri ancora tu a ogni cosa con glialtri insieme, che altrimenti saresti riputato sospetto, e sarebbeti dato il gambetto in terra. Ancora t' ingegna d' avere usuza, e dimestichezza con uno, o più, valentuomo, savio, e antico, e fanza vizio, e quello ragguarda ne' modi fuoi, nelle parole, ne' configli, nell' ordine della famiglia sua, e delle cose sue, da lui imprendi, da lui appara, e così il seguita, e t'ingegna di somigliarlo: abbilo sempre innanzi, e nella tua mente, e quando fai una cosa specchiati in lui, se di' parole a ufficio, o in luogo autentico, abbi questo valentuomo innanzi, piglia cuore, e franchezza da lui, e seguita lo stile suo, e avendolo sempre innanzi, piglierai quei propi modi, e non verrai in viltà d'animo, e starai franco, e ardito, perocchè sempre sarai confortato dalla sua immagine, e così, come da nomo vivo puoi pigliare esemplo, così, o poco meno. puoi pigliare l' esemplo da uno valente Romano, o altro valenttomo, che avrai studiato; ma non è possibile attignere tanto da questi, quanto da chi vedi coll'occhio, e spezialmente in queste cose, che noi abbiamo ad usare noi, che sono più mate,

riali, che que' gran fatti di Roma, falvo, che se venissi a que- -lo sommo grado, allora ti consiglierei, ti ingegnassi somigliare i nostri padri signori Romani, che come da loro siamo discesi, per essenzia, così dimostrassimo in virtù, e in sustanzia. E' non m' è possibile di darti ammaestramenti sopra ogni parte, per due cagioni, la prima, perchè di tutte non sono capace: la seconda, perchè sono molto ignorante; ma di ciò non prendo però vergogna per due cagioni, l' una perchè iscrivo per esemplo de' miei fanciulli, e non per uomini, che ciascuno sì ne vedrebbe molto più di me: la seconda, perchè questo non ha a venire in mano di forestieri, e d'amici, son certo, che se non fosse per altra cagione, che per olore, e sommo amore della carne, i' non potrei in loro avere altro, che bene ispeso questo poco di tempo, che io passo per ispasso, e per fuggire ozio. Al pretente, e in questo capitolo non dirò più avanti, ma nel capitolo, che seguita, io farò memoria di quattordici pazzie. che comunemente s' usano pe gli uomini, e pe' giovani Fiorentini. e ancora pe gli altri forestieri, ed enne più copioso uno, che un altro, acciocche da esse vi guardiate, e non abusiate, io ve le nominerò tutte, perchè sono di materia appartenente a questo capitolo, le scriverò appresso quì di per se, e la cagione, perchè non le scrivo in questo, è per rendere onore a chi le manifestò a me, che come vedrete, io ve le dirò per bocca d'altri.

Dipoi ebbi scritto di sopra, che è più mesi, mi sono pensato, perchè il tempo non è, cioè degli anni, che prima s' ha a fare memoria di molte cose, trasportare più innanzi, e al tempo comodo vi farò memoria del valente, e divoto uomo Frate Giovanni Domenici, dell' Ordine de' Frati Predicatori, e di certi suoi ammaestramenti, come di sopra promisi. E per ora seguiremo la memoria di molte cose avvenute nella nostra Città, le quali sieno utili a saperne parlare, o veramente daranno principio d' intender meglio molti ragionamenti, che si fanno delle cose passate, ed eziandio saranno in parte ammaestramento, perchè secondo gl' innanzi si seguita bene, e male le più volte, ma e' si vuole essere savio, e pigliare quella

parte, che è utile, e l'altra lasciare stare

Neglianni di Cristo 1348 fu nella Città di Firenze una gran mortalità di persone umane, le quali morivano di male pisto-lenziale, e molti gran fatti se n'ode dire dalle persone antiche, e assai se ne trova iscritti, e fra gli altri ne scrive assai copio-samente Messer Giovanni Boccacci in un libro, che sece di cento novelle, ed è nel principio del libro. Di prima cominciò la gente a morire di certo ensiato, che veniva con gran S.4

doglia, e con repente febbre, o nell'anguinaja, o di fotto le ditella, o nella gola d'appiè dell'orecchie, e vivevano quattro, o fei di. Dipoi crebbe, e morivano in due di, o meno, e in ultimo e' fi venne tanto a spargere questo veleno , che fi dimottrava in certe bolle piccole, che apparivano nelle carni per qualunque luogo della periona, e quelle erano più pericolofe, che l'enfiaro, e di meno rimedio. Dipoi nel cuore della moria apparivano a' più per le carni certi rollon, e lividori, e sputavano sangue, od e' girtavano pel naso, o di fotto, e quelto era pessimo segno, e fanza rimedio, e breve, e' cascavano i grandi, e piccoli da un di a un altro. In un' ora fi vedeva ridere, e motteggiare il brigante, e nell' ora medefima il vedevi morire, e venne la cola a tanto, che molti te morivanoper la via, e su per le panche, come abbandonati, fanza ajuto, o conforto di persona, solo erano posti quivi, perchè foliono da' vicini fotterrati , per fuggire il puzzo , e tale vi s' andava, che fi vedeva folo in cafa, e abbandonato, per avere qualche foccorfo Molti per farnetico andavano impizzando per la terra, molti se ne gittavano ne' pozzi, a terra dalle fineftre, e in Arno, e tale fe n' uccideva per gran farne. tico, o per gran pena, e dolore; molti fe ne morivano, che non erano veduti , e 'nfracidavano fu per le letta ; molti ne erano fotterrati, che ancora eranolvivi. Non fi trovava chigli ferville, nè chi gli fotterraffe; e più, fe tu aveffi volute un te-Rimone a un testamento, tu non lo potevi avere, e se pare tu ne trovavi niuno , e' voleva tei , o otto fiorini . Averefti veduto una Croce ire per un corpo , averne dietro tre, o quattro prima giugnelle alla Chiefa. Affai n' erano poffi la notte alle reggi di fuori della Chiefa, e nella via n' erano gittati alfai. Molte cofe maravigliole fi vedeano. Affai per vilitare uno infermo, per governarlo, o toccarlo, o lui, o i fuoi parmi, di fatto cascare morti. E fra l'altre cose, dice Messer Giovanni Boccacci, che vide due porci grufolare, e firacciare certi pernicelli d' un povero nomo morto, rimafi nella via, di fatto i detti porci cascarono morti su que' cenci iftracciati da loro. O vedi di quanto pericolo, e di quanto rischio questo mile pistolenziale è; non si puo troppo guardare. Ora come voi avete in parte veduto, e potuto comprendere, la moria fu inestimabile, e dicesi, e così su di certo, che nella nostra Cità ne moritono i due terzi delle persone, che era Limaco, che in Firenze avesse in quel tempo cento venti mila anime, che ne morirono, cioè de' corpi octanta mila. Pensate se su sracasso; non è de prenderne gene meraviglia, perchè quesosol-

se, che molte cagioni ci furono da incendere il malore, e su maggiore maraviglia, chi confideraffe bene ogni cofa, di que', che camparono, che di que', che morirono; e le cagioni furono in parte queste, cioè. In Firenze non si conosceva, diciamo per la Comunità, questo male, perchè a gran tempo non era apparito. Era Firenze molto ripiena di gente, e di più quantità, che fosse mai, e l'anno dinanzi era suto in Firenze gran fame, e credo non era nel centinajo venti, che avessero pane, o biada alcuna, e quelli cotanti n' avevano poco; viverresi d'erbe, di barbe d'erbe, e di cattive, non le conosceresti oggi, e beevano acqua, e tutto contado era ripieno di persone, che andavano patcendo l' crbe come le bestie, con-Adera come i loro corpi erano disposti, e appresso, come è detto, e' non avevano argomento, nè riparo niuno. Fu la cosa sì grande, e sì aspra, che l' uno non poteva atare l'altro di nulla, e per queste cagioni e' si morirono sanza rimedio. Oggi è avvenuto, per elemplo di questa, e di molt' altre, che spesso sono dipoi istate, che ci si è preso assai ripari; non però, che gran danno non faccia, ma pure credo che assai, ne campano per virtù di rimedj, che dicono i medici, che le regole, che essi danno per rimedio di questo veleno, è uno armarsi alla difesa. Non però, che uno, che sia molto hene armato, non possa essere morto, che gli sia dato d' una lancia.o d' una ghiera, o d' una bombarda, o pietra, che l' ucciderà; così potrà avvenire al buon uomo, che fia provveduto contro alla pestilenzia, e gli giugnerà una nebbia, o un puzzo di coiruzione, o un fiato d'altro malato, che fia più forte di lui, e ucciderallo pure; ma che è? egli è atlai chiaro, che a una zusta mortale ha gran vantaggio, chi è bene armato, e meno ne muojono, che de' ditarmati. E però vo' dire, che i rimedi sono buoni. Vuolsi avere consiglio con valenti medici, e pigliare per iscritto loro consigli, e loro ricette, e quello osfervare diligentemente, e non se ne fare punto besse. Da me voglio, che abbi questo avviso, e questo coranto configlio. Tu udirai dinanzi, che la mortalità fia nella Città di Firenze un anno, o due, perchè prima offendè la Romagna, o la Lombardia, che la Città nostra, e quasi per uso l'anno vegnente ell' è in Firenze, o almeno il verno dinanzi tu te ne sentiraj qualche isprazo, o nel contado, o nelle pendici della terra, il perchè chiaro si presume la mortalità dover estere in Firenze E sappi, che di Febbrajo ella comincia a farsi sentire dentro, e cusi va cretcendo tutto Lugho, e da mezzo Luglio in là, ed ella s' appicca alle perione da bene, e a quelle, che

sono vivuti regolati, e comincia a morire meno gente, ma de' migliori, e questo è, perchè il veleno è tanto isperto, e tanto t' ha combattuto, che t' ha rotto le armi, e pallato dentro, e rer la dura della battaglia e' ti viene a ftraccare, e appoco appoco a corromperti, e infine e' t' abbatte. E però piglia questo riparo, comincia il verno dinanzi a governare te, e la tua famiglia tutta per questa via. Prima fa di guardarti dall' umido, quantunque tu puoi, e non patire punto il freddo; apprello ula il fuoco ogni mattina prima eschi fuori, e piglia qualche cosa, secondo lo stamaco che hai, o un poco di pane, o un mezzo bicchiere di buono vino, o di malvagia, o una pillola appropiata a ciò, o un poco d'utriaca; quando folle piove, o umidore, de' quindici dì, due, o tre mattine allato, sul di prima ti levi, e dormi un poco poi, e non magiare nulla da ivi a ore cinque, se ti venissi bevuto, o volchi bere un mezzo bicchiere di malvagia, sarebbe buono, ma non altri vini grossi, e se avessi lo stomaco debole, o frigido, piglia degli otto di una volta, a tai tempacci, una barba di gengiovo in conserva, e bevi mezzo bicchiere di malvagia, e isti dipoi cinque ore, che tu non mangi altro, o tu piglia un garofano, o un poco di cinnamomo, o un cucchiajo di tregges, o quattro derrate di zafferano, o due, o tre noci cotte, o due, o tre fichi fanza pane, o qualche cofetta, secondo che se consigliato, e quello vedessi, ti sacesse noja, lascialo istare. Esc lo stomaco sta meglio digiuno, non gli dare impaccio. Non uscire fuori troppo avaccio, e quando è nebbia, o piova illatti al fuoco, e non uscire fuori, desina all'ore competenti, mengia buone cofe, e non troppo, levati con buono appetito; guardati dalle frutte, e da' funghi, non ne mangiare, o poco, o di rado; esercita la persona, ma con fatica, che tu non sudi, e non abbi a ansare, o isciorinarti de' panni Guarti dalle femmine, non t'impacciare con niuna, non mangiare, e non bere se non hai voglia, e quando 'l ti sentissi sullo stomaco, lascialo prima digerire, e dipoi istal un'ora prima tu mangi, o bea. Guarti dalla cena, poco mangia, e huone cose. Non mangiare porco in niun modo, e usa, se hai buono stomaco. l' aceto, e l'agresto, ma non tanto, ti desse noja a smaltire, fa'di stare sobrio del corpo, che tu esca il di due volte il meno. Se fossi istico, e duro del corpo, fatti un argumento degli otto di, o quindici di; non ti avviluppare troppo nel dormire, levati al levare del sole, e in questa forma passa il verno; e tenendo questo, o migliore istile, tu verrai a purgare lo somaco, ovvero il corpo tutto, per modo, che la corruzione

dell' aria non troverà materia da appiccarsi. Alla Primavera, o veramente di Marzo tu sentirai dove è buono fuggire, aspetta, che de' tuoi cittadini si muovano, non volere essere de' primi, ma partitone quattro, o sei piglia partito, e va' dove ne vanno i più, e in sì fatta Città, che pel tuo danajo tu trovi ciò, che bisogna alla santà del corpo. Non essere isciocco, o per masserizia, o per niuna cagione di rinchiuderti in castella, o in ville, o in luoghi, che non vi sia i medici buoni, e medicine, perchè ne interviene, che l'amico si muore, e spende nella fine due tanti, che gli altri, ed essene sata to beffe fanza il dolore, e il repetio dell' animo, che mai te ne puoi dare pace; non sono tempi da masserizia, ma da trarre il danajo da ogni luogo, che tu puoi, e spendi largamente nelle cole, che bisogna, sanza niuna masserizia, che sia; perocchè non si guadagnano se non per ispenderli per campare, o vuoi per vivere, e per onore, e nelle brighe, e in simili casi. E però ti consorto del suggire presto, e questo è il più sicuro iscampo, che ci sia. Fa' d'avere de danari, e non giocare, che potresti rimanere in sulle secche, e a que' tempi se ne trovano molti pochi, che te ne prestassono per molti rispetti, sicchè sii savio, provve liti tanto dinanzi, raccone 300. fiorini il meno, e non ne toccar mai niuno, le non a' bilogni. e non dire che tu gli abbia, che ti sarebbono chiesti. E togli casa agiata per la tua samiglia, e non punto istretta, ma camere d'avanzo, e nella istate usa cose fresche, vini piccoli, ma buoni, de' polli, e de' cavretti, e de' ventri, o peducci di castrone coll' aceto, o lattuga, o de' gamberi, se ne puoi avere. Istatti il di di meriggio al fresco, non dormire, se puoi farlo, o tu dormi così a sedere, usa d'un lattuaro, che fanno fare i medici di reobarbaro, danne a' fanciulli, che uccide i vermini. mangia alcuna volta la mattina un'oncia di cassia così ne bocciuoli, e danne a' fanciulli, e fa' d'averne in casa, e che sia fresca, e del zucchero, e dell'acqua rosa, e del giulebbo: se hai tete il dì, bei di quello, rinfrescati i possi, le tempie, e'l naso coll'aceto ben forte. Non istare dove sia molta gente, e spezialmente in luogo rinchiuso, come in logge, o in chiese, o in simili luoghi, con chi venisse dall' aria corrotta, o che avesse infermi in casa, o fosse morto di sua gente, non istare con lui, se non il meno, che tu puoi, non dimostrando aschifarlo per modo s' avveggia, acciò non isdegnasse, e non ne pigliasse isconforto; fuggi quanto puoi maninconia, e pensiero, usa dove si faccia cose da diletto, e dove tu possi pigliare spasso, con piacere, e allegrezza. Non pensare punto 8 CO.

a cola ti dia dolore, o cattivo pensiero: come ti venisse, fuggilo, o in pensare ad altro, o in andare dove si ragioni di darsi piacere, o dove si faccia alcuna cosa, che ti piaccia; o tu giuoca, quando tai casi t' avvenissono, e di pochi danari per volta, non passare di perdere più che un siorino, e se lo perdi lascialo andare sanza pensarvi, e non volere per quel di riscuoterti, che potresti, dove vuoi fuggire pensiero, e dolore, andarlo cercando. Se hai cavallo, vatti a follazzo, e per la terra, e di fuori la mattina per lo fresco, e ista casto il più che tu puci, fuggi ogni cosa putrida, e l' aria: ivi apprello non vi istare, tieni in diletto, e in piacere la tua famiglia, e fa' con loro infieme buona, e fana vita, vivendo fanza pen-Siero di fare per allora masserizia, che assai s'avanza a stare sano, e fuggire la morte. Al presente non iscriverò più avanti sopra la detta materia, perchè nel vero i medici fidati, e che conoscono la tua natura, sarebbono quelli, che meglio t' ammaestrerebbono di tale provvedimento, eperò, come è detto, il configlio si vuole avere da loro, non istante, che le seprascritte cose siano utili, e buone a osservarle ne' detti tempi-

Promisi nello scritto dinanzi fare memoria delle guerre, e altre novità, avvenute alla nostra Città dal 74. in quà, e non di più innanzi, perchè nel vero sono di simili cose male informato, che chi non si ritrova a que' tempi, si sanno i fatti, non ne sa mai bene parlare. Dipoi mi parve utile iscrivere alcuna cosa della pistolenza del 48. pensando quanto ella sissema, e pericolosa, e quanto simili cose siano di pericolo, mi piacque darne alcuni rimedi, comecchè deboli sieno, nondimeno pure sono utili. Al presente seguiterò di fare menzione in qualche parte di certe guerre, e novità avvenute a Firenze, ma molto brieve, perchè il principio nostro non è questo satto, ma solo di nostri fatti propi, e di nostri passati.

Pare, secondo che io ho udito da' valentuomini, che negli anni di Cristo 1357 per setta, e malevoglienze di cittadini, l' uno contro all'altro, cioè i Capitani della Parte, con ventiquattro Arroti potevano chiarire uno essere Ghibellino, non ostante alcuno ufficio avesse, ed ipso sasto perdere l'ufficio. E nel vero, comecchè questo sia suro principio di guastare la nostra Città, nondimeno e' non su mosso, nè principiato altro che per bene, a direttamente usarlo; allora ne surono ammuniti alcuni pochi, e non udii mai, che per allora niuno ne ricevesse torto.

Negli anni 1363. fu in Firenze la mortalità pestilenziale, e morivvi assai gente, ma non aggiunse al quanto di danno, che quella del 48. comecchè a noi sosse tre cotanti peggiore, che nelnella detta moria, come dinanzi n' è memoria, morì tre fratelli di nostro Padre, cioè di Pagolo di Bartolommeo, nominati Giovanni, Dino, e Calandro, il di, e'l tempo è scritto innanzi.

Nel detto anno si principiò guerra co' Pisani, e su questa guerra alpra, e dannosa molto per noi, e per loro. E comecchè si dicesse, che e' Pisani, se non fossono suti i Visconti, che gli atarono, la guerra si sarebbe totto tratta a capo; ma quella casa furono sempre nemici de' Fiorentini, e di tutti i Guelsi, e amici de' Pisani, e di tutti i Ghibellini di Toscana. Nella detta guerra venne in Totcana la Compagnia bianca degl' Inghilesi, che erano la più nobile brigata, che a que' tempi fosse stara veduta di quà, e la più ricca. Vollono soldo da? Fiorentini, e dimostrarono volere estere con noi più avaccio. che co' Pilani Quì si tenne consiglio di torgli, e secondo si dice, il Comune gli averebbe colti, se non fuse stato Messer Niccolajo degli Alberti, che allora si trovò Gonfaloniere di Giustizia, e non lasciò torli per rispetto della grande ispesa, alla quale non erano ancora usi, il perchè avvenne, che i Pisani gli condustono con loro, mediante l'ajuto di Messer Bernabò\*, che prestò loro centomila siorini, e con quella gente surono i Pitani in nel principio al di topra della guerra, cavalcaronci intorno dove e' vollono, e feciono gran danno d' arsione, e di guasto di frutti, e di ruberie di bestiami, e di prigioni. Il Capitano di questa brigata si chiamava Andrea Belmont. vestiva bianco, ed era bellissimo uomo, assai giovane, furono sedici mila uomini. Veduto, che 'l nostro Comune aveva ricevuto da' Pisani e danno, e vergogna, si cercò pe' nostri Cittadini racquistare l'onore del nostro Comune, e presessa foldo parte di quella brigata degl' Inghilesi, e dall' altra parte si mandò nelsa Magna, e soldossi buona brigata di signori, e di gentiluomini, fra quei ci venue il Conte Arrigo, e'l Conte Menon, due valentislimi uomini, e due altri Conti in ventimila cavalli, a preghiera del Signore di Padova\*, e in ultimo e' si cavalcò il Pitano aspramente, e un giorno, ciò su nel dì, che si corre il Palio di S. Vettorio, avendo di prima \* Messer Galeotto Malatesti nostro Capitano, fatto fare tutti i vituperj, ch' era possibile a poter sare, insino sulle porti di Pisa, battuto la muneta, tolte loro le catene, fattovi più Cavalieri. coriovi il palio da' barattieri, per le meritrici, e tornati a accamparsi di presso a Pila a poche miglia nel detto giorno sulla

<sup>\*</sup>Bernabo Visconti Duca di Milano. \*Il Sig. di Padova era Francesco da Carrara, \* Nel 3363, contra i Pisani fu fatto Capitano de, Piorentini Piero Farnese, e Pandolfo Malatesta.

nona, sendo grandissimi ealdi, parendo a' noftri potere ifare sicuramente, si disarmarono tutti, e trassono le selle, e pigliavano agio, e rinfrescamento in Arno di guazzarsi, e di bagnarsi, della quale cosa i Pulani ebbono ispie, e il loro Capitono con tutta la gente dell'arme a piè, e a cavallo, e con tutto il popolo di Pila, infino alle femmine colle funi, uscirono fuori per assalire il Campo, tenendo certo vincere, e menargli tutti prigioni, il perchè, come piacque a Dio, intervenne il contradio, che innanzi, che la brigata fosse presso, e' si vide pell' aria gran polverio, il perchè il Capitano dubitò di quello, che era, e comandato, che ognuno fi metteffe in puato, di subjec il Campo fu allalito, e' nostri non erano armari er ancera, e avevano (che fu in ful velpro) il sole negli oci, e' Pilani nelle reni, ma come volle Iddio, egli erano alle leberre una frotte di baleftieri Genoveli de' migliori del mondo. Tu vedevi di continovo dugento verrettoni nell'aria, so-Sesnono tanto, che una brigata di quelli Tedeschi, e Inghi-las s'armarono, e'i primo che usoi delle sbarre su il Cons Menon, che giunto a elle, e non potendo pallare, fi cruccio, liffe, che è questo? e' sono le sbarre, gli su rispose; e' se apri le isberre al Conte Menon, e uici come uno Palediaddoffo a' Pilani, e fe le più aipre cole, che mai fi vedelte, e tra egli, e pochi altri, e quei balestrieri, sost ennene meto, che eutro il Campo si armò, e con buono provvedimento del Capitano e' dierono addosto a' Pisani, che nel vero enso assannati nel venire, e per lo caldo, e per la polvere, chi era ș pie non poteva più, quegli de cavallo aveva l' armi ricaldate, e stemperate, e' cavalli erano sudati per modo, che non poteano durare. La zusta bastò circa di tre ore, forte, e crudele, e durante la zusta usci di Pita un' aquila di quelle si teneano allora per lo loro Comune, e venne topra il Campo loro, e dipoi sopra Inostro, e quivi le mancarono l'ali, e cadde, e fu da' nostri presa, del quale augurio i nostri molto si mallegrarono, e' Pisani forte isbigottirono, e infine i Pisani suzono rotti, e isconsitti da' Fiorentini, e rimatono tra morti, e prigioni più di mille cinquecento, e veramente (i tenne pe'nofiri cittadini, che se in quel di il nostro Capitano gli avesse se guiti, di certo s'acquistava Pisa per noi, ma il Capitano non volle seguire la vittoria, e su tenuto il sacesse, perchè i Fiozentini non venissono in tanta grandezza, ma comecchè ellas andasse, l'acquisto su grande, e surono legati Pitani colle lozo funi medelime, e furono caricate cinquanta carra propiede Pilani, e nel primo carro era l'aguglia loro impiccata, non in

forma potesse morire, perocchè ella s'appoggiava co' piedi al carro, e forte si dibatteva; il loro Capitano era loro innanzi, e come prigione vituperofamente, avea nome Rinieri dal Busso, iffette costui prigione più tempo nelle Stinche. Alla Porta a S Fridiano, per la quale entrò il vittoriolo Capitano, istette un lioncino vivo, ma dipoco tempo, al quale tutti i Pisani prigioni baciarono il culo; andarono per Firenze assai, per modo, che tutti e grandi, e piccoli poterono vedere. È in ultimo parendo a' Pisani istare male, e' mandarono raccomandandoss a' Fiorentini cel foglio bianco, il perchè i Fiorentini misericordiosi non gli vollono più perseguitare, e trassono patto, e concordia onorevole, e grande, e fra gli altri patti, o preminenza fu, che i Fiorentini fossono liberi in Pisa, e nel contado, di gabelle, e di dazzi con ogni mercanzia volessono, e che i Pisani dessono a' Fiorentini centomila siorini in dieci anni, cioè ogni anno diecimila, ed ebbono le colonne che sono a S. Giovanni, è vero, che i Pisani ce ne ingannarono, che dove elle erano chiare, e lucide come ispecchio, e' le abbacinarono, e copersonle di iscarlatto, quando le mandarono, acciò non fullono vedute, e dall' ora in quà furono chiamati i Fiorentini ciechi, ma eglino col tradimento un poco isfogarono la vergogna, e vitupero loro. Ebbonsi catene, e altre cose, le quali stanno a ogni porta appiccato un pezzo, e così a S. Giovanni. E questo in brevità voglio che basti per ora.

Negli anni Domini 1374. fu nella Città di Firenze pistolenza, e grande, e come dinanzi facemmo memoria, Pagolo rendè l'anima a Dio in quest'anno, e noi fuggimmo a Bologna tutti, come è scritto. Fra il tempo de' Pilani, e questo, ebbe il nostro Comune due guerre, l'una su con Messer Bernabò, il quale avea tolto S. Miniato, essendo la sua gente a Campo a Peretola, e stata più dì, si cavalcò pel nostro Capitano \*Melser Piero da Farnese segretamente a S. Miniato, dove sa tenea trattato per uno, che avea nome Luperello, il qualeruppe la sua casa, che era in sulle mura, ovvero era le mura, e melle dentro della nostra gente la notte e la mattina seguente si ebbe sanza contesa troppa S. Miniato, ciò su a dì . . . . ..., ... 1369 Come nel Campo fu sentita la novella, così fi partirono, e al loccorlo furono tardi. Ancora fra 'l detto tempo 1372. avemmo guerra con gli Ubaldini, e fu grande, e spiacevole, perchè i Bisconti sempre gli ararono, e la fine di

<sup>3</sup> In qui la impresa era Capitano il Conte Raberto di Battifolle, e M.-Piero Farnese mort nel 1363.

tutti fu il perdere; sempre rimaso il Comune vittorioso delle dette due guerre. Non iscrivo più avanti, perchè ne sono male informato, basta averne detto in parte gli essetti, perchè delle circuganze si puo domandare, e'l domandare è senuo a chi sa più di se.

Nel 1376. o circa il tempo di Papa Gregorio XI, fu il Comune di Firenze guerreggiato, e oppressato forte dalla Chie-sa, intanto che nel principio si porto rischio di non perdere la nostra libertà, perchè vedutici nello istremo, ci ricomperamo dalla Compagnia di Messer Giovanni Aguto fiorini dugento venti mila d'oro, che comecchè venisse in nome di Compagnia, era a petizione della Chiefa, del quale accordo fi tenne ingannato il Cardinale \* . . . . . Legato del Papa, che allora era a Bologna, il modo fu con aftuzia di Messer Giovani, che ci volle servire, e anche per toccare il tesoro: che farebbe lungo; i danari gli portò à petizione del nostro Comane Ispinello dalla Camera, e Messer Giovanni gli dono, non volendo esso accettare il dono di fiorini 3000. i quai egli simesse in Camera: fu uomo leale, e fedele al nostro Comme, e come fu morto, fu dipinto per fama nella Camera del Comame, trovossi si povero, non si potè pe' suoi parenti onorate il corpo, come meritava. Di presso a questo avendo noi, come à detto, ricevuto dalla Chiefa molte oppressioni; e volcadoci vendicare in parce, fr tolfe a foldo, e per nostro Capitano Mcfer Giovanni, e furono fatti otto cittadini, i quai esano 🕪minati otto di guerra, e durava l'ufficio, durante la guerra, fra quai fu Giovanni Magalotti, Andrea di Melser Fraccico Salviati, Guccio di Dino Gucci, Messer Tommaso di Marco degli Strozzi, Messer Alessandro de' Bardi, Giovanni Dini, Messer Marteo di Federigo Soldi, Giovanni di Mone Biadajolo, questi furono i più famosi, e più sagaci, e valentuomini, che mai fossono veduti in Firenze per buona, e vittoriosa prova, e in brevità raccogliendo, il fine fu, che tolsono a Sanen Chiesa le due parti di ciò, che tenea, in brieve tempo, tralle quai signorie, e dignità, su la Città di Bologna, Factza, Furlì, e per tutto la Romagna, appresso Perugia, Città di Castello, Ascesi, e tutto il Patrimonio, la Marca, e'I Ducato, e questo fu in treanni, o circa, spesesi grandanaro, ma e' si spese lietamente, perchè faceva frutto a quelle cose, che allora fi difideravano, e infine vinto, e stracco, tanza rimedio niuno, i Pattori di Santa Chiesa addomandarono pace, e cost si diè loro pace, Iddio la dia a noi. Volle il nostro Signore Iddio, che i suoi Pattori fullono gastigati, ma perchè a not

<sup>·</sup> Guglielmo Novellato Card, S. Aguelo Legato di Bologua.

mon s' appartenea, che eziandio siamo peccatori, e' gastigò dipoi noi, e prima i detti otto cittadini ebbono molte fortune, chi per morte, e chi cacciato dal Comune, e chi perdè suo valsente, e comunemente e' vennono in malevolenza di tutta la nostra cittadinanza, e ancora al did'oggi sono sospetti i loro discendenti al reggimento, e tutto reputa, fosse permissione di Dio. Ispesesi in questa guerra 460000. siorini d'oro.

Nel tempo di questi Otto della guerra, quasi nell'ultimo s' ammuni gran gente, circa a dugento famiglie, quasi in tempo di anni due, e presono i cittadini tanta audacia, ch'egli ammunivano de' Collegj, o chi avesse aspettato d' essere de' Signozi, o d' altro Uficio, e avesse avuto malevoglienza con niuno de' Capitani, egli era subito ammunito, e intanto discorse, che i Guelfi, e buoni cittadini, e valenti erano ammuniti tutto giorno, ed in questo tempo su ammunito Giovanni Dini, che era degli Otto. Questo fatto dispiaceva molto al popolo di Firenze, comecche niuno ardisse a contraddire per paura di se. Nel 3378. a di primo di Maggio fu Gonfaloniere di Giustizia Messer Salvestro de' Medici, e a suo tempo messe una petizione di riporre gli ordini della Giustizia addosso a' Grandi, e ragunato il Configlio, e messa più volte petizione, e non vincendost, Messer Salvestro levatosi ritto, con superbia, disle: che poichè vedeva il popolo di Firenze abbandonato, che egli uscirebbe fuori, e tornerebbe a casa, e sendo già andato giù per le scale, su rimesso a sedere, ed allora si vinse la perizione. Appresso i detti Signori presono balla cogli ottantuno, di poter zestituire gli ammuniti, che avessono ricevuto torto, ed a suo tempo ne furono restituite cinquantasette samiglie. E per queste novità, e come volle Meiser Salvestro, si levarono certi Capi d' arti minute, ed arsono venti case di cittadini, che s' erano ritrovati principali all' ammunire, e per allora si quietò in parte, comecché teneramente istavano le cose. In Calen di Luglio entrò Messer Luigi Guicciardini Gonfaloniere di Giustizia, e parendo agli Otto della guerra, che il segno non sosle bene netto a loro modo, sommossono molti cittadini, e più si fondarono nella minuta gente, per vedere maggiore male. Questo trattato si scoperse, e su preso Niccolò Cini, ed abbomind gli Otto. A costui su tagliato il capo, in questo si levazono i Ciompi, e feciono più ragunate di loro, e 'nfine si ridussono al palagio di Messer Stefano, e fatta quivi buona ischiera, ne vennono in sulla Piazza de' Signori, e chiesono il palagio, e pe' Signori si se un poco di rissa; furono minacciati di gettargli a terra delle finestre, e di menare le loro famiglie

glie in piazza, e squartargli in loro prefenza, e con queste; ed altre scure minacce , la fine fu , che se n' uscirono per lo isportello minore, e andaronsene a casa. Allora salse su un Ciompo chiamato Michele di Lando, e stette tre di come Si. gnore di Firenze, e mandava i bandi per sua parte, e fra que-sto tempo si feciono i Signori a mano pe' Sindachi dell' arti, e furono per terzo Ciompi , e Artefici , e arti maggiori , e 1 Ciompo era Gonfaloniere; fra questo tempo i Ciompi non riftavano di far male, di rubare certi, e d'ardere per le vie, e ad ogni uscio era messo ravola, e così la notte erano le luceme a tutte le finestre , perchè e' vedessono lume , e non istando contenti a questo, avendo fatti molti Cavalieri, e fatto lo Squittino , i Ciompi mandarono due Ambalciadori a' Signori , e chiefono tre di utili di potere subare, e fare ciò, ch' e' volevano, e ardere, e rubare la Camera del Comune, come avevano arlo all' Arte della Lana, cio che v' era di scritture; allora il Gonfaloniere non potè più lofferire, e con uno istocco fedi costoro, e fegli pigliare, e mozzare il capo, e dipoi uscl fuori a cavallo col Gonfalone, e perleguitò i Ciompi, e cacciogli col braccio dell' arti minure, e cogli Ammuniti. Allora montarono in istato gli Artefici, e ressono quarantadue mefi. Erano i Signori divisi in questa forma; sempre era Gonfaiere un Arrefice, e' Priori per metà arti maggiori, e minoera loro capo Melser Giorgio degli Scali, e Melser \* Tomso di Marco, e in parte fu Messer Benedetto degli Alberti; floro arlono molte case a' grandi cittadini, fecono a molti tagliare la testa in più volte; tra questi fu Piero di Filippodegli Albizzi, Messer Donaro Barbadoro, Messer Jacopo Sacchetti, Messer Ghirigoro di Pagnozzo, ed a molt' altri gran cittadini, e molti ne cacciarono, e teneano in gran paura, e a gran tremore la cittadinanza; aveano molti cani, cioè spioni, che sempre erano per Firenze, o per pigliare, o per ilpiare di dì, e di notte, qui non si poteva nè convitare persona, nè usare punto, che tu eri abbom nato agli Otto; e infine usado tante istrane, e diverse cose, Messer Benedetto se parti dal ginoco, e non si volle più intendere con loro, il perchè e' fecieno più enormi pazie, e fra l'altre l'ultima, che gli cacciò, fu, che era stato preso un loro cane, che avea imbolato, e avea nome \* lícatizza; e stato preso piùdì, e Messer Giorgio il rivolea, e'l Rettore non volendolo rendere, egli fece iscale

Tommaso Strozzi

<sup>\*</sup> Jacopo Schiattefi, detto Schiatizza.

ge di notte alla prigione, e tolselo per forza. Parve a mui gran male, e veduto i Signori tanta maggiorenza, quattro di luro s' accorderono a voltare lo stato, fra quali fu Filippo di ser Giovanni, e colte le chiavi, e 'l suggello, e 'l Gonfalone al Gonfaloniere, che su Antonio di Bele Busini, che non era da fidersene, domandarono al Rettore, che facette d'avere Mester Giorgio, e tagliasse la testa a lui iniscambio dello Iscatizza. A Meller Giorgio fu detto, e' non si volle partire, e fu preso sull' uscio suo, e andonne al Capitano. Antonio di Be-Le senti questo, comincid a face iscalpore, e a dire, ch' egti era tradito, ma che ella non anderebbe così, che farebbe sonare le campane, e trarrebbe fuori il Gonfalone, che non volea, che a Meiser Giorgio fosse torto un pelo, Filippo di ser Giovanni avea le chiavi sotto il culo, e dicea sì, se tu potrai. Quando e' vide, gli erano stati presi i dadi, e che'l suo grac-chiare era da besse, ed egli malvolentieri convenne, che acconsentisse con gli altri. A Messer Giorgio su tagliato il capo, e Messer Tonimaso di Marco si suggi, e a Messer Donato del Ricco fu tagliata la cipolla, e a più altri loro feguaci. Voltossi lo tlato negli anni Domini 1381. festi isquittino, il primo Gonfaloniere di Giustizia fu Messer Rinaldo Gianfigliazzi. Perchè molti squittini fatti di prima non otteneano punto di tempo, Messer Benedetto degli Alberti, disiderando la fermezza del buono stato del Comune, e de Guessi, come uomo intendente, e pratiço se principiare losquittino in punto perpetuo, da non venire mai meno, e così gli venne fatto, che egli è bastato sempre, e sempre basterà, e'l segno, che ei ne vide, che lo fe con amore de buoni nomini, e Guelfi. Stette lo stato in riposo sino nel 1387, e allora tratto Messer Filippo Magalotti Gonfaloniere di Ginstizia, e Messer Benedetto Gonfa-Ioniere di campagnia, preso di loro sospetto, su vietato la tratta, e Messer Benedetto, e altri suoi consorti andarono a confini. Fu tratto Gonfaloniere di Giustizia Bardo Mancini, e dopo il fuo uficio gli fu donata una confettiera orata, e ilmaltata, e ricca, piena di fiorini muovi, e venne al banco ino in Mercato nuovo un Donzello de' Signori a cavallo colle trombe, e con questo presente Messer Benedetto andò a confini, e dipoi al Sepolero, e a Santa Caterina, e quivi rimafe morto con tutta sua brigata, eccetto un fante.

In questo tempo, cioè dal 1388 in circa, il Conte di Vir-T 2

N l 1381 Gio: Galeazzo Visconti detto il Conte di Virtà, prese Mes. Bernabò Visconti suo zio.

tù per tradimento convitato Messer Bernabo a una sua festa. ed egli andandovi liberamente, e fanza sospetto, il Conte di Virtà venne con più di cinquecento a cavallo, e bene in punto. A Messer Bernato fu decco per uno, che era chiamato il Medicina: Signore, guardate come voi andate, che il Conte è con più di cinquecento cavalli, e viene così per farvi prigione, ed ei fe ne rile, e diffe: non puo effere vero, ma egli è boriofo, e però viene sì in punto. E' si accozzarono insieme nel cammino, perchè il Conte gli si se incontro, e fattosi motto, e gran festa, certi no mini se gli accostarono insieme col Conte, e dissono: Mestere voi siete prigione del Conte di Virtà, al che si turbò, e disse: Figliuolo, perchè mi fate questo? io non ho altro bene, che voi, ciò che io ho, è vostro; non fate quello, che non fe mai niuno di nostro sangue, d' ulare tradimento. Diffe il Conte: e' vi conviene effere prigione, perche voi avete cercato più volte di farmi morire, e menarolo in Pavia il mile nel Castello, e fecelo ben guardare, e 'ntanto prese la fignoria del tutto, e poi l'avvelenò. Messer Bernsbò era zio del Conre, ed era suo suocero. Questo Conte di Vitcù usò ne' fuoi dì gran malizie per venire a questo. Egli vestiva come un Pinzochero, e co' Paternofteri in mano, e ufava molta benignità co' fuoi uomini, e tutto per venire in amore di quelli di Messer Bernabò, e così mostrava grande amicizia con quei , co' quai Messer Bernabò nimicava , e in ispezialtà co' Fiorentini, il perchè e' venne fanza fatica fignore di ciò, che tenea Bernabò, i figliuoli fi fuggirono via, e' quai gli prele, e imprigionogli. A Firenze se ne fe festa, perchè Messer Bernabò era nostro nemico, e certi savi uomini dissono: noi facciamo festa del nostro male, perchè quello, che era di due, ha d' uno, e tutti iono nostri nemici. Appresso egli ordinò con malizia, e con tradimenti, che \* il Signore di Padova, e quello \* di Verona vennono a guerreggiare insieme, ed egli dimostrava sostenere l'uno, e l'altro, e 'nfine quando ei gli vide consumati, e stracchi, e' diè loro addosso; prete Verona, e appresso Padova, e fatto questo, egli ebbe uno fanciullo, e mandò al Comune di Firenze, gliele battezzasse, e 'l Comune vi mandò Messer Maso degli Albizzi, e secelo battezzare, e posegli nome Giovanni Maria, e dipoi satto questo, e' sece lega con noi, e co' Sanesi, e co' Perugini, e nel medesimo anno apparecchiatosi di gente, e messosi bene in appunto, ed egli

<sup>\*</sup> Francesco da Carrara Signore di Padova.
\* Antonio della Scala Signore di Verona.

egli ci disfidò nell' anno 1390- e fececi guerra due anni continovi, ne' quai due anni, Morello, ed io, diminuimmo il nostro tredicimila fiorini d' oro, tra danari pagammo in prestanza, e interesse, e perdita di poderi, e danari di monte, che vendemmo. Fece questo Comune in questa guerra gran fatti, ma egli ispese due milioni di fiorini, ma sempre campeggiammo il nemico in Lombardia, sempre tenemmo campo, a Siena, e a Pisa sempre istette il campo. In questa guerra si fe venire \*il Duca di Baviera con più di cinquemila cavalli, ebbe più di centomila fiorini, poi ci tradì, e andossene con essi. Facemmo venire il Conte d'Armignacca con più di diecimila cavalli, e per sue pazzie su rotto, come e'giunse in Alessandria della Paglia \* da Filippo da Pisa, e da Messere Antonio Balestracci, e da altri Caporali, ebbe dal Comune dugentomila fiorini, o più, che quale di questi due signori fusse venuto in pieno, il Duca era in tutto disfatto, e così s' era mello in punto per andarlene, come e' fossono accozzati con Messer Giovanni Aguto, ch' era a campo a Milano. In questa guerra si riebbe Padova, fecesi pace nel 1393, per mezzo del Gran Maestro di Rodi, e de' Genovesi, e fessi in Genova. Tennesi pe' savi uomini, e di ciò se ne vide grande isperanza, che se la pace non si fosse fatta allora, ma seguitato anche pochi mesi la guerra, noi venivamo al tutto al tutto a disfarlo, perocchè egli era istracco, e non avea danari, e non ardia a porne, perocchè erano i luoi nomini tutti accanati contro a lui, dal quale i foldati avevano avere gran danaro, e non poteano esfere pagati; convenia fi partissono da lui, e noi gli averemmo avuti ad ogni buon pregio. Dopo questa guerra, nella quale e' fece grandissime opere, si 

Fatto la pace, l'anno vegnente, ciò fu nel 1393. fu rumore in Firenze. Era Mester Maso \*Gonfaloniere di Giustizia, e Mester \*Rinaldo era de' dodici. Disses ci era trattato, su preso Mester Cipriano, e Alberto grasso degli Alberti. Portarono rischio di morte, furono gli Alberti fatti grandi, furonne consistati parecchi, i Ricci, Medici, e Cavicciuli, e più popolani furono sospetti, e a tutte l'arti minori fecionsi matricolare molti gentiletti, e questi erano signori, e principali di quelle

<sup>\*</sup> Duca Stefano di Baviera.

<sup>\*</sup> Da Jacopo del Verme.

<sup>\*</sup> A di 16 di Marzo 1394.

Meßer Maso degli Albizzi.

<sup>\*</sup> Messer Rinaldo Gianfigliazzi.

arti. A confini furono per dieci anni Nerozzo, e Alberto in Fiandra, e Messer Cipriano a Rodi per anni venti, e pagarono certa quantità di danari, credo fiorini tremila d' oro; ascore s' ordino, che seimila nomini, Cittadini, e Guela, & vestissono di sopravvesta bianca coll' arme del Popolo dimanzi. e di dietro, e nel Quartiere solo l' arme della Parte; chiamaronfi giornee, festene astai, ma non andarono inmanzi, ancom fi fe seicento provvisionati in piazza, cioè 400. baleftrieri Genovesi a siorini sei il mele, e 200. provvisionati con palvesi, e lance, e tutti armati. Appresso si sece di tutte le famiglie grandi parecchi di popolo, i maggiori, e più potenti, e diedefi balla agli ottantuno per cinque anni, la quale fi è per ser Viviano dificia, per sempre a porere porre danari, e dare bella, e soldere gente. Si sece appresso uno squittino, che si chiamva la borla del novantatre, e chi vinte il partito, e avelle ami grenta, fu messo in tre borse, cioè 81.91. e 93. e chi non avelle anni trenta, era melfo in due, cioè 91. e 93. Lo lquittino fu lottosopra buono, ch' egli andò molto ist retto in mut la cirradinanza comunemente. Tennesi bene, che certi cimdini popolani, e Guelfi, ricevessono torto, che per sospetto non vi rimasono, e noi summo di quelli a gran torto, perocchè noi fummo lieti di ciò, che avvenne, e non ci increbbe degli Alberti, come si stimò per parecchi nostri vicini cattivi, ma Iddio faccia manifesto, chi è Guelfo, e chi non è.

Nacque a Morello di Pagolo negli anni di Crifto 1593 uno fanciullo maschio a di 22. di Febbrajo a ore 14. in Domenica l'anno detto, posegli nome Pagolo, e Giovanni; tennelo abatasesimo Mona Sandra, donna di Jacopo Arnolfi, e la Guarda donna della Catelina sua madre a di 24. l'anno detto il di di

Santo Mattio Apostolo.

Negli anni di Cristo 139. \* . 2 di . . . . . . . ci partifine Morello, ed io Giovanni con tutta la nostra famiglia del borgo di Santa Croce, e del Gonfalone del Lion nero, e tomamo sotto le volti in una casa, che era di Stefano di Vanni Castellani, e nel Gonfalone del Carro, e questo facemmo per casione delle prestanze, cioè per uscire del Lion nero, perdi si ritrovò Messer Donato Acciajoli Gonfaloniere di Giustinia e ordinò, che le prestanze si rimutassono in questo modo, che si squittinasse sono unmini in tre ventine, e che ciascuna vertina ponesse la prestanza a tutta la terra, e dipoi si gettale si maggiore, e la minore, e rimanesse la posta mezzana, e di ogui-

<sup>\*</sup> Donato Acciajuoli Gonfaloniere la feconda volta 1395.

ognuno fosse prestanziato in quale Gonfalone volesse, sì veramente che vi abitasse; il perchè noi, per consiglio di Jacopo Arnolfi, deliberammo essere prestanziati nel Carro; per questa nuova posta noi tornammo di fiorini 80. che noi avevamo di prestanza, in fiorini 18. d'oro, e di quelli rimanemmo gravati; fu nella prima ventina, e per quello Gonfalone Piero di Jacopo Baronccelli, ragunaronsi alla Parte, e questa tenemmo essere rimasi di meno di fiorini 28. nella seconda fu Marreo di Michele di Vanni, e ragunossi in casa i Capitani d' Orto Santo Michele, e'n quella tenemmo rimanere in più di 28. fiorimi. Nella terza fu Antonio d' Ottaviano Gherardini per grande, e Salvestro di Michele Nardi, e in questa tenemmo rimanere, e fummo molto serviti, e favoreggiati da Antonio d' Ottaviano a preghiera d' Jacopo. Stemmo in quella casa circa di meli 22. E fra questo tempo si mutò la prestanza per settina, e per Gonfalone, e fecesi, che si crescesse la tassa i due zerzi più , e allora tornammo in fiorini 36. o circa , e dipoi , perchè era a noi isconcia gravezza, ricorremmo con una petizione a' Signori, e avemmo grazia di pagare il terzo a perdere, e dipoi altra volta la metà, e in questo modo pagam-

Nacque a Morello il secondo fanciullo maschio la vilia di Calen di Maggio, cioè la notte a ore otto in Venerdì vegnente il diprimo di Maggio anni Domini 1395, posegli nome Matteo, e Filippo, e Jacopo, battezzossi a di 2. di Maggio, suzono suoi compari Maria Telda madre di Morello, e due al-

tre femmine.

. A dì 15. di Dicembre 1395. io Giovanni di Pagolo Morelli tolsi moglie per mezzo di Messer Lotto Castellani, e d'Agnolo Ricoveri, la Caterina figlinola d'Alberto di Luigi degli Alberti, ed ebbine per dota fiorini 1000, carta per mano di ser Michele Aldobrandi, sa in Porta rossa, e dipoi la menai a di 27. Gennaio l' anno detto al Juogo nostro dell' Olmo di là da San Gaggio. Credo, che il detto parentado m'abbia tolto afsai onore, per avventura avrei avuto dal mio Comune, se avelli imparentato con altre famiglie, come avrei potuto, cres do sia deliberato da Iddio il di che nasce il maschio, e semmina, chi sia la moglie, e chi il marito, questo dico, perchè prima compromisi altra donna, e per istare a speranza d'essa, Jasciai molti belli, e gran parentadi, i quai avrei potuto fare. Dipoi mi tradì il padre di quella, che me l'avea promessa. mediante il mezzano, e dipoi in sua presenza, e in Santa Croce m' impalmò, ed io a lui, e questo fece, perchè gli parve T 4

vantaggiare, ebbine gran dolore, perchè le volea bene, e aveala desiderata sin da piccola per mia donna. Dipoi ho riconosciuro quello riputai disavventura, grandissima grazia da Dio,
e da Santa Caterina, la quale per gran devozione ho in lei, la
pregai, mettesse ad esecuzione quello, che, sosse salute di me,
e di mia famiglia, e dell'anima mia, e così veramente ho sede, essa esaudisse la mia orazione, comecchè indegno mi reputi, e però io, comecchè da lei rimango contento, a quella
mi diè con esserto, e spero da essa avere avuto, e avere quello bene, che nel mondo si dee desiderare, e tutto reputo per
lo meglio. E dello inganno, e tradimento di quello, che ebbe nome a contradio, ho veduta, e veggio sì fatta vend-tta,
e di lui, e di sua famiglia, che maggiore non si potrebbe vedere, e tutto procede da questo inganno, e me n' è incresciuto, e più volte ho pregato Iddio gli perdoni questo, e gli al-

tri peccati.

Nell'anno detto, cioè 1395. del mese di Gennaio e a di . . . la notte dinanzi a ore . . . ritrovandofi Bihotto di . . . Biliotti de' Priori, fu diliberato pe' Signori, e pe' loro Collegi , e pe' Capitani , e sei di Mercanzia , e Otto di Guardia , che Meffer Donato Acciajuoli fosse confinato a Barletta per sempre, e questo si fece per cagione, che Messer Donato s' era intelo con più cittadini, e avea ordinato di porgere una petizione a i Signori, la quale contenea, che quelli cittadini, I quai nel romore del 93. avessono ricevuto torto, d'essere suti ischifati nel reggimento, per cagione di malevoglienza, di fospetto, o d'altra non giusta cagione, i quai fostono popolani, e Guelfi, fossono pienamente ristituiti, e onorati, e perchè e' si presumette per quelli, che erano grandi nel reggimento, che questo facesse Messer Donato per abbassarii, che così era, esti vollono rimediare, e non potendo ismuovere Messer Donato da suo proposito, l'infamarono dinanzi a' Signori, e agli Otto, con dire, e mostrare, che esto volea rimuovere, e sovvertire lo stato, e farfi Signore sotto quello colore, il perchè volendo i Signori rimediare, chiamarono dodici cittadini, i quali avessono a praticare, e provvedere al zipolo, e pace della terra, e a conservazione del reggimento, e Messer Donato su di questi eletti, e infine ragunandosi insieme, e per la presenza di Messer Donato non s'ardia per niuno a dire contro, il perchè tendo ditaminati da' Signori di quello facevano, fu detto ( credo per Meller Franceico Rucellai) noi non possiamo fare nulla, perchè abbiamo in compagnia quello, che ha generato lo scandolo, e allora su detto a Messer Donato, si stesse fra le camere, e dipoi, per sua buona cagione, gli su detto si stesse nella camera del Frate, e in ultimo quelli della Pratica, avendo già saputo il tutto, ma per avere il testimone, e per campare Agnolo di Niccolò Ricoveri, perchè era Niccolò Gonfaloniere di Giustizia, si sece tanto, che Agnolo dinanzi a' Signori abbominò Messer Donato della petizione, e che egli avea detto, che in caso, che la petizione non si vincesse, che farebbe un buzzichello, che acconcerebbe tutto, e per questa parola su condannato

Messer Donato di Jacopo Acciajoli.

Tra questo tempo, ovveropoco dinanzi, fu morto a ghiado Messer Piero Gambacorra, e due suoi figliuoli, e alcun altro Pilano, a petizione di ser Jacopo d'Appiano Cancelliere degli Anziani di Pisa. Fu sentito l'ordine, che era dato in Firenze, e da' nostri Signori ne fu avvisato, Messer Piero credette il dicessono per commettere male contro a ser Jacopo, perchè ci nimicava, e più errò, che esso mostrò la settera a ser Jacopo, disse non era vero, ma che volea fare vendetta contro a Messer Giovanni Rosso, e che però avea mandato per fanti in Carfagnana, e in ultimo venuro i fanti a dì \* . . . . . . . . . . . e' fece uccidere Messer Giovanni Lanfranchi, e dipoi levato romore, il detto ser Jacopo a cavallo con molta fanteria andò a casa Messer Piero, e trovatolo sull'uscio, che già s' avvedea del male suo, disse verso ser Jacopo: o compare, che è questo, che volete voi fare? rispote ser Jacopo: vo' racconciare quelta terra, e fecelo ammazzare, e in ultimo se ne se capitano, e Signore, e secevi la Cittadella. I Gambacorti se ne vennono a Firenze, non pute mai ser Jacopo avere accordo con noi, profferendo ogni parto, e concordia; non ce ne fidammo mai, bene si tiene per quelli, che desiderano pace, ce ne potevamo fidare. Avvenne, che negli anni 139. . . . si creò una compagnia di mille lance, o circa, capitanata da Lodovico Cantelli, da Filippo da Pita, e Messer \*Bartolommeo da Prato, e queña fi creò a petizione del Comune di Firenze. Per operazione di pochi nostri cittadini si disse, ed ebbe nome d'essere a petizione de' Gambacorti, e nel vero egli ebbono da loro fiorini 2000. S' egli stavano certo tempo in ful contado di Pifa, ser Jacopo ebbe gran fospetto, e tenne sempre la parte sua in arme, e con solenne guardia Questa com-

<sup>\*</sup> Nel 1392. fu ammazzato Piero Gambacorta,

<sup>\*</sup> A di 20. d'Ottobre 1392.

<sup>\*</sup> Bartolommeo Boccanera da Prato.

compagnia gli oppresse assai, ma non averebbono potuto, e sarebbe bisognato, perocchè si tenne, che se fossono iti alla terra subito al tempo che su detto, e' voltavano lo stato di Pisa, che trattato v' era pe' Gambacorti, ma e' su vero, e questo senti da uno, che allora era de' Priori, che 'l vide, che Messer Bartolommeo da Prato avvisò ser Jacopo di tutto, e scrisseli, e' rimediasse, e che verrebbono adagio, e di questo toccò pecunia, e rimediò allo stato suo. E perchè il traditore vide, non potea nascondere il sallo, abbominò Lodovico, e disse avea tradito, egli non si sosserse, che Lodovico venisse a fare sua iscusa, come volea, perchè non chiarisse certo quello si credea, e questo su ordinato dagli amici di Messer Bartolommeo.

Della compagnia de' Gambacorti, che andò a Pisa, come detto è, ne seguì, che dolutisi i Pisani al Conte di Virtù dell' offesa, esso diliberò la venderta contro a noi, e ragunati i usi militi, ed eziandio ricondotto di nuovo infino in numero di dodicimila cavalli, de' quai era capitano il Gran Conostabole, cioè il Conte Alberigo, e appresso a se era Messer Jacopo dal Verme, e 'l Conte Giovanni da Barbiano, e 'l Conte Ottobaono Terzo, e Fazino Cane, e Messer Antonio Balestracci, Messer Cione da Siena, Messer Jacopo dalla Croce, e più altri in numero di sedici, o diciotto valenti Caporali, che il minore avea più di 150 lance di condotta, tutti uomini di fama, e di riputazione grande; e venuta questa gentediquà, si ridussono a Siena negli anni Domini 1396 del mese di ..... ed ivi soprastettono più di due mesi, e dipoi a dì .....

. . . . . . . . . . . . . . cavalcarono nel contado nostro, e combatterono Rincine più dì, e tutte le mura colle bombarde forarono, e ruppono; portaronsi valentemente i terrazzani, e difesonsi, dipoi vennono in Valdigreve, e combanerono la tenuta di Ciampolo da Panzano più dì, fuvvi morto il figliuolo, ovvero il nipote del Gran Conestabole, il perchè giurd non si partirebbe mai, e averebbe la fortezza; era una torre, e avevavi dentro cento persone; aveano carestia d'acqua, arrenderonsi in capo di più di a patti, salve le persone. Rubarono assai roba, che v' era ridotta entro, e dipoi arsono il Mercatale di Greve, e vennono dal Mercatale a Beccamotto, da Santa Maria Impruneta, e accamparonfi la fera nel Poggio di Pazzolatico a capo a Ema, dove al Gran Conestabole parve esfere condotto in cattivo luogo, e parveli mille anni venisse l'altro giorno per levarsi, e così fece. L'altra mattina si parti, e passò al Galluzzo, e per Marignolle, e per Sof-

fiano, e scese a Monticelli, e accamparonsi alla Lastra; vennono gli scorridori insino a San Gaggio, e per Colombaja, e per San Sipolero, e per tutto non si facea alcun danno d' arfione, se non per certi nostri isbanditi a' loro nimici, e per Pisani, che erano nella compagnia, e per la brigata del Conte Giovanni da Barbiano, perchè si teneva gravato dal Comune. per certa guerra, era suta in Romagna tra + Astorre, ed + Azo Marchese, e quel \* di Ferrara, e 'l Conte Giovanni, e noi eramo contro a Azo, e contro al Conte Giovanni, e facemmoli affai danno. Venuti alla Lastra, e cominciando la brigata avere bilogno di più cole, diliberarono di combattere Signa, perchè lentivano, v' era assai roba, e appresso buono risedio al piano; passarono il ponte, perchèsi tenne, che i Dieci provvedesiono male, che se l'avessono fatto tagliare non potevano passare, che era Arno molto grosso, e dierono più battaglie al Castello di Signa, diseses bene, e renne, e per ventura vi si trovò entro più cittadini, i quai ordinarono quello era da fare, e facevansi ubbidire, e fra gli altri fu Tommaso Rucellai, e vi sterrono più dì, e scalarono il Castello, e furono levate le scale, e tolto lo stendardo del Gran Conestabole, e di Messere Brogliole, che era in quella brigata, e morti ve ne fu allai, e fediti, e di nuovo si rifornì il Castello, che v' entrò una notte Pabbrizio da Perugia nostro Soldato con venticinque cavalli, il perchè il campo si levo; e perchè aveano disagio di vivanda, di ferri pe' cavalli, e d'altre cose, diliberarono tornare a Siema, e così a modo di gente rotta passarono da Si Casciano, e a S. Andrea tolsono due fanciulle da marito, sigliuole di Ghiandone Machiavelli, che erano ridotte in una torraccia, che si perdè con guatarla, l' una ebbe Conte Giovanni, e l'altra Conselice, dissess se l'avea fatta moglie. Dipoi a certo tempo ridotti a Siena, non furono mai d'accordo d'accamparsi più in su il nostro contado, e stettonsi ivi per un pezzo, e cavalcavano a Colle, e a S. Gimignano, e per molti luoghi. Questo Comune tolse per Capitano Bernardone in questa guerra, e togliemmo Biordo da Perugia, e levammolo dal Duca, e aveamo Paolo Orfini, il Conte Ugo, Antonio degli Obizi, e molti altri intorno di duemila lance. Veduto, e sentito, che il Duca ebbe il poco danno, che noi 4vevamo ricevuto, e che niente avea acquistato del nostro, ifde-

\* Murchese Azzo d'Este .

<sup>\*</sup> Astorre Manfredi Signore di Faenza.

<sup>\*</sup> Marchese Niccold & Este Signore di Ferrera.

isdegnonne, e ritrasse molta della sua gente in Lombardia, e così per noi fi mandò gran gente là, perchè eramo in lega col \* Signore di Mantova, e a Mantova fi riduffe la guerra, dove il Duca tolse il Ponte del Signore, era sopra Pò, che coflò al nostro Comune ventimila fiorini d' oro, fecelo affocare a maestro Domenico da Firenze suo Ingegnere, ed entrò nel primo, e fecondo ferraglio, e tollegli più caftella, e per molti di, e settimane fece combattere Governo, il quale si tenne bene, e se si perdea, convenia al Signore perdere la terra, così si tenea; fu molto fracassato dalle bombarde, ma quello, che' 'I di era rotto, la notte fi rifacea. Sendo il Signore in estremità, ebbe certo soccorso per acqua da' Veneziani, e su tanto, che vinfono i galeoni del Duca; e dipoi Carlo Malatesta colla gente d' arme ruppono il campo del Duca, che si dice, non si vide mai il meglio fornito campo, e distesi, che fe Carlo gli avesse seguitati, mettea a partito lo stato del Duca, ma ciò non volle, perchèglifu a baftanza levare la guerra da dosso al cognato; fu istimato il fornimento, che il Daca perdè duemila fiorini. dove fu di moltissime bombarde, e gran monizione di grano, e di vino, biada, arme, e fusti di legname, ferramenti, e altre cole molto largamente fornito. E fatto questo, i nostri ambasciadori, e quelli del Duca, che praticavano a Vinegia della pace, fi cominciarono meglio a intendere . Il Signore di Mantova fece la pace col Duca, e collegossi con lui, e noi lasciò. E questo fece, perchè gli parve aver quella guerra alle nostre cagioni, e averebbe voluto noi la fossimo recata tutta sopra di noi, e restituito lui d'ogni suo danno, ma questo non si dovea fare, nè si potea, il perchè l' amicizia in tutto fi levò da noi a lui, e accordoffi, e unifi col Duca, eziandio ne fu cagione certe acque, che 'l Duca gli avea in gran parte tolte, che dipoi gliele rendè. Era pel postro Comune a Vinegia a trattare la pace Messere Filippodi Mestere Alamanno, e Mestere Lodovico d' Arezzo, e Guido di . . . . . . nel principio di questa guerra, \* o poco dinanzi am do Messer Maso degli Albizzi a Parigi per Ambasciadore, e sece lega pel Comune di Firenze col Re di Francia, con patti, che nelle sue guerre noi dovessimo darli mille lance, ed egli nelle nostre ci doveva dare la 'nsegna reale; di questo impiastro ci venne la novella a dì . . . . . . . . . E,

\* A di 21. di Marzo 1400.

<sup>\*</sup> Francesco Gonzaga Signore di Mantova.

<sup>\*</sup> Nel 1396. M. Maso degli Albizzi su Ambasciadors in Francia.

E' Signori, che allora erano, scesono alla ringhiera, e su Messer Forese Gonfaloniere di Giustizia, co' loro Colleghi, e samigli, ciascuno coll' ulivo, e sonossi a parlamento, e notifi-

cossi la lega.

Ebbe Morello il terzo figliuolo maschio a di 22. di Dicembre 1397 battezzossi in S. Giovanni, posegli nome Tommaso, e Francesco, in Domenica mattina a ore . . . a di 24. detto, tennelo Mona Telda, Bobi del Quercio, e l'Antonia balia d'

Alberto mio.

Il Conte di Virtù nominato Giovanni di Messer Galeazzo Visconti si fece Duca di Milano negli anni Domini \* 139 . . a dì ..... Mandovvi il nostro Comune quattro Cittadini, cioè furono Messer Rinaldo di Giannozzo Gianfigliazzi, Messer Maio di Luca degli Albizzi, Messer Cristofano d' Anfione degli Spini; fece il Comune tre robe per uno di seta, e una di drappo a oro, e ciascuno ebbe quattro giovani in compagnia, de' quai cialcuno ebbe fiorini 60, per vestirsi, e più famigli, e piffari, e trombetti del Comune, e le loro some furono coperte di coverti grandi colla 'nsegna del Comune, e di Parte Guelfa; furono tra gli ambasciadori, e la compagnia loro più di sessanta cavalli, fu la più orrevole ambasciata, che niuna altra, e la più onorata dal Duca. Appresso fu onorata quella de' Veneziani, la festa vi fu grande, e magna, quanto è possibile a poter fare. E dipoi la mattina si partirono, donarono le robe alla Corte, che surono quelle de nostri ambasciadori le più ricche il doppio, che niuna dell' altre.

Nacque a Giovanni il secondo figliuolo maschio a dì 24. Dicembre tralle otto, e le nove ore nel palagio degli Spini, sa di mesi sette, e perchè era molto minuto, e iscriato, credendo non vivesse, il seci battezzare il di medesimo in Santo Gio-

van-

<sup>\*</sup> M. Forese Salviati la seconda volta Gonfaloniere.

<sup>\*</sup> Nel 1396. Gio: Galeazzo detto il Conte di Virtù fu fatto Duca da Milano dall'Imperadore Vincislao.

vanni, e pofigli nome Antoniotto, e Jacopo, tennelo a hattefimo Maria Telda mia madre, e la Catelana donna di Morelle crefimossi il Lunedi Santo a di 9 d'Aprile 1403, tennelo I itonia balia d'Alberto.

opo la morte di Messer Jacopo d'Appiano rimase Messerardo suo figlinolo Capitano di Pisa, e perchè il detto Messerardo era nomo di poco valore, e di poca riputazione, indo esso di non tenere Pisa, cercò di venderla al Duca ilano, e questo si credè fosse configlio del padre, perchè nosceva da poco. Sentissi in Firenze, e mandossi ambascasegreto a lui a storio dell' impresa, prosserendogli ajuto, vore del Comune a sua richiesta, o volesse venderla a noi, ferendoli donnio prezzo, non trovava dal Duca, in essenti

l'accore n lui per poter vendere di ragioerra, e te ne fignore a bacchetta, e dipoi s

.... melle in tenuta il Duca, ovvero suo proccuratore. Doves avere dugentomila fiorini, e Piombino, e l' Elba, con certe castella, s' appartengono al i egli ebbe fiorini centoventimicontado di Piombino, de' la, una berretta del Duca, he valea quindicimila, o meno, ebbela in pegno per ot ila fiorini. Dipoi volle Meller Gherardo il danaro, e fe ne fece beffe, e più il minacciò, fe non rimaneffe cr o a quello, avea avuto, eper quepoco di fdegno con lui. Melle fto prefe Meffer Gherai il Duca cinquecento lame lla Cittadella, le quai capitanava

Messere Antonio Balestracci, e gran quantità di fanti, e dipoi vesti tutti i Pisani, o la maggior parte, di fini panni, e andarono a processione, e seciono solenne sesta della nuova signoria, poi mandò per tutti gli usciti, e quelli, che vollono ubbidire, lasciò avere bene di lor beni, e teneagli in Lombardia, e dava loro certi ussici, secondo gli uomini, e così ancora ne trasse assai di Pisa, mostrando di volergli per suoi Usciali in Lombardia, o per Rettori, o a guardia di cittadelle, o a sua provvigione.

Veduto, che ebbero i Sanesi la nuova signoria in Pisa, quello che v'era pel Duca, gli consigliò, facessono per soro salute il simile. E così quelli, di cui il Duca più si fidava, mossona sua instanza il ragionamento di volersi dare liberamente a lui,

T.O-

<sup>\*</sup> Nel 1399 Pifa fu vedeuta.

<sup>\*</sup> Antonio Porro Luogotenente del Duca di Milang in Pifa.

bisognava dubitare di loro.

I Perugini presono essempro, e diliberarono darsi al Duca, e perchè questo non avvenisse, v' andò più volte ambalciata e a Perugia, e al Papa, per accordarsi insieme, che e' fossono del Papa piuttofto, che del Duca; e per questo fatto, noi come mezzani, e per acconcio del fatto, prestamno tredicimila florini a' Perugini, i quai e' dierono al Papa per menda di certi danni, ed e' promissono renderli a certi tempi, e termini. Queste concordie non duravano, perche i Perugini avevano molti lospetti, e massimamente de' loro usciti, il perchè e' diliberarono infine di darsi al Duca, perchè da lui erano molto stuzzicati, mostrava loro molti pericoli, in che sarebbono venuti, e facendo loro molte profferte di molte cose, il perchè e' s' arrenderono piuttofto al configlio del Duca, che a quello del Comune di Firenze, e ciò su tutto per dissidanza, aveano in noi, e preto il partito andarono nella forma che i Sanesi, e feciono carta della terra, e del contado al Duca, egli vestì tutti di rosaco, e d'altro panno, secondo la dignità loro; dipoi prese la signoria, e corse la terra a dì ...... Non fece a Perugia altra fortezza, perchè gli riputava suoi amici antichi, come fratelli de' Sanesi; de' loro usciti ebbe a se, e quelli, che vollono ubbidire, fece loro onore di certi ufici in Lombardia, tenendoli in parola di buona isperanza in zimetterli dentro, ma non ne fece mai nulla per effetto.

Seguitò in questo tempo, che certi gentiluomini nostri amici,

<sup>\*</sup> Nel 1399. Siena fi dà al Duca di Milano.

<sup>\*</sup> Nol 1400. a d' 20. Gennaio Perugia fu data al detto Duca, e Piero Sermigero suo Vicario ne prese il possesso a d' 20. Gen. a ore 23.

ci, s' intesono insieme, e rubellaronsi tutti dalla divozione del Comune, e ciò su Andreino degli Ubertini, il Conte Guido di Bagno Bustaccio, e Ciapettino degli Ubertini, il Conte Roberto da Poppi, e 'l Conte Antonio da Palagio, e di prima più tempo, il Conte Antonio da Urbino, e così quanti Ghibellini c' erano dintorno, trassono al Duca, istimando certo, che noi fossimo sottomessi da lui, e questo su tutto dopo la seconda guerra, istando la pace, ovvero tregua, che sosse tra noi, e lui. Credo su tregua per dieci anni, alla pena di siorini duemila chi rompesse, e credo, che poi in sul rompere si riduste a pace, per non cadere nella pena. Eziandio si rubellò il Signore di Cortona, ma per ventura si prese una sortezza, che gli è a capo, che è a Cortona come una bassia, e strinsesi subto per modo, che s' accordò di nuovo col Comune, e riebbe la fortezza perduta, e dipoi stette fermo.

Sabato notte a di 12. di Giugno 1400. tralle cinque, e le fei ore, la notte innanzi il di del Sabato, nacque a Giovanni il terzo figliuolo maschio nel palagio degli Spini, battezzossi la Domenica mattina vegnente, posegli nome Lionello, e Francesco; passò di questa vita a di tre d' Agosto anno detto; riposessi in Santa Trinita nella sepoltura degli Spini. Fu in Firenze quest' anno mortalità; morì più di ventimila bocche dentro nella terra, o più. Era Morello Podestà di Massa, e con lui si stette Alberto, e due suoi fanciulli, e la donna, ed io per insino a di 7. di Giugno, e dipoi andai a Volterra, e stetti là quaranta di. Vennevi la Caterina, dipoi vi cominciò la mortalità, e tornammo a Settimello dove era suta grande, e

Iddio gli benedica.

restata bene d' un mese, e ivi istemmo infino a Ognissanti sani, lodato Dio. Morì a Morello due fanciulle, ed a me uno.

la donna fua Mona Simona.

Nella detta mortalità morì il Conte Ruberto da Poppi, e la siciò fra gli altri manovaldi il Comune di Firenze, e questo se perchè i suoi uomini ne lo consigliarono, e vollono, il perchè e' ritornò alla divozione del Comune per cagione della morte, più che per altro amore, o sede, che avesse. Il Con-

te Francesco è suto, ed è trattato come figliuolo, avendo pienamente dimenticate l'ingiurie del cattivo suo padre, che

sanza alcuna ragione si rubeltò.

In questa mortalità si fuggì per la maggior parte de' Fiorentini a Bologna, e ivi si criò un trattato, il quale veniva contro a molti grandi cittadini del reggimento. Scoperfesi a dì \*. .... anno Domini 1400. funne preso \* Samminiato di Gućcio, ed esso rivelò tutto, e abbominò Ardingo suo fratello, Antonio di Giovanni di Cambio de' Medici, Altobianco di Mes-Ser Niccolajo, Gherardo di Messer Benedetto, e Bernardo d' Jacopo, e più altri Alberti, Stoldo di Simone Altoviti, Bernardo, e Giovanni di Giovanni di Marco Strozzi, e Checco Davizzi, e molt' altri. A\*lui fu tagliata la testa, e a Checco Davizzi, tutti gli altri abbominati ebbono bando di rubello. I Medici furono posti a sedere tutti, dipoi su restituito Francesco, e Giovanni di Bicci, e quei di Messer Vieri; i Ricci tutti per anni venti, eccetto Ruggieri di Messer Giovanni. Gli Alberti ebbono bando, gli abbominati, eccetto Altobianco ne fu Levato, e dipoi dotendosi gli altri, perchè e' l'aveva campata egli, e non gli altri; accadde, che l' ultimo di del suo usicio, che era Gonfaloniere di Compagnia, fu preso Messere Antonio al Paradiso, istette per perdere la persona; apposongli avea sentito il trattato di Gherardo, ma non fu vero secondo si tenne, ma per cagione di punire chi era rimaso addietro, ficche in quel modo condannato fu in fiorini tremila, o nel capo, se non pagava fra pochi dì, e dipoi ebbe bando di rubello, e tutti gli Alberti furono confinati da anni sedici infra le dugento miglia, e quelli che erano nati, ed eziandio quelli, che nascessono, non potessono stare in Firenze, se non per infino in età d'anni sedici, e dipoi dovessono ire a' confini fra le dugento miglia, eccetto Altobianco fra le trecento.

<sup>\*</sup> A di 12 Novembre 1400.

<sup>\*</sup> Samminiato di Guccio Ricci.

<sup>\*</sup> Cioè al Ricci suddetto.

<sup>\*</sup> Nell' anno 1397.

intenzione, v' erano fopraftati alcuni di. La intenzione loro era d' accidere Meffer Mate degli Albizzi, la prima cola apprefso levare il romore, e gridare viva il popolo, e l'Arti, e ridurre il reggimento in quello, che avevano mancato nel 93. e abbassare quelli, che erano formontati, ed appresso uccidere ciascuno di loro certi loro nimici in ispezialtà. Li shanditi furono otto, come è detto, i nomi de' quali sono questi: Picchio di Simone di Messer Pepo Caviccinoli, Masino di Salvestro di Mes. Rosso de' Ricci, Antonio di Jacopo di Madonia Niccolofa de' Medici, chiamato Baftardino, Benedetto di Bartolommeo Ifpini, chiamato il Cieco, e \* Baroncino Girolami fra. tello d' Azzo, e di Bernardo . . . . . . . . . . . . da Carlone, ed . . . . . . . . . . . Rigattiere, ed un Martino fratello di Matteuzo del Corfo. Cottoro fecero appostare Mesfer Maio da cafa fua, e andarono là, e non lo trovarono, perchè era ito in fervigio d' uno nello speziale a scrivere due verfi, di che, non lo trovando, e's' erano avvinazzati per modo, ch' egli erano, come ebbri. Non ebbono tofferenza; andarono in Mercato vecchio, e ivi levarono il romore, e vennono tu era gli Speziali nella bottega di Piero di Firenze per ucciderlo a petizione di Mafino. Non trovarono lui, accifono il figlinolo, che era buono giovane; e dipoi vennono gridando tu per Calimara: viva il popolo, e l'Arti, ferrare le botteghe, e feguitateci, e molt'altre parole in acconcio del fatto loro. Trovarono il Bioccolo di Messer Bartolommeo da Prato, cioè fedele, e diffe loro male, e che voleano guaftare Firenze, e' l' uccifono all' entrare di Mercaro nuovo, e voltonfi alla Loggia de' Cavalcanti, e andarono alla Loggia della Neghittofa, e ivi stettono buono pezzo. In questo mezzos' armarono quelli, che dubitavano, e vennono al Palagio, andò alcun cittadino a dir loro male, e veduto, che non erano teguitati da persona, fi partirono per andarlene, e già erano prello a' Servi, che su detto loro, che per parte di Piggello Cavicciuoli, che tomalsono indietro, e aspettansonsi in Santa Liparata, e ch' egli 🛩 verebbono soccorso. Tornarono, entrarono in Santa Liparata, e serrarono le porti. Uno lavoratore isbandito, che era con loro, disse, che non si volca richiudere là, nè altrove, e ch' egli erano bestie, e uscissi fuori, e andossene, e non fu conosciuto, il perchè costui campò, e gli altri salirono sulla Chieſa; i cittadini v' andarono, e' provvigionati, e's' arrenderono, di fatto furono legati a una fune tutti, e andaronne in Palagio

<sup>\*</sup> Antonio Girolami, e Cristofano di Carlone.

de' Signori, e dipoi la notte andarono quattro al Capitano, e quattro all' Esecutore, e l'altro di fu tagliata la testa a tutti a piè della porta de' Rettori in su due ceppi, ed ivi stettono morti buon pezzo prima fusiono levati, per questo su tagliata la testa a Piggello sul muro, e a Guiglielmo di Ciampolo da Panzano, ed ebbe bando Salvestro, e Tommaso di Messer Rosso de' Ricci, ed alcun' altri de' Medici, e Leprone degli Alberti, e Messer Alamanno su messo nelle mani del Vescovo. perchè avea Ordine Sacro, fu abbominato, perchè era nel tratcato; e distes, che fu veduto acconciare l' Insegna del Popolo per uscire fuori a teguire il romore cominciato. Il Padre Messer Filippo Cavicciuli era a Vinegia per cagione della pace, come disti innanzi, e sentendo le novità sute in Firenze, e come il figliuolo era inquifito, vennedi quà fubito, e fu dinanzi a' Signori, e con dolci prieghi, piangendo forte, domandò per grazia il figliuolo, il perchè fece muovere a pierà i Signori, e gli altri Cittadini, confiderato ello effere vecchio suto buono, e leale, e valente Cavaliere, gli su conceduta la grazia, che riebbe il figliuolo fanza impedimento, nondimeno si parti Messere Alamanno, e andossene a Roma, e impetrò il Vescovado di Firenze, e non fu mai consentita la tenuta da' Fiorentini, il perchè il Papa dopo lungo indugio il permutò, e diè il Ve.covado nostro ad altri, e a tui ne diè un altro. Pensò Messere Alamanno, gli fosse consentito per cagione, che Salvettro suo fratello non scientemente rivelò \* il trattato di Samministo di Gucciozzo, ma e' ne fu premiato dal Comune per altro modo, ficchè bastò il pagamento all' opera. Dopo ciascuna delle soprascritte novità, s' affermò lo stato con levarsi dinanzi de' fospetti, accrescere i provvigionati per guardia dello stato, e de' buon' nomini, e simile si dava la balla ad un Rettore con più salario, e famiglia, acciò potesse istare desto, e avvisato alla guardia della terra, e del reggimento. E di queste novità ho fatto memoria per più cagioni, e massimamente perchè ciascuno nostro discendente ne pigli buono esemplo, e mai contro ad alcuno istato, e reggimento non adoperi, rimanendo contento alla volontà de' Signori, e quella favoreggiare, e spezialmente sendo nelle mani degli uomini da bene, antichi, e Guelfi, che vedete il danno, e la vergogna, che ne segue a chi cerca contro.

Tornati di Bologna i nostri cittadini, passata la mortalità, vi furono certe novità, perocchè i Bolognesi teneano molte

V 2

<sup>\*</sup> Samminiato d' Ugucciozzo de' Ricci.

nicizie con fignori, e toccavano provvigioni, e prefenti, e ccabaldole, e frasche, e non vedevano il distacimento loro, rchè chi era amico del Duca, volea quello che 'l Duca ea, chi era amico del Marchele, proceurava la volontà del rchefe, e così chi era da Aftorrefaceva il fimile, e tanto fuo da loro aizati, che non v'era pace, il perchè fegui, che uno giovane Bentivoglio, di franco animo, e favio, ma pieo di baldanza, e di feguito di certi Beccheroni uomini baffi, n punto prefo, e a certa discordia, contigliò, che non era libile la terra istesse ferma, e che bisognava provvedere di to numero piccolo di cittadini, che ordinationo, e pacifiono i cittadini, e la terra, e cert' altre parole intorno alla intenzione, e detto, ch' egli ebbe, gli amici fuoi diffono, en egli era buono, e ch' egli avelle cert'altri de' maggion, per non gli schiudere così tosto, e mestetto egli aveste provveduto e dentro , e fuori , che non fu detto il contradio, e mosti Giovanni Bentivoglio; di questo Signore si dubitò in Firenze, perchè era amico del Duca, tenne lunga pratica dell' ellere o col Duca, o con nei, poi conchiuse con noi lega, 1micizia, e fratellanza, questo durò, come udirete infino che perdè il suo istato.

Sabato notte a ore sette, e mezzo, vegnente la Domenica, e a di 17. Settembre 1401 mi nacque una fanciulla della Caterina mia donna, secila battezzare a di 19 detto in Santo Giovanni, possile nome Telda, e Margherita, tennela a bettesimo la Catelana, e Maria Gemma guardava la Caterina in parto, secela nel palagio delli Spini; passò da questa vita a migliore a di 5. di Ottobre anno Domini 1401, a ore sette, secila riperte dov' è il suo fratellino in S. Trinita nella sepoltura delli Spini,

Iddio la benedica.

Negli anni di Cristo 1401 i Signori della Magna, cioè quelli, a' quai s' appartiene l' elezione dello Imperio, veduto, e disaminato, che la dignità dello Imperio veniva a mancare per rispetto di quello, che la posseda, conciosossecosachè egli era nomo di niente, e uno ubriaco; dubitando non sosse e così seciono, ed elessono d'eleggere nuovo Imperadore, e così seciono, ed elessono Alberto Duca di Baviera; restava a costui passare in Lombardia per l'altre preminenze, che si richieggiono, e ultimamente a Roma a coronarsi dal Papa; e per queste cose fare, e' mandò ambatciata a Roma, al nostro Comune, e a Padova, e dove gli piacque. Al Signore di Padova entrònel capo questo satto, e perchè tenea amicizia nella Magna, e' ci sece

veduta, che se noi aitassimo passare costui, che volea essere insieme con noi, e che sarebbe quello, che disfarebbe il Duca di Milano. e vendicherebbe e noi, e lui, e quì adornò, e riscaldò sì questo facto, che a noi parve essere a cavallo, ma non però a molti: le bugie furono infinite; quì si tenne molti consigli, ne' quai l' Isopo era primo autore allegato; diliberossi mandarvi a vedere, e sentire, e tastare l'animo, e la possa. Andovvi Andrea Salvini, era uso nella Magna, e avea conoscenza con quei Signori, e in ispezieltà con Alberto di Baviera, e di quello trovò, avvisò in verità di tutto, cioè, che in quel paese, non che nelle borse de' Signori era un danaio, o gente, che venisse a dire nulla, e che a lui non era suto mai detto, e domandato d'altro, se non quante centinaja di migliaja di fiorini aremo noi dal Comune? Andrea rispondea non v' affermate a dimandare alcuna quantità di fiorini, però dimostreresti venire pel danaro, e' Fiorentini si terrebbono addietro, venite colla possa vostra, e se voi disfate il loro nimico sanza domandarli, a grembiate vi saranno dati i fiorini; costoro pure fermi, quanti n' avremo noi? In fine non ponendo Andrea numero, e' dissono, che aveano lettere da' Fiorentini, ch' eglino averebbono secento migliaja di fiorini nuovi, e questo fu un nostro cittadino, era a Bologna ambasciadore a Giovanni Bentivoglio, non fenti' mai il nome suo, ma dalla bocca d'Andrea senti' le parole udite, ed esso vide la lettera, e bene riprese quando tornò il cittadino, che lo trovò a Bologna; disse non era vero, che egli aveva bene detto certe cose a alcuno, e non pensava, che lo scrivesse, e simile iscuse triste, e in effetto, perchè Andrea non si fondò in sull' Isopo, egli ebbe lettere di ritorno, e mandovvisi in quello scambio Bonaccorso Pitti, e Ser Piero da Samminiato; costoro ne promissono quattrocento migliaja per la prima posta, e sanza vedere nomo a cavallo, su farto loro grandissimi onori, e volentieri. Dipoi vi s' aggiunse Andrea di Neri Vettori, ed in fine essi iscrivevano miracoli tanti, e tali, che i Paladini di Carlo Magno furono fanciulli a rispetto di questi, e tutto giorno iscrivevano simili novelle, il perchè quì s' affrettava a sproni battuti, egli uscisse a campo; era all' entrare del verno quando per noi si faceva la gran pugha. A quei Signori parea meglio aspettare tempo nuovo, noi ce ne volevamo meglio intendere di loro, e dicevamo, ch' egli era migliore venire allora, perchè erano strutte le nevi, e non dicevamo, che in Lombardia era la mota nel sopraccapo; e che mon v'era istrame, nè una capanna da campare una pecora, non che lo Imperadore; e in fine volendo pure, che ne venif-V z ſe.

, e dicendogli , che vedute le bandiere fue in Lombardia une montagne di Trento, tutte le terre del Duca volterebbono, perocchè in tutte era trattato, e non alpettavano altro che lui , e in su questo fatto volendo mandare una parte di danari allo Imperadore novello, acció fi ponesiono più prefti , e fi pagaffono. Iscriffe fra l'altre lettere Andrea di Ne. ri a Neri suo figlinolo, come e' non vide mai più bella baronia, nè la più bella gente, e ch' egli erano molti Signori, i quai passavano collo Imperadore , che ciascuno per se avea molto più posta, che 'l Duca, e ch' egli erano quarantamila cavalli fanza il carriaggio, i più belli uomini, che fi vedeffono mai, e che egli aveano le reste Ceserine, e che egli era si mirabile cola questa, che egli avea veduta, che Neri mio, s'io morifi, i' morrei contento, penfando non potere mai più vedere timile baronia. Questa lettera fi lefle a tutta la Teira, e in Mercato nuovo, una Domenica mattina, che noi definammo fanza penfiero, e non averemmo data turta la Lombardia per una capanna meno, mandoffi a Vinegia Giovanni di Bicci, il quale pagò centoquarantamila fiorini di primo tratto. Lo Imperadore fi mosse al suono, e venne forse con quattromila cavalli infino fu confini di Trento pretfo a Brefcia; quivi era due tanti gente del Duca, ed erano da darne a chi n' avesse voluto, enon difideravano, fe non che quei Signori volefiono zuffa, che sarebbono suti ricchi, e' furono savi, e gunti, e tornati addietro il Duca d' Ofterich, e più altri, fu una medefima cofa, la persona dello Imperadore rimale forse con mille cavalli, e non ardia a passare più oltre, e pure avea voglia di venire a Vinegia pel resto, cioè per infino in dugento migliaja, ch' era di patti avere, come egli fi fosse mosso, e dugentomila venuto in Italia, ovvero in Tolcana. Infine il Signore di Padova se gli fe incontro, e soccortelo per infino a Vinegia, e giunto, trovò i nostri Ambasciadori, \* Messer Rinaldo, \* Meiser Maso, Meiser Filippo Corsini, e Messer Tommalo Sacchetti, e stato più dì, perchè quà non si diliberava, egli avesse il resto, e' soprastette, e poi sece viste d'andariene, e dilungossi un poco, ma si rimando per bi, e diessegli il resto, e più, che noi volemmo farlo forte delle gente nostra, e farlo Imperadore noi pocessi, o nò, e gli parve mill' anni d'andarne con essi, e si tornò nella Magna in quel punto, che mai più se ne senti novella, pure per

\* McGen Rivaldo Gianfiglianzi.

<sup>\*</sup> Messer Majo degli Albizzi.

parere d'avère fatto qualcosa, su condotto in Firenze il Dica Lodovico di Baviera, e uno Arcivetcovo, che era ricco, ma non di danari. Aveano cento cavalli, che dieci de' nostri soldati gli averebbono cacciati, perchè non erano armati al modo nostro, e stavano miseramente, e se noi volemmo, che se n' andassono, ci convenne dare loro per ispese quattromila sioriai, altro non se n' ebbe.

Come avete potuto comprendere dinanzi, e' non fu, con tutto che il Duca di Milano fosse bene avvisato della possa dello Imperadore, che non temesse per rispetto della riputazione, e della grande spesa avea data a' suoi uomini, e' non si voltafiono per avere la pace, e per quefte cagioni, e' si forcificò di gente, e di buona, e bene capitanata; non fu, che se noi spendemmo dugentomila fiorini, la paura non ne facesse spendere a lui più d'altrettanti; ma che fece? vedutosi lo Imperadore tornatoli indietro, ed egli essere forte di gente, la spesa farta, volle che seguisse con migliore frutto, che la no-Ara, e veduto, che Giovanni Bentivoglio era in lega connoi. e contro di lui (non riuscito amico, come si credette) dilibezò mandare la sua forza contro a lui, e pensò disfarlo, perchè era fignore isfurzato, debole di gente, e di vettovaglia, e avea cacciato Giovanni Gozzadini, che era uno amato cittadino, e avevavi allai seguito, accozzollo seco, e secegli certe promese, e mando il campo su quel di Bologna, circa d' ottomila cavalli, e molti fauti, de'quai era Capitano il Conte Alberigo, ed cravi il Signore di Mantova, e' Malatefti, Mesfer Galerazo da Mantova, Meiser Jacopo dal Verme, e Fazzino Cane, e molti nobili uomini, come di continovo avea. Vennono il sulla Primavera, negli anni di Cristo 1402 Mandò il Comune in ajuto del Signore di Bologna cinquemila cavalli, de' ggai era Capitano Bernardone Brettone, riputato valentissi no uomo, e'n sua compagnia era Sforza, e il Tartaglia, la brigata della Roia, e più altre nostre brigate bene in punto, e di buoni nomini, e il Signore di Padova mandogli sjuto due figlinoli con gente a cavallo, e co' suoi provvigio-nati, e bene in punto. E in effetto que' del Duca erano accampati, e l'caramucciavano tutto giorno co' nostri, e per quello si diceva, i nostri le più volte vantaggiavano sulla zusta, e veggendo il Signore questo, prese cuore, e volle che Bernacdone istesse a campo, a questo Bernardone non s'accordava. perchè non gli parea essere forte da tenere campo, il Signore, V 4 che

<sup>\*</sup> Conse Alberigo da Barbiano.

che era nomo coraggiolo, non credea, che nulla lo potelle offendere, avendo detto più volte a Bernardone andafie ad accamparfi, e Bernardone moitratoli il dubbio, e che per luinon fi facea, perocchè i nimici non acquiftavano di fuori niente, e non era possibile la stanza loro potelle essere lunga, perchè aveano dilagio, e che dentro, e fuori lo stato suo era più sicuro a non porre campo, diffe il Signore, che lo facea per paura, ma che se egli avea paura, che rimanesse dentro, che egli anderebbe di fuori colla gente, perocche era disposto al tutto fi stelle a campo. Il perche veduto Bernardone era disposto a sì, diffe lo farebbe, ma che Iddio volesse, che foste il meglio; i due coftri ambalciadori , che erano di continove col Signore, veduta la fua volontà, diflono, che a loro paret il peggio, che egli andatle a campo, ciò fu Niccolò da Utzano, e Bardo Baffari, il perche e' s' accampò prello a Bologna a tre miglia, a un luego bene atto, e forte, che fi chismava Catalecchio, e flato ivi per ilpazio di pochi di, i nimici veduto per molti difagi non potere iltare più a campo, il Cipitano chhe una fera il configlio di quelli valentuomini, e fignori , che v' erano , e disse loro , come a lui parea, che lo stare a campo con quei difagi, non folle possibile, e che diliberassono, o veramente configliationo, quello pareste loro da fare. Quivi furono molti configli, e infine fi dil berò di levarfi, ma prima affalire i nemici, e quelto gli movea per tre engioni; la prima, perchè egli erano molto più forti di loro; la feconda, perchè i nostri teneano molto più forte alla scaramuccia, e spezialmente il Tartaglia; la terza, perchè parea loro una vergogna effere stati tanto a campo, e non avere acquistato niente. E diliberato questo, la mattina vegnente fi schierarono, e vennono istretti, ed ordinati con moln istromenti, e con grande romore, ad assaltare il campo de' Bolognesi; or quivi era assai poco d' ordine, perchè non pensavano, che il caso occorresse; pure Bernardone s'apparecchiò meglio, che si potè; la scaramuccia si cominciò, il Tartaglia non si potè tenere, ed esci alla scaramuccia, e si affrontò, che il campo rimale subitamente mezzo voto, il perche i nimici entrarono nel serraglio, e la brigata della Rosa, che era la migliore, e magglore, che avelle Bernardone, fi dierono a fuggire con dugento lance, che erano a capo al campo a guardare da un luogo di sopra dove si portava resentio, il perchè i nostri furono rotti, preso il capitano, e tutto il campo, che non ne campò testa, e non vi morì uomo. La brigata della Rois, & tornò a Bologna, e portonne la novella. Fu questa €03-

sconsitta a dì 27. Giugno 1402. a ore dodici in Martedì, seppesi in Firenze il di medesimo, secondo si disse, su prigione Bernardone di Fazzino Cane. Dipoi s' accostarono alla Terra, dentro fu romore, levossi il popolo contro al Signore, e s' armò, e co' suoi provvigionati gli cacciò per tre volte, e pure veduto Niccolò da Uzzano, che nella fine il popolo doves vincere, entrò di mezzo, e pregò il Signore si ritraesse dalla zussa, e che cercherebbe accordo col popolo, il Signore non voles, perchè gli dava il cuore vincere, con dicendo: Nic--colò non dubitare di questo popolo, io gli conoico meglio di te, io gli gastigherò, e caccerogli, come rubaldi. Niccolò pure pregandolo, non si mettelle a quel partito, e che gli parea meglio trarre patti, diste: fa' quello ti piace. Guardava Niccolò la terra rimanesse in libertà, e'l Signore fosse dispo-·sto, e trattando ciò con uno caro amico istato sempre del Sinore, il quale avea nome Lando d'Ambrogino Beccajo, sendo posto a guardia d' una porta della terra, e veduto, che non era rimedio al fatto, lasciò l'amico vecchio per acquistarne uno nuovo, e in effetto egli aperte la porta a Giovanni Gozzadini, e a Bolognino Boccatorta, con quella compagnia vollono mettere dentro, e fortificarono il popolo, e corsono al Palagio del Signore, e volle fuggire, e gittossi di dietro da una finestra, e su ritrovato, e tagliato a pezzi, e vinsesi la terra pel popolo. Dipoi la gente volle entrare, il popolo non averebbe voluto, Giovanni disse, che non dubitassono, e per conservare le promesse fatte, pensando fossono conservate a lui, e attenute, gli mise dentro, e corsono la terra pel Duca di Milano, e feciono Cavaliere Giovanni Gozzadini, e dove pentava esferne il Signore esso, gli su assegnato provvisioni, e alcun castello, e che si stesse chetamente, e pianamente; il Duca vi fece subitamente fare una gran Cittadella, la quale fu in fortezza in un mele; disseli gli costò col fornimento vi mise, dugentoventi migliaja di fiorini. Venuta la novella in Firenze di tutte le dette cose, a noi parve essere perduti sanza zimedio, perocchè non ci era rimalo gente punto, e 'n Firenze non era roba per due mesi, e le ricolte erano tutte nelle biche, e 'n full' aje. La terra dentro avea assai divisioni, per le molte gravezze, e sì per novità istate tra' cittadini, come potete in parte comprendere, il contado era più istracco, è e più pericolato, che la Città, e non ci era contadino, che non tosse venuto volentieri ad ardere Firenze. Pistoja era in grande (candolo per la parte de' Cancellieri, e Panciatichi, dove per arroto era iltato isbandito Messer Ricciardo Cancel-

orto il Duca, ivi a pochi giorni tutti i fuoi nimici, cioè quei gentiluomini, che anticamente erano futi Signori per rre di Lombardia, o grandi nelle terre loro, o futi da' Vinei abbaffati, come in Parma i Roffi, a Cremona i Cavaleaa Piacenza gli Scotti, a Brefeia i Guelfi, a Pavia quei di ia, e così per tutte le terre fi tollevatono i maggiori, potenti, così Guelfi, come Ghibellita, e alcuni venentiluomini prelono certe provvigioni, per farfi grane noi l' avemmo caro, purche a' Vilconti folle ilceca la fignoria. Appresso nacque iscandolo in quelli, in cui rimafe il governo de' fanciulli, e funne principale cagione lainvidia, che fu portata, e ragionevolmente a Franceschino Barvavara. Questo Franceschino fu cherico del Prete della Duchessa, e perchè egli era molto astuto, e molto inframmettente la Duchessa gli pose amore, e miselo innanzi, ed egli per la molta fua virtù fi feppe mettere, e venne a tanto, che 'I Duca il fece del configlio e ultimamente l'amò fopra tutti gli altri, e fidoffi in tutto in lui, e nella morte e' lasciò la Duchesta, e lui de' principali esecutori de' fatti de' suoi fanciulli, e come è detto, perchè egli era nomo di vile nazione, e venuto di cherichetto si alto, l'astio vi su grande, e levarono una voce, e' si tenes la Duchessa, e ultimamente uno Messere Antonio Porro grande cittadino, e di gran famigliadi Milano, e gran ricco, si dice avea undicimila fiorini di rendita, che si sa, si fe capo a cacciare Franceschino, e con suoseguito levò romore in Milano, e cacciarono coftui, e la Duchefsa, e' figliuoli si fuggirono nelle fortezze, e in tal punto principiò questo scandolo in Milano, che mai non v'è restato già tre anni, e sonvi morti molte centinaja d'uomini, ora da una parte, ora da un'altra, e quando Guelfi. e quando Ghibellini, e quando è sura tolra la signoria da' Visconti medefini, e quando dal Popolo, e quando dalla Duchesta, e quando da Giovanni Maria, ma in tutto Franceschino se ne suggi e na vi ritorno; a Messere Antonio Porro su mozzo il capo a tradimento, che sendo il maggiore, e'i principale nella terra, e

gai-

guidando il tutto, non come signore, ma come vece, e in luogo di Giovanni Maria la Duchella, che era nella fortezza della Torre, mandò per lui, ella avea sospetto di lui, ed egli di lei, pure ella li fe la sicurtà, con dicendo avere gran bisogno parlarli, e per buone cagioni; e' s'affidò, non pensando avesse ardire di farli novità; come giunse su, e prima vedesse lei, s' abbattè nel Conte Guido di Bagno, il quale il prese pel collo, e disse, ora se giunto traditore, e miselo in terra, e segli tagliare la testa prima potesse dire, Domine ajutami, non riebbe però per questo lo stato, ma secesi grande un Antonio Visconti, e poi Meisere Francesco Visconti, e questi sece avve-lenare la Duchessa, e dipoi si divise la terra per metà, l' una metà con Giovanni Maria, e l'altra con Messer Francesco, e oggi la tiene Giovanni Maria tutta, ma con guerra, e con fatica. Simile per l'altre terre su volgimento di stato. Piero Rosso prese Parma, e dipoi gliela tolse Meiser Octo, e su di se Piacenza; dipoi la rubellò "Messere Otto, e ruppe una lega, s' era fatta col Signore di Padova, con Piero Rosso, con quello di Cremona, con noi, e Messere Orto; dipoi si rubellò Messere Otto, dicesi lo fece perchè non gli si dava danari; il Signore di Padova avea promesso darli, il perchè e' sece quello, e tennesi toccasse danari da' Veneziani, e questo è da credere, perocchè, se Messer Otto tenea il fermo, e' si vedea chiaro, che tutta Lombardia voltava. e il Signore di Padova si facea grande, e i Veneziani non se ne contentavano. e però interruppono, e vennono per quelto a rinfrancare lo stato del Duca, che era in rovina. Mentre, che le cose erano in questa forma, il nostro Comune, acciocchè la rovina seguitalle pure intrafatto, ordinò \* col Cardinale Legato, che era a Bologna, che si passasse in Lombardia colla gente tutta, che era accampata a Bologna, che erano più di quattromila cavalli, e dovea passare il Conte Alberigo, che allora era a soldo con noi disteso con seigento lance, e in Lombardia aveano ricetto da tutti quelli, che s'erano rubellati, e da Messer Francesco Visconti, il quale avea rinnegata per carta Parte Ghibel- .

<sup>\*</sup> Agli otto di Marzo 1403. Piero Rosso s' impadioni di Parma.

<sup>\*</sup> Meßer Ugo Cavalcabo.

<sup>\*</sup> Otto Buonterzo .

<sup>\*</sup> Baldasser Cuscie Cardinal di S. Enstacbie.

bellina, e confessato Parte Guelfa, e in ultimo ordinato quefto dal nostro Comune, e sollecitando il passare di là il Cardinale, e Carlo Malatefti davano indugio, perchè non aveano voglia di pallare, ma ben teneano ragionamento di volere Bologna, minacciando di passare dove e' non s' accordassono di darla, e infine fotto queste minacce il Duca accontenti, che Bologna fi deffe al Legato, si veramente, che non venifie con fue forze in Lombardia a' danni fuoi. Il Legato fu contento a questo per configlio di Carlo Malatesti, il quale dubirò, noi non ci facessimo maggiori , e distacessimo chi ci pettoreggiava , per la quale cola e' v' era grande lospetto , ed egli , e' fuoi questo ragionamento si tenne per lui legretamente, cioè, se ne guardo da noi, e mai conferi col nottro Commissario alcuna cola, e fatto l'accordo, e' feciono le carre fanza dire, o fare richiedere \* Melser Vanni, che era pel Comune, ol' Conte Alberigo, che era a nostro soldo. Richiete il Marchese di Ferrara, e non volle acconfentire, se non acconfentia il Comune di Firenze, di che e' feciono quell' accordo fotto certa pena a qualunque collegato, non ratificade, e questo potes fare il Papa, perocchè ne' patti della lega fu, che potelle fare pace, e tregua, e accordo a fua posta, e che quello faceffe effo, noi, e gli altri eramo obbligati ad offervare, e fare; entrò in Bologna Melser Baldalsarre Cofcia Legato del Papa a di \* . . . . . . . 1403. Sentiffi in Firenze quefto impiaftro, tenemmoci ingannati dal Legato, ma riputofi il difetto da Carlo Malatefti, e da lui ce ne tenemmo gravari, e a quefto mai fi ratificò, ma con ambalciara fe ne fe doglianza al Papa; dimostrò di sapergliene male, e del ratificare, o nò lasciò in nostra libertà, il perchè cercammo con altro modo offendere i Vilconti, e averemmolo pure fatto, le non che vis'interpolono i Vineziani, come è fatto memoria dinanzi, cioè, che dopo la prefa di Bologna fi fe la lega di Messere Otto, e del Signore di Padova, e di Ferrara, e di Messer Francesco Visconti, e d'altri nimici de' Visconti. Fu interrotta, come è detto.

In questi tempi, o poco di prima, nacque a Morello di Pagolo Morelli un fanciullo ma chio della donna sua la Catelana in Domenica, e in di di Pasqua di Reserrosso, ciò sua di 15. d'Aprile 1403. dopo le 22. ore, l'andare d'un miglio, o poco più Battezzossi a di 16. in Santo Giovanni, e mette fonti

mag

<sup>\*</sup> Meffer Vanni Castellani.

<sup>\*</sup> A di 3. di Settembre 1403.

Veg-

Veduto in tutto la fortuna ci levava dall' impresa di Lombardia, e veduto, che per se medesima rovinava il Comune di Firenze, lasciò al tutto quella impresa al Signore di Padova, e a quello di Ferrara, i quai Signori d'accordo si misono a volerne una parte, e secesi il Signore di Padova a Verona, e quivi colto issorzo loro, e col nostro Domenico ingegnere, cercavano l'acquisto. In Verona era Messere Ugolotto Biancardi Luogotenente del Duca con dugento lance, o circa.

Il Comune di Firenze non istette però in ozio, ma sempre contrastò di quà i nemici, cioè Perugini, Sanesi, e Pisani, i Conti di Bagno, e Andreino degli Ubaldini, e Bustaccio, e Ciapettino degli Ubertini, e 'l Conte Antonio da Palagio; e infine Jacopo d'Alamanno Salviati colla forza del Comune dissiè i Conti di Bagno, e tolse loro più di quaranta fortezza, e 'l simile ad Andreino, che poche glie ne restarono, e quelle poche non averebbe tenute, se non che Carlo Malatesti, e 'b

Teforiere del Papa gliele rifornirono più volte.

Fatto l'acquisto di Bologna, tornò Jacopo d'Alamanno in Firenze a dì .... e ven-ne a scavalcare al Palagio de' Signori, e' Signori scesono alla ringhiera, e fecch Cavaliere per le mani di \* Messer Lotto, che era Gonfaloniere di Giaffizia, e donogli il Comune una bathuta fornita d'oro, e la spada, e gli sproni, e la insegna del Popolo collo ilcudo, e colle coverte d'un cavallo, cioè il cavallo covertato, ma rimandò il cavallo; credo fimile ebbe da' Capitani della Parte, e in quella mattina menò moglie la figliuola di Piero Fastelli, che era Vedova. Questo onore gli su fatto, non tanto per lo acquisto fece colla forza del Comune, ma perchè e' si portò lealmente, che di cosa s' acquistaffe, mai volle, o decimo, o nulla, nè mai fece ricomperare, o altra niuna civanza, com' uno soldato, o fante a piè, mai volle ricevere dono, o presente, che aveva il modo arrecarne duemila fiorini di masserizie, e di ricchi fornimenti, che trovò in cala di quei Gonti, mai non volle nulla, tutto fece rassegnare al Comune, e perchè di questi si trovano pochi, si fe onore a costui per dare esempro agli altri.

<sup>\*</sup> M. ser Lotto Castellani entrato Gonfaloniere e Calen di Settembre
1404.

Ancora convenne al Signore di Pifa Messere Gabhriello pigliare partito, perchè dal Comune era molte oppressato, e
messo a partito di perdere lo stato suo. Mandò ambasciadorial

\*Luogorente del Re in Genova, ciò su Bucicaldo, e a lui in
vece del Re s' accomodò con patro di dare al Re ogni anno
un falcone pellegrino, e due corsieri, questo sece Bucicaldo
da se, e perchè piacque a' Genovesi, e acciocchè e' s' accordasse questo, e' diè le fortezze della terra, e del contado
nelle mani di Bucicaldo, ed egli stava, come Vicario del Re
in Pisa, e fatto questo, Bucicaldo mandò uno ambasciadore in
Pisa con pieno mandato, il quale prese per caria tutte le tenute, e misevi a guardarse, chi Bucicaldo volle, e tutto an-

dava per fuo lenno.

1 Sanesi erano similmente oppressati molto dal nostro Comune, il quale si era collegato co' gentiluomini di Siena, i quai erano suti cacciati per contrassare al Luogotenente del Duca, e coll'attitudine loro, e delle loro castella, e fortezze, ecolla forza nostra, noi gli avevamo recati a quello, che non pottano più, e aveano perduto del loro contado alcune castella, e non avevano ajuto, nè soccorso da persona, il perchè e' vennono colla coreggia al collo a raccomandarsi al nostro Comune. "Messer Cristosano si trovò Gonsaloniere di Giustizia, e diliberò volerne l' onore, e non ristette mai, che a suo tempo si conchiuse la pace tra noi, e' Sanesi, e i loro usciti, nostri amici, si rimasono abbandonati, e ne' patti tra noi, e lo-

Messer Cristofano Spini Gonfaloniere di Ginstinio.

<sup>\*</sup> Gio: Lemeyngre detto Buccicaldo Marescial di Francia Luegottuente per lo detto Re in Genova.

to si fe, che noi rendemmo da cinque castella, aveamo delle loro, ed e' ci renderono solamente Marciano; e Lucignano si rimase a loro, che era quello, perchè noi avevamo guerreggiato tanto tempo. Questa pace dispiacque a tutti quegli cittadini, i quai sono possenti, e sono dal Comune onorati, a chi ella piacque, furono genti malcontenta, o con grande gravezza, e gente ignorante. E quanto, che a me dispiacque, ponghiamo, che io sia de' gravati, ma io vo' meglio alla Città, e al bene, e onore del Comune, che io non voglio alla mia ispezieltà, perchè si vedea certo, che in poco tempo, non che Lucignano, ma noi avremo avuto degli altri migliori, pure che noi avestimo voluto; e questa pace su nondimeno con onore, perocchè ce la domandarono, e vennono in persona a farla nel Palagio de nostri Signori; e 'l Comune magnanimo volle dimostrare essere grazioso, a chi si pentiva, e aumiliava. Conchiusesi a di 6. di Aprile 1404, e a di 7. si bandi la detta pace, e di ciò si fece gran festa, e giostrossi.

A dì 11. Aprile 1404. in Venerdì ci venne l'Ulivo della Prefa di Verona, e come Messere Guglielmo della Scala, coll'
ajuto del Signore di Padova, l'avea corsa, e fattosene Signore, e dipoi a dì 2. di Maggio ci su novella, avea avute le sortezze, e allora si se suoco in Firenze, e pe' Signori, e pe'
Cittadini; secesi mezzo Cavaliere Messer Niccolino di Messer
Vanni a Verona, per le mani del Marchese, volle ancora fare
Vanni di Carlo, ma e' su savio, e disse, volea prima avere da
poterla tenere, che farsi Presa Verona, al Signore crebbe l'
animo, e non gli sofferse l' animo aver fatto Signore Messere
Guglielmo, il quale e' s' avea sempre allevato, e tenuto come fratello, solamente per venire una volta a questo passo,
ma e' deliberò subito volersa per uno de' suoi figliuoli, e Mesfer Guglielmo, e' figliuoli fece morire segretamente, e prese

la Signoria per se.

A dì 18 d'Aprile 1404. mandò Bucicaldo a Firenze uno ambasciadore Francesco, il quale per parte del Re di Francia, significò al Comune la impresa di Pisa, e come da ora innanzi ogni osfesa, che sosse fatta a' Pisani, si riputerebbe il Re satta alla sua persona, e quella vendicherebbe. Non su costui veduto, nè udito volentieri, e sugli risposto, come i suoi antecessori noi avevamo sempre avuti in riverenza, e divozione in sui, e mai contrassatto a niuna sua volontà, ma sempre cercato magnificare, e aggrandire la sua dignità, come divoti sigliuoli, e servitori della Santa Corona, e che della impresa, e

diceva efferfatta pel Re, di quelto noi ci maravigliavamo, e non credevamo punto, che quello folle di volontà del Re, conciofoffecofache in Pifa fuffe il noltro nimico, e quello che molte volte il padre, e' igni aveano cerco lottomestere la noftra libertà, e che a noi era lecita la vendetta contro al Signore di Pifa, e contro de' Pifani, e che alcuno con giusto titolo, questo non ci potes divietare, ma perchè ello diceva queflo per parre del Re, noi cercheremo fapere il cerco dalla perions del Re, e con lui finmo certi rimanere d'accordo, come fempre noi, e' noftri antichi eramo ifteti. Partiffi l' ambafeisdore . e rapporto a Bucicaldo la resposta; e in queigiorni ilcaricò una nave di mercanzia de' Fiorentini a Genova, la quile mercanzia e' fece tutta torre, ed eziandio quella, che era in Genova, e tutti i danari, e crediti feiflaggire, e più, che fece lostenere tutti i Fiorentini, e dipoi gli latciò con iodamento, e' non fi partirebbono. Di qua' fi fcrifle pe' noftri Signori; che noi ci maravigliavamo del cafo, e che gli piacelle refiturci il noftro. Or quefto avea egli fatto perche quifirigionò levarfi da Genova, e non trafficare co' Genoveli, nè eaiandio caricare fu' loro navili. E già aveamo prefo secordo col Signore di Piombino, e penfavamo fare per quel Porto i fatti noftri , e così s' era iscritto pe' mercatanti di fuori. A' Genovefine fapea male, e dolevaniene, i Pitani pregavano, e' non ci rendeffe la mercanzia, fe noi non gli afficuratimo, e facessimo a loro senno. E' vi si mandò ambasciadore Buonaccorfo Pitti, tenealo in parole; iscrisseli in Francia, e mandovvifi ambifciata; ifcufoffi il Re dell'imprefa di Pifa, e non glie ne parve bene, e comandò, che la mercaranzia ci fosse rendura. Quello, the s' era farto per Bucicaldo, era con velossà del Duca d'Oriense, ma il Re non volle mai ricevere il censo da' Pisami, nè farci contro di nulla. Dipoi andò a Genova per ambasciadore Messer Rinaldo degli Albizzi , Messer Tummato Saccherti, e Metser Filippo Corfini, ed eravi Beonaccorfo, illettonvi più, e più settimane, e infine per lettere, che il Re scriffe, e perchè noi ci legammo a molte cose, come e' volle, e' rende le mercanzia malvulentiera, perché sil se l'avea incorporara, e di fatto su carica, e venne a Lucca, e dipoi in Firenze, e per la promessa, e sodamento fatto s' Pilani non fi fe più novità alcuna, e la trada andava ficuraper loro, e per noi; ma e' non era Fiorentino, che avelle avut ardire di trafficarvi, flavamo pianamente, e cercavamo e col Re di Francia, e col Duca d'Orienti, a con Sucicaldo, e co

Pifani, e col Signore fogretamente fare i fațti nostri, o almanco isvilupparei degli obblighi, a' quai per forza ci eramo ob-

Migati -

. În questi tempi il Signore di Lucca ci volca giugnere al canzo, vedea i bilogni nostri, e noi non volevamo ulare nè a Genova, ne a Pila, ed e' ci vedea sanza Porto, e avealo caro, e volentieri ci averebbe vietato il suo, se non che per la ingordigia del danaro si farebbe pure arrenduto, e il bisogno ei facea chindere gli occhi, e volentieri ci lasciavamo ferrare, perchè ei avelle confentito il Porto, e non ci mandava mai per ambalciadore, le non il maestro Andrea, che cantava de' l'aladini, e erangêro contadino, e aves bando di quà, e ciò facea per diligione, e ei sece molte volte ricomperare per biscazzi. che ci facea, e ei è sempre convenuto fare vista di non vedere, e ei à suro più nimico di quello, ch' egli ha copertamense potues fare, che non fu mai il Duca. Ma per tornare a' fatti del Porto, e' ci condusso a tanto, che noi ci arrecavamo a darli, oltre alle dogane, e gabelle, e passaggi, trentasei migliaja di fiorini in dodici mesi. E quando e' vide, che noi le averemmo volentieri fatto, ed egli se ne tirò addietro, pensando averne ancora più, il perchò a Dio credo ne venne fa-Ridio, che questo vermine ci facesse con diligione ricomperaze. Avvenne, che Messer Gherardo d'Appiano, Signore di Piombino, ci mandò a profferire il Porto di Piombino, libezo, e sanza alcuna ispesa, eccetto che cinquanta lance, le quai e' tenes in nostro servigio per salvarci la mercanzia, allora ci. accordammo con lui, e lasciammo quel traditore del Signore di Lucca, il quale affegatò, quando fentì aveamo conchiufo con Messer Gherardo. Egli è grande nimico del nostro Comune, e bene l' ha dimostrato molte volte a certi disastri avvenuti al mostro Comune, e se nulla ha fatto di bene, l'ha satto per pretta paura, e per potere più assicurarsi in questi inganni, e pradimenti, e si crede [e iu sono di quelli ] egli ispende assai danari in questa terra per essere sostenuto. Ma lodato Iddio. che per quella baldanza egli ha tanto fatto, che gli è manifesto a tutto il popolo i suoi tradimenti, e permetterà Iddio, che e' sia fatto ricredente dal nostro giusto Comune, e Popolo Guelfo, e libertà d' Italia, la quale in dispregio de' catzivi Iddio manterrà sempre.

Domenica a di 20. di Luglio 1404. sonate di poco le sedici ore, ciò su al tocco di nona, nacque a Giovanni, e a Mona Caterina sua donna, un fanciullo maschio, e questo su il primo,

il quale nacque in casa mia nel borgo di Santa Croce, che Iddio gli dia grazia vi posta istare, e abitare con migliore grazia di me. Battezzosti in S. Giovanni a di at. detto, posegli nome Jacopo, e Domenico. Tennelo a battesimo donna Telda, donna d'Aliso, e Maria Ermellina, stà a Prato. Dio gli dia vira, se dee estere il meglio dell' anima sua, ha nome per Jacopo

Arnolfi .

Come dinanzi dove si fece menzione delle novirà furono negli anni Domini 1393. è scritto, che la balla si diè agli ottuntuno. la quale s' intese pe' più fosse per anni cinque, dipoi durò per insino a questo di, e durava sempre, se non fosse levata, ritrovandosi Gonfaloniere di Giustizia Pagolo Carnesechi, dopo Messer Cristofano. Gli venne voglia, perchè da molti cittadini ne su consigliato di levare la balla agli ottantino, del porre il danaro, ed eziandio del mutare la imposta delle prestanze, e a questo sare bisognavano le quarantacinque save nere, cioè Signori, Collega, e degli Otto, e così l' ebbe rutte, e levossi quella balla a di 20, di Giugno 1404. Il Popolo ne su molto heto, ma uomini da guerra ne furono molto do-

lenti, che Iddio ci riftori.

Dopo Pagolo Carnefecchi entrò Gonfaloniere di Giuftizia, Lorenzo Macchiavelli, e de' compagni fuoi fu Antonio di Cipriano Mangioni, chiamato Mangione, e fu con questi Signori il medefimo Collegio, che era futo con Pagolo, che era Gonfiloniere di compagnia Niccolò da Uzzano. Ricordo solo quei nomi, che furono principali a dare il modo, el'ordine a quello fi fece. Quetti Signori co' loro Collegi deliberarono di fare uno fquittino del quale non folle borla, ma chi vincelle il partito, e foste d' età d' anni trenta, o più, foste mello nella borfa del 93. e chi avelle anni 20. foffe meffo nella borfa del 98. in calo non vi fulfono entrati prima, e di minore eti non porefle effere imborfato, nè eziandio ire a partito, a questo bilognò ancora le quarantacinque, ed ebbonle, perchè tecono, che gli Otto vi fosiono a farlo. Feciono ancora per legge, non potelle ellere a farlo per arroto, chi non folle istato de Signori, o Collegio, o Capitano di Parte dall'ottantuno in gal-Tutto fi diliberò, e il detto fquittino fi fece al rempo di queth Signori , che furono di Luglio , e d' Agotto 1404. Fuptt arroto a farlo Giano di Giovanni Morelli, fu chiamato di le copo di Piero Buonaventura, che era Gonfaloniere del Lot nero. la quell'anno abitammo Morello, ed io Giovanni il. .

a quello iquittino fummo portati da Jacopo de Parro, emb.

che perchè noi non eramo prestanziati là, non potemmo aver quel buon luogo, averemmo avuto, ma e' ci fe quell' onore. gli su possibile nella portata, perchè questo isquittino ne porgave alias, e fi fece per Morello, e per me quelle preghiere, che furono polibili a poter fare, e non si perdonò a niuna fatica, o ebbesi riguardo a niuna onestà d'improntitudine, se si giovò a niuno, non so; ciò che sia seguito, si vuole riputare per To meglio, e non no pigliare isdegno, ma vincere la ingratitudine coll umila, colla cortesia, e col fara volere bene a chi th penfi ti voglia male; e quelto fia quel modo, ti farà onore. Ancera il free si tempo di costoro tutti gli squittini degli infici di favri, 2' quai Morello, ed io, andammo folo a quei per quartiere, s' nove maggiori, e agli undici andò di noi fefamente Giano Morelli. Questi squittini furono contro alla vo-Iontà di molti fotto ael reggimento, e spezialmente contro alla volente delle famiglie; e quello per sospetto di melti popolari, i quai d' topatano non esfere loro amici; ma i' credo non bifogtir loro quello fospetto, perchè tale è nimico, e vuole male à chi regge, non è per altra cagione, le non petchè tron fa parte di quelle bene, ch' è comune, intendi a chi non fe l' ha tolte per suo male operare, ma a chi ha satto, e sa Buoni portanienti, coltui non fi dee avere a Ichifo, ne torgli l'onore fuo, e quando ta il facetti, egli averebbe ragione a odiarti; ora io credo, e già fi vede in gran parte per isperienza, che chi si trovò a rendere le fave, su largo in tutte le persone de bene, e antiche a Firenze, e spezialmente alle samighe. Quelto fi vede per le tratte già fatte in certi Gonfaloni. E di questo ne fatto memoria, non ad altra fine, se non per informarvi de modi si vogliono tenere a acquistare l'onoranza da il Comune a' suoi cittadini, cioè con fare bene, ub-Bidire alle leggi, rendere onore agli uficiali del Comune, a' cittadini molto onorati, agli nomini antichi, e alle perione da Bene, e a loro ri da a conoscere, a loro ti raccomanda, e ricorda le operazioni buone de' tuoi passati, e non lo cercare per altra via, che è di troppo pericolo, e le più volte ti viene farro contró a te, e non tanto conero a te, ma tu fotterri, chi è flato, e dec estere mai di te.

Voi evete inteso dinanzi, come il Signore di Padova prese Verona, della quale impresa i Viniziani ebbono forte a male, per tema sion si successo di Padova l'avesse lasciata a Messer Guglielmo della Scala, e' rimanezno contenti; ma vedato, e' la veste aperse, e' diliberarono,

se non la lasciasse, fargliela lasciare, e veduto, ch' egli era diliberato volerla per se, che così rispose a' Viniziani, i Viniziani si collegarono col Signore di Mantova, e col Duca di Milano, feciono certa composizione, perocchè il Duca temette del Signore di Padova, perchè era suo nimico, e poi non vedea niuno atto a difenderlo, quanto era esso, e acciocche questo non seguisse, e che i Viniziani non si contrapponessono alla sua volontà, e' diliberò dare a' Viniziani cinque delle sue terre, le quai confinavano tra con Padova, e con Verona, e trall' altre fu Vicenza, la quale credo sia in mezzo tra Padova, e Verona, o veramente sono in luogo molto offendibile contro a lui; e avute, e prese queste terre, e' soldarono gran gente, e toltono per Capitano Malatefla da Pefero, e fecioafi a Verona, compiuta la ferma di Malatesta, il cassarono per sosperto, e feciono Capitano Paolo Savelli. Il Signore lasciò in Verona Messere Jacopo suo figlinolo con poca gente, perchè non n' avea; pure sece gran retta, e la nicistà della vettuaglia gli fece perdere la terra a dì . . di Giugno 1405. Rifuggi Melser Jacopo nella Rocca, e dipoi si rende salve le persone; disrongli i Viniziani il salvo condotto con venticinque compagni, ed egli credendo gli fusse attenuto, uscì di Verona, e andavasene a Padova, su preso da' Viniziani, e mensco a Vinegia, e tenuto in prigione a huona guardia; e quando allegê il falvo condotto, difiono gli aveano dato per deutro, manon per fuori. La mortalità fu grande in Padova, e nel campo, e morivvi Paolo Savelli. Feciono dipoi Capitano Messer Galeszzo da Mantova: aveano ancora preso i Viniziani il Maestro Domenico Ingegneri, e missonlo in una oscura prigione, e dipoi ne'l trassono, promettendo fare molto danno al Signore, e ben l'antenne loro. Veduto il Marchese le cose andar male, e che soccorso non aveano da persona, s' accordò co'Viniziani, e'l Signore di Padova rimale solo, e a tutti n' increscea, ma niuno diliberò mai atarlo. Ebbono i Vineziani gran sospetto di noi, perchèciera pure amico, e avremmo voluto avesse vinto, e di ciò molto largamente si parlava, e per sospetto di noi tennono sempre uno Ambasciadore in Firenze, con nostro volere. Or fatte molte difeie, e molte belle prove il Signore in difensione dello stato suo, e veduto non avere riparo, cercò d'accordarsi, e vollono i Vineziani daili sessantamila ducati, e' suoi arnesi, e le persone porre in luogo salvo, questo si recava a sare. Dipoi sentì, noi pigliammo la Cittadella di Pila, il perchè si tirò indietro, avendo pure upe-

ranza in nol. Dipoi sentì la perdemmo, egli averebbe voluto seguire, e i Vineziani non vollono, e vedutosi in estremo i Padovanis'avvidono e' si volea dare, il perchè e' feciono prima di lui, e dieronsi essi; e' se n' andò nella Cittadella, e dipoi rimase d'accordo con Messer Galeazzo, che voleva ire a Vinegia, e dove e' non fosse d'accordo co' Vineziani, e' vo-lea gli promettesse renderli la tenuta libera, Messer Galeazzo gliele promise, ed egli lasciò la tenuta, e quando e' passò di fuori pel campo, e' lo presono, e dissono, che se ne voles fuggire, e menaronlo preso lui, e l'altro suo figliuolo, credo Messer Francesco terzo; e preso la terra di Padova tutta libera a di ..... 1405. il Signore fu in Vinegia innanzi al Doge, con molte invenie, domandandò perdono. Fugli racconto ogni beneficio fu mai fatto a lui, e a' fuoi da quella Comunità, e appresso ogni male, che egli, e' suoi aveano mai fatto. E dipoi il mandarono in S. Niccolò da Lido, e facevanlo bene guardare; poi feciono configlio, e missono di tagliargli la testa molte volte, non si vinte mai; di condannarlo. per sempre in prigione lui, e i figliuoli, e non si vinse; d'avvelenarli, questo si vinse; furono messi in prigione, e dopo a pochi di avvelenati, e furono vituperosamente sotterrati, e non l'uno ove è l'altro. Penarono i Vineziani ad acquistare Verona, e'l contado, e Padova, e'l contado, diciotto mesi, ed ebbono di spesa il mese circa di settantamila ducati; e su di taneo la fortuna loro favorevole, che presono la Città, e le persone, che le signoreggiavano, che se il signore fosse campato libero, o qualunque de' figliuoli, averebbono racquistata la loro terra, e se non l'avessono racquistata, averebbono tenuto in ispesa, e 'n gelosia i Vineziani. Gli su contro ogni cosa, e gli fu contro Iddio, che vi mandò grandissima mortalità, e su assediato di pane per modo andò lo stajo in tre ducati alla mi-Sura nostra; vino non avea gocciola, nè acqua, perocchè pozzi v' ha pochi, e' fiumi gli furono secchi, e l' assedio fu sì grande, che più di quattro mesi vi stettono le porti serrate. che mai nicì, o entrò persona dentro, o fuori, e denari non vi avea per comperare un pane. Sicchè e' venne al disotto in tutto d'ogni cosa prima fosse vinto, ma e'perdè anche il tutto a un tratto.

In questi tempi, e come in parte è detto, prima dinanzi per lo Comune di Firenze, si tracciava d' avere Pisa, o di poterla guerreggiare, e comecche, chi ha danari, e vuole ispendere, ha sempre ciò che e' vuole, o in gran parte, noi ne prof-X4

ferimmo tanti a Bucicaldo, e al Signore di Pisa, e al Dasa & Orienti, che dove contra di noi erano inacerbiti, e' si cominciarono a arrendere, e a addolcire, come il mele, e stavano a udire il suono de' molti fiorini molto volentieri, e cominciarono a dare intenzione. Ora noi, che siamo sì frettolosi, che mill'anni ci pare d'avventare, parve a' Signori, Messer Mase s' abboccasse con Messer Gabbriello Maria, e quelto su a' confini del nostro, e suo contado. I Pisani il senzirono, presente sospetto, e addieronsi del fatto, e in esfetto uno cittadino di Pila, chiamato Melser Rinieri Saccio, era Raspante, cioè degli amici del Signore. Sentito quello semplice accozzamento. il quale non giovò niente, nè era di bilogno, perocchè fava il ragionare con Bucicaldo, andò al Signore, e diflegli: Noi sentiamo, che voi ci volete vendere a' hiorentini, di quefto ci maravigliamo, perchè da questo popolo siete amato, e non vi bilogna dubitare; e le pure diliberalle non volere la fignoria. che gli piacesse lasciargii liberi, e che se gli bisognassono denari, e'ne' darebbono quelli ei volesse, il Signore dimostrò cruecio, e disse, che questo non era, nè potrebbe mai essere, che quelli penfieri, e ragionamenti non gli piacevano, e che a quefto non pensassono, nè desiono fede, nè avesionne alcuno pensiero, o ragionamento, e che se ne sentisse alcuna parlanza, che dimostrerebbe loro, che gli dispiacesse. Messer Rinieri fi parti, ed ivi ad alcuno di cresciuto il sospetto, e' s' accozzà colla parfe nimica a lui, e nimica al fignore, e diffe loro: fratelli io tento, che il fignore ci vuole vendere a' Fiorentini, e pertanto, comecchè noi siamo stati per lo passato, a questo noi vogliamo, e dobbiamo essere fratelli, e riparare a questo con voi infieme, acciocche noi non vegnamo nelle mani de' noffri, e vostri nimici. Queste parole piacquono a' Borgolini moho, perchè in questo non poteano altro, che avanzare, e in estetto d'accordo, e infieme l'una parte, e l'alcra di nuovo fi dolfono di quello, che sentiano con Melser Gabbriello, e dilsongli, che in cato egli non riparatle a questo, riparerebbono eglino. A questo si scusò Messer Gabbriello, e conformili, e perchè vide costoro male disposti, non volle sar loro quello. che averebbe voluto per tema di peggio, ma pure gli rispose sì del fospetto, e sì delle parole usavano, con alcune oneste minicce. Partironsi malcontenti, ed ivi a pochi dì, ciò su a dì 27 di Luglio 1405 S' armarono tutti, levarono il rumore, viva il popolo, elipertà, e muoja il tiranno. Il Signo,e si sirò nella Cittadella colla madre, e diporperduta la terra, e'le

n' ando a Sorsano, e la medre Maria Agnelina ando a Gonova, e face carta della Città, Contado, e Distretto di Pisa a Buciesido, e dielli la senura, cioè la Cittadella di Pisa, ed esso la zifornì di Genoveli, e di Franceschi, per modo, che la guardavano bene. In queste novità il ragionamento cominciò a farsi più innanzi con Bucicaldo, che 'l Signore di Pisa mai n' avea voluto ndire nulla, e sempre disse a chi glie ne parlava, i' voglio i Signori Fiorentini per padri, e maggiori, e ciascuno cirtadino per fratello, e voglio, che a Pisa eglino usino con quella ficurtà, e franchigia, che mai c'ebbono, e di questo gli voglio bene sicurare. Volea dire nelle castella, cioè in sicuni. ma la fignoria voglio per me, e vivere, e morire Signore da Pila, e mai non farò d'altra voglia per infino, che io fossi coll' acqua alla bocca, e toccavasi colla mano tra la bocca, e'lnafo. Chiese Bucicaldo dugentocinquentamila fiormi della Cittadella, e di Ripafratta, che altro non dava, ne tenga, eccetto che Livorno; noi ne profferimmo cento, ed egli pennong: a duzento Mandovvisi Gino Capponi, e ser Benedetao de Lando Fortini, e Niccolò Barbadoro, e fecionne il morgano, a: Messer Gabbriello diè la parola con dicendo: i' lono contente. vendere Pisa a' Fiorentini, perchè i' sono nell'acqua insino dove i' disti. Il mercato istette in questa forma, che si vende Pile, e'l Contado, con ogni ragione, che vi avea Melser Gabbriello, e Messer Bucicaldo, e di questo ci facea le cares piene a nestro senno, e davaci la Cittadella, e Ripafratto, e noi ali dieno il terzo di dugentomila fiorini allora, e 'I rerze: del di della senuta a mesi sei, e l'altro terzo insino in dugenzomila fiscipi dobbiamo dere acquistata Pila, o eziendio:facendo co' Pifani alcuno accordo, ed e' promife darci l'ufo di Livorno, come di cosa nostra, ma non la tenuta, e di questo si feciono le carre piene, quanto si seppe vedere pe' savi nostri, e suoi, e a di 24. d'Agosto 1405. mandò il nostro Comune la gente dell' arme a pigliare il possesso, e la zenuta della Circadetla, e pesserono allato alle mura di Lucca. Di prime a di 20. d' Agono si feciono i Dieci per sei mesi, \* cioè Meiser Lorenzo d'Antonio di Niccolò, e Niccolò da Uzzano. S. Croce, Messer Filippo Magalotti, per grande Francesco de' Pulci, per artefice Antonio di Vanni Mannucci. Santa Maria Novella. Messer Rinaldo di Giannozzo Giansigliazzi, Messer Gristofano d'Anfione Spini. San Giovanni, Bartolommen Valori, Pago-

<sup>\*</sup> Lorenzo d' Antonio di Niccolò Ridolfi.

Perduta la Cittadella per noi, i Pisani rimessono gli usciri. i Gambacorti, e quei dell'Agnello, e giuraronfi infieme essese fratelli, e udirono Messa di pace, e di unità, e comunicarouti con grande folemità tutti, e con pianto, e grande amore, e grande tenerezza abbracciaronfi, e baciaronfi in bocca, ma questo amore durò pochi dì, che quelle parti Raipanti, e Bergolini cominciarono a infospettire l' uno dell' altro, cotcando ciascuno, che era uso alla signoria, ritornare nel prime istaro, e de'. spoi Antichi. E di ciò avvedendosi un cittadino Pilano, il quale si nomina Piero Gaetani, sendo nondimeno grande, e alto, e di quelli della balla, per sema de Gambacorti si rubellò, o partissi da Pisa, e prese la Rocca di Peccioli, e dipoi s' accordò co' Fiorentini, toccò danari, e diè la tensta, e su contradio a' Pisani, perocche per sua operazione fi acquistò molte fortezze de' Pilani, ed egli era bene preminto di tutto. Segui, che Giovanni Gambacorta fi fe Signore di Pi-E. lotto colore di farci contenti, cioè dimostro, ovvero diè ad imendere a' Pifani, noi ci leveremo dalla imprefa, quando fentisemo la fignoria fia nelle loro mani. Significocci la novella a di 26. d'Ottobre, e mandocci l'ulivo a ore due di notte. La siulcita di quelta fignoria legul che egli vendicò Melser Piero, \* e molti Raspanti sece morire, e molti ne cacciò, e l'avanzo zubò, e trattolli per modo, non posione starnutire, se sen s' appoggiano al muro, sì sono indeboliti. I Florenziai non hanno svuto altro da lui, che dagli altri, ma piuttofto fi comprende maggiore animolità verso noi.

A dì 5. Ottobre 1405. in Lunedì tralle undici, e le dodici ore nacque a Giovanni una fanciulla femmina della sua donna Caterina, battezzossi Govedì mattina il dì di Santa Riparara, ponemmole nome Gostanza, e Riparata. Tennela a battessmo Maria Lorenza di Matteo da Quarata, e Maria Gemma guarda la Caterina in parto. Iddio le dia buona ventura in salure della

fua anima.

Adì 30. \*di Dicembre 1405. a fera nacque a Morello della sua donna Catelana uno fanciullo maschio il di di Santo Andrea, poseli nome Andrea, e Lionardo, e a dì 14 di detto mese, e anno, il recò la balia del piano di Ripoli, morto, pensammo l'assogasse. Sotterrossi in S. Jacopo tralle sosse. Iddio benedica lui, e gli altri nostri passati.

.

\* Gies Novembre.

<sup>\*</sup> Messer Piero Gambacorti ucciso dall' Appiano.

A dì. di Dicembre 1405. Mandarono i Vineziani uno famiglio in Firenze, il quale fignificò a' Signori, come i Vineziani aveano presa Padova, e 'l Signore, e due suoi figliuoli uomini. Ebbesene in Firenze dolore, e non avremmo voluto, comecche non se ne scoperse il Comune in niuna cosa contro a' Vineziani. Dipoi i Vineziani seciono morire lui, e i figliuoli di veleno, ovvero gli seciono istrangolare, e sotterrare in diversi luoghi vituperosamente, e come prigioni mendichi; su

tenuta crudeltà.

Del mese d'Aprile, e a di 12. anno 1406. si pose campo a San Piero in Grado, di sotto a Pisa sull'Arno, e andovvi due mila cavalli, e mille cinquecento fanti, tra quei era 400. balestrieri Genovesi, e duemila palajoli, e marrajoli, e andarono per porre due bastie sull'Arno, e per incatenarlo per torre il passo della marina a' Pilani. Fevvisi questo campo da Livorno, e da Genova, ovvero dalla Riviera, penolli tre mesi innanzi avessono interamente compimento, e fossono fornite, Millesi a guardia nell' una il Conte Antonio da Montegranelli con quattiocento fanti, e nell'altra il Conte Gioacchino da Montedoglio con altrettanti, e con quel fornimento seppono chiedere. Infra questo tempo, si penavano a compiere, veniva a' Pisani circa di seimila moggia di grano, il quale avevano comperato in più luoghi, e a un tratto vennono ventidue legni tra Galee, e Navi, Brigantini, e Cocche, ma erano male in punto, non vidono da potervi entrare, perchè era già messa la catena dall' una bastia all' altra, e poi eramo forti in mate di sei Galee, ed in terra, come hai udito. Soprastettono circa d' un mese in mare, prima venissono a zusta, poi ne. furono da' nostri prese parte, e gli altri s' arrenderono, salvo i legni, e le persone, e noli, e 'l grano dierono, il quale si mile in Livorno, e quivi istette a nostra perizione. A di dieci di Luglio si partì il campo là, e accamparonsi a Pisa in tre campi, e da tre parti della terra.

Infra questi tempi iscuri, e spiacevoli per me, in quanto alle sconce, e disordinate gravezze, che io ho, e sempre ho avute, o di poco innanzi, ciò su Lunedi mattina a di 19. Maggio 1406, prese male Alberto mio primo figliuolo con slusso di singue del naso il di dinanzi, e la notte dinanzi per tre volte gli usci prima, ci avvedessimo, che avesse sebbe, e dipo: Lunedi mattina sendo esso alla scuola gli prese la febbre, e ruppesi il sangue del naso, e ruppesegli lo stomaco, e uscita di corpo, e come piacque a Dio, e vivette infermo sedici di,

ne' quattro primi istette in fine, e dipoi migliorò, e visse in grandistimi tormenti, e affanni infino a Venerdi notte a ore tre. e a di q. di Giugno. La malattia fu questa, egli ebbe la sebbre continova, che ogni di a fera gli rimetteva, e stava peggio l' un dì, che l' altro. In capo a dodici dì non avendo ritenuto nulla per lo stomaco, gli prese una doglia nel corpo appiè del fegato a capa alla riciditura tralla cotcia, e'l corpo. la doglia fu pericolota di pena, e di tormento, intanto non ebbe mai in di fedici un ora di requie, nè esto, nè chi il Movemava, e mugliò l'empre; egli aves il corpo enfiato, e duso, e parea ispasimasse di pena, e non è sì duro cuore, che di lui non avesse avuto pietà, veggendolo in tanta pena; e' si racenmando moltissime volte a Dio, e alla sua Madre Vergine Maria, facendoli recare la tavola della Denna innanzi, quella abbracciando con tante invenie, e con tanti prieghi, e boti, che non è sì duro cuore, che non fuffe mosso a gran pietà di vederlo, appresso e' sì raccomandava al padre, alla madre, a' parenti, e a chi era prefente, con tanta umilià, e con tanan affezione di parole, che era mirabile cosa. Ultimamente e' fi morì, come è detto, e non giovò l'ajutogrande, e' molei prieghi, i boti, el'orazioni, Iddio volle, avere fine la fus vita. Piaccia a lui avere posto fine all' assano, fatiche, e passioni, che a mio parere portò al mondo insino dalla sua puerizia , poiche da se fesso d' età d' anni quattro volle ire a bottega, in mesi lei seppe il Saltero, in otto il Donadello, e seppe scrivere per modo, che ei mandava lettere di sua mano a' nipoti, e alla madre, quando erano in villa; di nove anni fece latini, e apparò di leggere lettere mercantesche, avea buona memoria, buona lingua, buona ritenitiva, buono afpetto, e gentile, e costumato; era un pocoperitoso, che lorendes alquanto salvatico. La perdita di questo figliuolo su dolore inestimabile al padre, e alla madre, eziandio su dolore a' parenti suoi, che il conoscevano, e al maestro suo, agli sco-lari, a' contadini, e alla famiglia di casa, e così a tutti quelli che il conosceano, o che l' aveano mai veduto. Il corposiripuse a di 5, di Giugno in Venerdi a ore 11. in Santa Croce nella tenoltura nostra nell'andito degli uomini, e con quella onoranza si potè fare, non passando l'ordine. Iddio abbia riposta l' anima in Paradifo, e piaccia a lui prestare vita al padre, alla madre, a' fiatelli, e sirocchie, se il meglio dee essere dell' anime, se no faccia Iddio la sua volontà.

I' non averei mai potuto stimare, che l'avere Iddio diviso

da me il soprascritto figliuolo, passando di questa vita ad altra mi fosse suco, e mi sia sì gravoso coltello, ponghiamo, che molti meh siano già passati dall' ora della sua morte, non fi può per me, nè eziandio per la madre dimenticare, ma di continovo abbiano la sua immagine innanzi, di tutti modi, le condizioni, e' suoi fatti ricordandoci il dì, la notte, a desinare, a cema, in cala, fuori, dormendo, vegliando, in villa, in Firenze, in ogni forma, che noi istamo, e' ci tiene un coltello, che ci passa il cuore. È veramente non avviene, perchè in quello volontariamente ci specchiamo, ma è il contradio, che dal dì si parri da noi, ci siamo dal pensiero di lui istranati, quanto è possibile poter fare, eccetto che dall' orazione. Noi ci pertimmo della casa, e stemmo un mele prima ve ne teressse ninno, e dipoi della camera, non s'abitò per noi in tutta la flase, e dal di n' usci morto a più di mesi dadici non s'entrò inquella per me Giovanni, non per altra cagione, che per sommo dolore; e voglia Iddio, che questo non sia cagione d'affrectare l' ora della noftra vita.

A di 17. di Luglio 1406. si prese Vicopismo pe' Fiorentini a ora di terza, presessa patri, eravi dentro poca roba da vivere, eccetto, che vino v' era per tre anni. Arrenderonsi per istracchezza, era quasi dissatto tutto il castello, ed eranvi morti circa a cento cinquanta persone di bombarda, e di briccola. Trovossi gettare in Vico pietre co' disci del Comune; sil castello è sortissimo, e non era possibile averso per sor-

Infra questo tempo, si sette a campo a Vico, si tramava di continovo in Pisa, e nelle castella, ma tutto era nulla, è vero, che assai delle castella diceano fare quello, che di Pisa seguille; certe castella s' ebbono per parti, tra' quai, e de' migliori su Pecciosi, e di tutti cagione su in gran parte Piero Gaetani cittadino di Pisa, il quale si rubello, e vendecci Pierra Casta, e Lajatico, e coperò assai in benesicio del nostro Comune, e contro i Pisana. Ebbe provvigione, e su fatto cittadino, ed ebbe dal Comune una casa in Parione, su de' Giansigliazzi, e avuta Pisa su fatto Cavaliere dal Comune, ed ebbe la insegna del Popolo, e quella della Parte Guelsa.

Sabato a di 9 d' Ottobre 1406. a terza, era il di di Santo Donnino, entrarono in Pifa tre de' Dieci della balia, con tutta la gente dell' arme a cavallo, tremila fanti v' erano entrati innanzi di ore due, e prefuno la terra, e le fortezze. I nomi di detti Dieci iono questi, Gino di Neri Capponi, e Bar-

valcanti. Gli uomini a cavallo furono tremila, Messer Giovanni Gambacorra fi fe incontro fuori di Pila, e in mezzo de' derti venne in fulla piazza di Pifa, e ivi rinunziò la Signoria di Pila, e appresentò la bacchetta a Bartolommeo Parigi Luogotenente pel Comune di Firenze, e dipoi domando i detti Dieci, se esso avea pienamente fatto quello, avea promesso, e se restava a lui far altro; fu detto di no, che tutto avea pienamente soddisfatto. Allora fu dato a lui gli stadighi, ciò furono venti giovani Fiorentini, quai istertono nelle mani di Sforza, e d'altri nostri Caporali, i quai promitono a Melser Giovanni tenerli a sua petizione, tanto fosse pienamente toddisfatto, e allora ebbe fiorini ventimila d' oro, e fatto quefto andarono agli Anziani, e flettono a federe con loro, e diffefi pe' Pilani certa diceria, come accadea, e così per Bartolommeo Parigi fu risposto, e dipoi se ne andarono gli Anziani, e i Dieci nmafono in loro luogo, e alla partita fi trallono il cappuccio, e flettono ritti innanzi a' Dieci. Entiò molto grano, pane cotto, e farina, e vino in quel punto in Pila, e ciascuno n'ebbe in dono, quanto ne bisognava perpiù di. Il Marredì vegnente ciò fu a di dodici a nona del mele d' Ottobre entrò in Firenze Messer Giovanni, e' fratelli, e tutti i Gambacorri, e certi loro intimi amici, e fu diliberato pe' Configli, che eglino foffono pienamente foddisfatti di quello era futo loro promello; ciò fu fiorini cinquantamila, Bagno, e fuo contado, la Rocca di Siliano, e le possessioni loro, e de' loro rubelli, e tre case in Firenze, ed effere ribanditi loro, e certi loro amici, d'effere fatti cittadini , ed esenri per sempre. E che l' Arcivescovo avesse ogni anno fiorini milledugento d' oro dal Comune fino a tanto, che non fosse Vescovo di Firenze; e questi furono graffi parti per loro, confiderato, che non fi trovò tanto in Pifa, se ne potesse vivere solo un dì. E se la terra si fosse combattuta, per insino in un mele innanzi si farebbe avuta, però vi era duemila nomini rimafi, che ottocento vi erano da combattere, e questi erano si svenuti, che non poteano terere il baleftro fermo in mano, non che tirarlo non en possibile, ma non i nostri foldati non vollono mettersi a fame prova. Morivvi di fame parecchie centinaja di persone, e certo non paflavano due di intieri dal di, che ella fi ebbe, morivano tutti, equesto è certo, non sapemmo, e non volemmo conofeere quello, c'era e d'onore, e d'utile. Avemmola pure con gran costo di ricompere, e di speta, di soldo, emili

pro meliori. I peccati nostri, e' loro hanno fatto patire difagio e a loro, e a noi, ma Iddio ci ha pure efauditi per la sua grazia, a lui se ne dee rendere e loda, e grazie, e da lui ripucarlo, questo, ed ogni onore, e grandezza della nostra Città, e non dobbiamo essere ingrati di tanto bene, che tutto è proceduto dalla sua volontà. Fu dal nostro Comune provveduto in beneficio di tre cittadini, cioè Gino Capponi fu fatto Capitano di Pisa mano per mesi otto, \*e Bartolommeo Parigi Podestà di Pisa per mesi sei, e Bernardo Cavalcanti Capitano di Campiglia per mesi sei; appresso si fece suoco tre sere in Firenze, e nel contado, tre di s' andò a processione, el'ultimo ci venne la tavola di Nostra Donna, e tutte le Reliquie, sono in Firenze, e nel contado, e cantossi il Te Deum, e la Messa in Santa Riparata. Mandosti pe' Signori, e pe' Capitani, molti fanti a significare la novella per tutta Italia, e tutti furono lietamente veduti, e onorati, e bene premiati, vennonci tutti i distrettuali, e accomandati, e tutti gli amici del nostro Comune, e nostri vicini, con ricche, e orrevoli ambasciate a rallegrarsi col Comune. Appresso ci vennono venti Pisani de' maggiori per Ambasciadori, e nel tempo di queste ambasciate, e foresterie, che ce n'erano pure assai, si giostrò, e fessi due ricchi doni. Furono diciotto giostranti, e dipoi feciono armeggiare i Capitani della Parte Guelfa, tre dì, ogni dì due brigate, di dieci per brigata, tutti coverti. L'una brigata portò bianco, e l'altra rosso, con certa divisa; l'altro di verde, e l' altro azzurro, con certa divisa; il terzo di portò l' una verde, e rosso in ischisa, e l'altra bianco, e azzurro, con certa divisa; furono molt' orrevoli ogni dì; il terzo dì fu fatto Cavaliere in sulla ringhiera Messer Piero Gaetani per Messer \* Vanni allora Gonfaloniere di Giustizia, Messer Carlo, je Messer Michele gli calzarono gli sproni, ebbe la 'nsegna del Popolo, e quella della Parte, e dipoi la detta mattina fu fatto Cavalie. re \* il Signore di Cortona pel detto Messer Vanni, e Messere Cristofano Spini, e Messer Niccolò Guasconi gli calzorono gli sproni; donogli il Comune l'insegna del Popolo, un cavallo di costo di fiorini centotrenta d'oro, coverto, e un famiglio colla sopravvesta di velluto, e uno elmetto con un lione di perle, e uno ulivo d' ariento nell' una branca, e tutto fornito di perle. e la spada ben fornita d' oro, e smalti; sece fare questo Si-

<sup>\*\*</sup> artolommeo Corbinelli eletto Podeslà di Pisa.

\* Messer Vanni Castellani Gonfaloniere la terza volta.
Francesco Casali Signor di Cortona

gnore una giostra sulla piazza di Santa Maria Novella, donò uno elmetto fornito d'ariento orato. Tutte le dette cose surono del mese d' Ottobre. In Calen di Novembre se n' andò, ed ebbe da' Capitani di Parte la 'niegna, il cavallo coverto, e la sopravvesta, giurò parte Guelfa, e promise mai non essere contro a quella infegna, ma fempre favoreggiarla dovunque fi ritrovalle. In questi di vennono di Pila molti Pilani, in numero di trecento, o più, ed era dipurato si rassegnassono ogni mattina al Podestà, e così feciono. La cittadinanza era bella, e orrevole, e dimostravansi valentissimi uomini, Cavalieri, alsai Gentiluomini, mercatanti, artefici d' ogni ragione, ce ne venne assai, era con molto loro dispiacere, bene nol dimostravano, se non con molta onestà, e buone, e savie parole praticavano co' Fiorentini. Ordinossi uno usticio a mano di dieci namini, i quali ebbono balla per mesi dieci di poter disporte, e ordinare de' fatti di Pila quello piacelle, e parelle loro, si del fortificarla in qualunque modo, d'ordinarla di gabelle, e di tutte sue rendite, ed eziandio trarre, e mettere quei cittidini paresse loro. Chiamaronsi i Dieci di Pisa, ebbono bisa potere ispendere fiorini mille il mese, e se più ne bisognasse, i Signori, e Collegi gli avestono a stanziare. Fecesi questoprimo ufficio a mano, e dipoi se ne se borsa. Ordinossi in Pisa Capitano, e Podestà, e di questo se ne se due borse; e sessi per due partiti lo squittino de' Capitani, n' andarono venti & partito per Gonfalone, e de' Podestà trenta, o circa. Di suori si ordinò tre Vicariati in due borse, andonne sessanta a partito per Gonfalone, furono in numero uomini 153. quegli ebbono a fare gli squittini, che si vinceva per le due parti de prefenti. Appresso ardinarono di fuori dodici Podesterie, e uno Capitano, queste furono tre barte, fecionsi per Quartiere, e andonne cento per Gonfalone a partito, e 'n queste vanno gli artefici, e' grandi; gli artefici pel quatto, e' grandi pel lefto. Feceli Camarlinghi, e altri Ufiziali a ricorre gabelle; ordinarono quei Dieci di rifare la Cittadella d' onde tummo cacciati, e afforzarla per altra forma. Appresso un altra Cittadella alla Porta a Santo Marco, infino al Ponte alla Spina, con due toccorsi, uno per terra, e uno per Arno. Ordinarono sopra ciascuna Porta un cassero forte, alla guardia delle quali fortezze s' ordinò capitani, castellani, gente d'arme, balestrieri, e fanti. Nelle dette Podesterie, si feciono per Quartiere, su de primi tratti, Giano di Giovanni Morelli . . . . . . . E perchè era cattiva, e dilunge, e aria cattiva, e' rifiutà, ed ivi a pochi di fu tratto Morello di Pagolo Morelli nella Pode-

Reris delle Culline, chianiafi il castello Crespine, ecci miglia ; a. da Firenze, ed è miglia dodici apprello a Pila. Diliberò d'andare, per risperto esa il primo. Parti di qui a di . . di Dicembre 1406. Rifigrerono assai di quelli uffici per rispetto della mortalità, la quale cominciava già e in Pifa, e in Lucca. Iddio prefti vita, e fantà a chi v' è ito, e a noi, che rimanghimo. Feciono i Capitani di Parte bandire una giostra per a di 38. di Novembre per susta la Toscana, ein Lombardia, a' Vi. negia, e in molte parti, e fecieno fare uno isteccato in sulla piazza di Santa Croce, nella quale doveva entrare ciascuno gioffratore con tre a cavallo, e con quattro a piè, e chi non v era a ore dieletto, non vi potea entrare, fu molto ordinata. e bella giostra, e assai giostratori. Donarono due onori: H primo une elmetto femito d' ariento, e di perle, coftò fierini centoquaranta, quello fu dato a Felice Brancacci: il secondo su pure uno elmo con bel cimiere, coftò fiorini sessanta, o zirca, e quelto per lo fecondo onore fu dato a Mafo Botti. e su tenuto buono giudicio e ben ragionevole; su a senten-tiare i detti duni Messer Maso dogli Albizzi, Messer Vanni Castellani, Mester Jacopo Gianfigliazzi, e Federigo de' Nerlt: e questo su per compinento della sesta di Pisa, in quanto # fimili dimoftrazioni. Dipoi fi fe moltegiostre, ma non innome di fefta, ma quella novella sollevò gli animi a feste. e 2 spese grandi, e magnifiche. E 'ntervenne, che crebbono tanto gli animi noftri, che di molti statuti fatti con ogni op. portune giudicio, niuno se n'osservò, e in tutto rotti per gran. di, mezzani, e minori, altro, che per le pietre preziose, velluti, eremisi, zentani vellutati, cremisi messi a oro, tutte le mostre donné erano copiose; intanto, che io ho credenza, che molte d' orregolezza si sarebbono convenute con reine. Le feste erano magnisiche, e tutto giorno crescevano gli amici nostri.

Prima s' avesse la tenuta di Pisa, perchè le spese erano grandi, e molto male agguagliata la prestanza, e spezialmente negli uomini del reggimento, si praticò molte volte il racconciarla, ma era nulla: e sotto questo se ne ponesno otto, e dieci, e in parole, che non se ne potesse più porre, s' elle non s' acconciassono. E simile ragionamento imervenne molte volte, perchè a diliberare, e a consigliare era chi non volca si rimutassono, or pure dopo il molto tornare, si venne tardi a diliberare il rimutarle di nuovo, e dopo molti modi ragionati, e prolungati, si prese, credo per fattura d' Iddio, questo modo cioè, e' si mandò a partito tra' Signori, e Collegi trenta uomi-

mini dell' Arti maggiori, e dieci delle minori, de' quai per le due parti delle fave ne furono imborfati diciotto, cioè quattordici delle maggiori Arti, e quattro delle minori Arti, con questo, che de' detti imborfati, te ne dovesse trar nove, dove avea a essere due artesici, e l' uno dopo l'altro avea a por re la prestanza a tutto il suo Gonfalone, e non si traeva il secondo, se non quando il primo avea portato agli Agnoli; intervenne, che la detta posta su meglio attribuita, che niuna ne sosse mai, bene vi su degli errori, ma e' surono in chi non se ne dolea. Andonne Furenze sottosopra, e tutti si dolsono, e intervenne, che mai con tutto il bisogno non si patì porte prestanze, solo per la contesa, era tralle nuove, e le vecchie.

e così campanimo affai male anni....

Già era corso il tempo d' un benedetto anno, nel quale discorsi la perdita del mio primo figlicolo, nè mai da me s' era pocuta dimenticare, ma di continovo stava in dolore, e afflizione di lui, e della sua fortuna, ricordandomi, s' era per me il detto tempo trapallato; ma come interviene, che quanto più t'avvicini al male, o al bene, più ne diventi partefice, così avvicinandomi io milero isventurato a' dì, e ore crudeli, nelle quai il mio dolce figliuolo con acerba infermitade da me desideroso padre della sua salute, si divise, sanza isperanza di mai più rivederlo, e in questo di sopravvenuto, di tutti gli affinai di tutte le pene, delle dolci, e suavi parole del mio benedetto figliuolo ricordandomi, tutti i miei fenfi di dolore afflitti, mi parea tra mille punte di spiedi l'anima mia col corpo essere cruciata. E veduto, che di lui mai al mondo non potea essere contento, sperando pure di fire sentire alla sua benedetta anima alcun refrigerio, o almeno ricordanza di me afflitto, e tribolato padre, avendo moltissime volte raccomandato al misericordiosissimo sigliuolo d' Iddio, e alla pietosa sua Madre Vergine Maria, la falute dell' anima del mio figliuolo, ma con più fervore, e amore, disponendo l'anima, e'l corpo, e tutti i miei sentimenti, dimenticando l'anima mia propia, e ogni altro mio bene dinanzi alla figura del Crocifitto figliuolo d' ld. dio, alla quale esso la salute del corpo molte volte raccomandata nella sua infermità avea, a ginocchia ignude, sanza avere sopra alla testa alcuna cola, colla coreggia in collo, nella mia orazione, così verso di quello ragguardando, ricomincia' prima a immaginare, e ragguardare in me i miei peccati, ne' quai duramente vedea avere offeso il sigliuolo di Dio, e appresso cosi lerando con quanta dura, acerba, e scura passione Gesù Cristo Crocifisto, la sui figura ragguardava, avea dall' egernali pene ricomperato, non patì a' miei occhi lui con durezza riguardare, ma credo per dono di pietà per lui a me conceduta, il cuore, e tutti i miei sensi rimossi a somma tenerezza, per li miei occhi il viso di lagrime si bagnava, e così per
buono spazio di tempo dimorando, e già alleggerato la debolezza dello 'ntelletto, ripreso buon conforto, con divoti salmi, e orazioni al Crocissiso figliuolo di Iddio, a orare incominciai, e dopo più salmi, e laudi a sua riverenza detti, con voce pietosamente ordinata, a lui pregare coll'occhio, col cuore, e colla mente mi addirizzai, nelle seguenti parole procedendo:

Contillimo, e Sagratissimo Padre, sigliuolo, e Spirito Sanco, nella cui Maestà, Divinità, e Unità, allumina, e risplende il Paradiso Santo, e'l Mondo Universo; concedi al tuo piccolo servo, e sedel Cristiano, tanto della tua infinita grazia, che io posta dire a tua laude, e riverenza quelle pasole, le quai meritino di trapassare dinanzi al tuo cospetto, facendole per qua misericordia favorevoli alla benedetta anima, della quale prima della tua grazia ricevetti dono, e quella, come deside-ra, sia beatissicata nel tuo cospetto. E dette, che io ebbi queste poche parole, misentii tutto confortare, e della misericordia di Dio presi quella sidanza, che se esso per voce angelica mi avesse annunziato queste poche parole: Fedele Cristiano io odo volentieri la tua orazione, e di tutti quelli, che in me hanno fede, e speranza, e come vedi, io volli essere Crocifisso, acciocche questo prezzo fosse nel cospetto del padre, giusto per la falute di tutti. Risonando nella mia mente le dette parole, così cominciai ad adurare, e dire: Signor mio Padre, Creatore, e Salvarore di tutti quelli, i quai hanno in te buona, e sincera fede, e ferma, e sicura speranza della tua misericordia, e che te seguitano con pura mente, e con servente cuore, fammi, ti prego, partefice di tanto della tua misericordia. che io sia a questo punto esaudito della mia domanda, la quale è questa, che io ti prego, che in questa ora, e in questo punto l'anima del mio figliuolo Alberto, la quale in quest'ora sa un anno, si parti dallo sventurato corpo, dov' essa pe' suoi peccati non fosse a tanta gloria pervenuta, che essa per tuo ispeziale dono, le comandi, che si rappresenti nel cospetto della tua santissima maestà, acciocchè essa sia contenta dell' ultimo fine da lei desiderato, e comecche di tanto io pe' miei peccati non sia degno, Signor mio, te lo domando per lo mezito della tua Santissima Incarnazione, e in questo punto dissi

il Vangelo dell' Annunziata Vergine Maria. Ancora ti priete nor mio, che di quelto mi facci partefice pel merito, e in-Saire dene della ena dolciffims, e foavillima Natività, ancosa dicendo il fuo Vangelo. Ancora te l'addimando pel merico delle degne parole, e opere di Maddalena rua dilertifina Apoftola, per le quai essa meritò grazia della riforrezione di Lezzero (no fratello, con dicendo il suo fanto Vangelo. E ulsesmente. Signor mio, te lo dimando per lo merito della tea nifime, gloriofiffima, e vittoriofa, comecche dura, acert Santa Politore, con dicendo la Passione di Santo Giovanni E. vangelifa. Atem, dopo la Santa Refurrezione, Signore, e vese Selvetore , concedi grazia , non perchè ne fia degno , fe son mediante la tus infinita mifericordia, ma io te lo dimendo et le eccellente dono, e fomma allegrezza, che nell'oradelle tes Palicee, to defti a' Santi Padri, i quai difiderolamenvelle senebre t' aspettavano, e così, come di prima lessi il Appresso per la consolazione, che ricevette la Madre Vergine Maria, quando tu. dolce figliuolo; glorificato gli separial. Ascors pel merito della fomma allegrezza, che che i Santi Apostoli, quando nel mezzo di loro, Signoremio, Booki, per vobit, Signore, ti domando pace in vita eterna, per la benedetta anima. Ultimamente te l'addimando, Signor o, pel merito della tua gloriofa Afcentione, e come inquel pento il Paradifo Santo fu ripieno di odore, e di splendore, e di sommo gaudio, e allegrezza degli Angioli Santi, e degli altri, i quai erano già beati in vita, e così per quei menti, ti prego dolce, e graziofo Figlinolo d' Iddio Padre, il quale se pieno di grazia , e se' fonte viva d' infinita misericordia , che come il mondo ordinatti, e fondatti, e in quello venitti per tua passione a trarre di tenebre, o di miseria, e come i cisi s rua grandezza, e obbedienza fondasti, e ordinasti, e a goresno del mondo universo, e come il Paradiso santo ancora, a primamente da te, e per tua, e nofira gloria ab eterno fonde Ri, e quello de' nove cori degli Argioli Santi adorna Ri, egle rificalti, e ancora nettalti, e mondalti per tua fomma giulizza; da i vizi della superbia, e invidia, così e per tutte grazie, s doni, e per merito d'esse fante operazioni ti prego ancom, che la mia orazione ti piaccia udire per tua pietà, e quella esaudire per tua misericordia, e per dono difiderato per la seluce, lume, gaudio, e allegrezza della benedecca anima del mio dolce figliuolo, la quale difidero contenta in vita etema, quanto, se fosse possibile, disidezerei la vita del suo corpo al mondo riavere. Fat-

Fatta, che io ebbi la detta orazione, egià posto silenzio al mio parlare ragguardando nondimeno continuamente l'immagine, e figura del divoto Crocifisso, sermando gli occhi miei selle sue preziose piaghe, così nel cuor mio sentii ragionare. Signor mio, perdona alla mia ignoranza, la quale non favozevole, ma nojola è stata alla mia orazione, e non con quella debita riverenza, e non con quelle debite parole, m' ha Lasciato porgere alla tua Maestà. Ma tu Signore, che tutto vedi, e conosci, e sai, che queste grazie, non si possono avere, nè da me, nè dagli altri peccatori, ma quelle desiderando vo-Jentieri in questo punto avrei partecipate, acciocche più degnamente futiono passate alle tue laudi, ma come da Maç-Alà piena di grazia ispero, le debili parole farai efficaci nel tuo sospetto, e quietato il cuore, e la mia mente si voltono i migi nechi ful destro lato del vero Crocifisso, dove in guardando a piè della Croce vidi la pura , e fanta fua benedetta Madre, la quale considerai piena di sommo dolore, e di somma tristi-aia, e considerando, che i miei peccati l'erano cagione di canta afflizione, non ardì la mia lingua a sciogliere alcuna pasola, nè sicuna cosa manisestamente dire. Ma considerando nella mente il dolore di quella pura Vergine Madre del puzo, e prezioso figliuolo, e considerando molti pericoli, che 🚵 di della fua natività avea portati, e ultimamente innanzi a' Inoi occhi morto, e flagellato da i dissoluti peccatori, e lui abbandonato da' fuoi Apostoli, sola con Giovanni trovandosi a tanto crudele giudicio, e a tanti crudeli martori, quanti in quelle preziose carni del suo diletto figliuolo s' erano potuti adoperare, non avendo niuno conforto, ma sola col suo figliuolo abbandonati, m' occorfe in questa considerazione tanto dolore, e tanta pena, che io credetti veramente, l' anima dal corpo si partisse, e come istordito per ispazio d' un poco istato, e ricordandomi del dolore, che io avea portato del mio figliuolo, forte mi cominciai a vergognare, e di poco meno, che io non mi levai dall'orazione. Mapure, come piacque a. Dio, presa sicurtà, istetti fermo, e ragguardando lei ripiena di tanto dolore, cominciai a piangere, e in tanta filima venni, che pergran pezzo i miei occhi non poterono raffrenare, ma ispirato da Dio, ch' io piangeva la salute de' peccatori, ripresi cuore, e conforto, e riasciutti gli occhi, e la faccia dalle molte lacrime, fattomi il segno della croce, dissi la Salve Regina, e quella detta, così nel mio rozzo parlare incominciai. Madre dolcissima, odorifero tabernacolo del Figliuolo d' Iddio, fammi ti prego partefice del tuo dolore, e della tua afflizione, acciocche con piena giustizia participando le tue affiizioni, i' meriti ricevere l'arra di tanta felicità, quanta pel tuo figlinolo ci fu nel legno della croce ricomprato, e fammi degno della grazia addomandaca al graziofifimo figliuolo, raccomandando me, e l'anima del mio figlinolo, alla fonte viva della mifericordia, e a questo dono, ea questa grazia domandare a te Regina del Cielo, m' invita quella parola, che prima nel Salmo per me fu a tua laude, e n. verenza detta, dove fe' reputata nostra Avvocata nel colpetto del nostro Creatore, e perchè ancora noi fedeli Criftiani, abitanti nella Città di Firenze, ci riputiamo, comecche indegni , per tuo ispeziale dono essere accetti nel tuo cospetto , e questo ci è da re Madre dolcissima dimostrato nelle molte grazie, che indegnamente, ma per tua misericordia alla nostra Città concedute hai , nelle quai cole prelo buono conforto, ricorro ancora alla tua benignità, e alla tua clemenzia pregando te Regina immaculata, diletto degli Angioli, fomma allegrezza de' Santi, che sono nel tuo Regno, vera consolazione del Figlipolo d' Iddio, che mossa da misericordia, imperrignazia dalla maestà divina in salute dell' anima del mio figliuolo, la quale io defidero, che fia apprefentata nel fuo, e tuo cospetto, e che da voi riceva dono di benedizioni, acciocche effa confolata in eterno goda il trionfale coro della voftra beatitudine. E detto, che io ebbi l' orazione soprascritta, con quella divota riverenzia, che mi fu da Dio conceduta, levato in piè, prefi con divozione la tavola, e ne' propi luoghi baciandola dove dolcemente il mio figluolo avea nella infermità baciata, dopo il molto raccomandarfi della fua fanità racquistare, e dipoi riposta nel luogo usaro, e ripostomi inginocchioni, disti il Credo, e dipoi il Vangelo di Santo Giovanni, il quale dicendo, gli occhi miei erano fermi alla sua figura, la quale alla finistra mano della preziosa Croce era figurato, con tanto dolore, e con tanta trifizia, quanta in como umano è possibile dimostrare, intanto, che non più, che compiuto il suo benedetto Vangelo, non potendo ritenere le lacrime, in abbondanza versando quelle per lo volto, e per la persona discorrendo infino in terra, dimostraron manifesto segno, portato in parte dal dolore della fua afflizione, non quanto dovea, ma per quella, e in quella parte, che per grazia concedutami, così verso il divoto Santo coll'occhie, e col cuore addirizzatomi, dissi: 0

O divoto, e fedelissimo Santo, dolce fratello, e amorevole -del trasfigurato Figliuolo della divota Madre Vergine Maria, a i piè del quale sì duramente t' affliggi, e sì nell' anima, e nel corpo se' tribolato, che con satica i miei occhi, te riguardando, la vera luce ritengono. lo mi dolgo de' miei peccati, perchè sopra le tue ispalle son poste le mie iniquitadi. Tu immaculato, puro, e candido se contristato, e affliggiti nella morte scura, e crudele del Figliuolo d' Iddio, la quale esso immaculato Agnello ha eletto per liberar me, e gli altri peccatori dalle pene eterne, io cagione del tuo dolore mi contri-Ao, non conoscendomi sofficiente à rendere gli dovuti meriti, e non potendo altro, priego te, venerabile Santo, che come le mie debite pene indebitamente porti, che io per grazia impetrata da te, il tuo dolore alla mia vita fia continovo specchio de' miei peccati, acciocchè 'l tuo isplendore di continuo illumini la iscurità della mia mente, non diffidandomi per lo mio peccato, perchè confortato dal fignificato del tuo grazioso nome. ardisco, come il mio cuore disidera, domandarti grazia, la quale impetrando dall' eccelso lume della tua santità, e chiarità, fermissimo è certo mi renderò nel cospetto della Maestà Divina avere ricevuto, e da questo felice riputandomi, della disiderata grazia rimarrò contento. lo mi rendo certo, che più avanti il mio parlare è alla tua fantità soperchio, intanto quanto nel tuo eccellentissimo vedere è perfettamente nota la mia volontà, e più utile conosco, sarebbe il leggere i tuoi composti Vangeli delle santissime opere di Cristo, che lo ignorante parlare di me peccatore, ma per soddisfare in parte alla mia ignorante volontà, seguire il tuo volere, nel quale si diletta, a te illuminato dal Figlipolo d' Iddio delle segrete cose inspirate dal petto celestiale, dimandare di speziale grazia, ed eccellente dono la falute perpetua della puerile anima del mio renduto figliuolo alia madre terra, nel qual dono, e della qual falute io sono sì disideroso, che tutti i beni, che io dissi mai, e seci, comecche povero ne sia, tutti gli offero alla salute di esta, e te graziolo Giovanni priego esalti lei in gloria nel cospetto della eccella Maestà.

Dette, che ebbi le soprascritte orazioni; rendendo molte laudi a Dio, a' suoi benedetti Santi, con gran consorto, parendomi dovere essere esaudito, moltissime volte, tenendo nelle braccia la tavoia, baciai il Crocissio, e la sigura della sua Madre, e dell' Evangelista, e dipoi dissi il Taddeo, e satta riverenza alle Sante Merite mi partii per andare a riposare il

e così lieto, e pieno di buona isperanza, e di grante eto, me n' entrai nel mio letto, e fartomi il fegno della Groce, m' acconciai per dormire, e non si tosto diliberato il pele, credo certo l' invidiolo nimico afflitto nella mia oraavendo pe' miei peccati parte occupata la mia libettì, aleadomi duriffimamente, mi cominciò a combattere, e 1 ettere, metrendomi moltissime cose nella mente, volta me, la mia fulle iftata una orazione, e facica indarno opecate .. e che l' anima fulle un niente, o un poco di fiato, che bene, ne male potes fentire, fe non come cola impafibile, che non vede, nè fente, nè è da caldo, o da freddo, o da alcuna paffione, o d'alenn diletto opprefiata, e con que so a sene, e 'l male era quello, che nel mondo s' acquifiava, e che in questo io era ignorante, perocche mai me n'avea lapsso dare, che dalla fortuna io era flato molto oppreffato, e e m rutto m'era contracia, e che a questo non era altro rife non disperarsi contro ad ella in questo mondo, ella ti toglie cento fiorini , rubane altrettanti , s' ella de infermità, quando tu le' fano, fi' che ogni legge perte setta, e contenta ogni tua voglia, e ipregia ogni altra co-B quefte cole intraverlandomi pel capo, mi fece dare mille volte per lo letto, e da quelli penfieri, come da vani, e Mettivi volendomi partire, non era fignore di potere, onde ratcomendandomi spesso a Dio, quando il ragguardava, mi pasea tatto di riavermi, e quello fuoco alleggerava, ma quello en sula; che fubito, come il fuoco torna alla ftoppa, coi in me fi raccendea il carrivo penfiero, e dopo il molto moleflarmi, parendomi conoscer chiaro, era il nemico per indecermi a peccato, e a errore, e di ciò parendomi effere ficare, preso confidanza di me, disposi di volere seguire d' intendere quello, che nell' animo mio, o nella mia memoria era appresentato, e fermo, e attento, cominciai a bell'agio a pensare, e come i' fui così disposto, tutti quelli offuscamenti f partirono, e solo rimasi a pensare, in quanta fortuna i' era vivuto infino dal dì della mia natività, e che mai una ora di perfetto bene avea avuta, e che se alcuna me ne parea avert avuta, ch'ella non era vera, ma che tutto era istato per darmi più dolore, e più tormento, ed io più leguitando la fastasia, mi parea nell'animo dire: dimostrami, come questo sa vero: allore factosi la fantasia del Dimonio molto dalla lunga, parendo, che per più larghezza, e per molta efficace ragione, volesse assai cose ricordarmi, così alla mente cominciò a rappre-

presentarmi: Giovanni tu se' in tutto abbandonato dalla prespera ventura, e mai non avesti, o avrai nel mondo intero consentamento, e che questo sia vero, tu lo puoi molto bene immaginare, e vedere assai prestamente. Ma perchè tu ne sii ben chiaro, i' mi farò dalla prima radice; tu nascesti, e per allome tu fosti doteto l'ultimo di tuo padre, che da vivere fosse. che non su piccola disgrazia al mondo. Appresso su rimanesti sanza padre nel terzo anno, e nel quarto fusti abbandonato dalla crudele madre, e in questi tempi susti ispogliato assai del suo avere, il quale con fatica, e follecitudine dal tuo padre fu acquistato, e nel detto anno tu fosti appressato da infermieà, la quale ultimamente ti tolse quello, che meritamente ti fa da principio conceduro, e nel quinto tu fosti dato alla sollocitudine, e fatica del mondo, comecche virtuosa, cioè alla bottega, alla quale, allo imparare, alla sommissione del mae-Aro, e alle molte busse, e spaventi, e paure, tu per molti anni stesti in questa passione, e oltre alla detta sommissione, e pessione, nel sesto tu fosti raddoppiato in tre doppi delle crudeli gravezze del Comune, e da più parti, da più modi, e persone, eri indoutamente rubato nel tuo avere, e sustanzie, e nel fettimo tu fusti accompagnato da infermità grave lunga, la quale ti tolie il tempo dilettevole della tua puerizia. l' oteavo il maestro in casa di dì, e di notte, suggetto alla sua correzione, la quale, comecche utile, ma dispiacevole all' età puerile, il nono da infermità molestato, di vajolo per due volse oppressato, che l'ultima ti conduse ad estremità di morte, e 'l decimo, e undecimo correndo sotto la sommissione del maestro, la quale molto più aspra, che al di d'oggi non s'usa, mi parea che fusse, e nel dodecimo sagliendo, da corruzione d' aria affaltato, di Firenze in Romagna fui nelle ceste trasportato, e in Frulli ridotto, sotto il governo di Simone Ispini istetti non sanza gran disavvantaggio di me, e de' miei fratelli, e sirocchie, e ivi infermato, e gravemente da febbri assalito, più tempo istetti avvelenato, e malcontento, e ultimamente guarito, e nel detto anno soprastando da morte pestilenziale ti su tolto il secondo padre, Matteo di Moro Quaratesi, il quale te, e i tuoi, per suoi figliuoli riputando, con quella diligenza governava, per la quale tu perdefti la merà del tuo, e tutto il suo valsente, del quale, come a figliuoli, lasciò in tutto erede, e quella redità a voi con poca disesa in tutto rubata, vife tristi, non tanto per la valuta di essa, quanso per la villa dilettevole, nella quale eri allevato, e ne' tem-

pi dilettevoli accrescinto, e dove ti solevi, come giovane; della villa dilettare, così mutando agiere contradio, ti cominciò a dispiacere, e sebbene consideri, eri ne' tempi più dilettevoli alla natura, e tenuto già in penfieri de' tuoi fatti, tutto giorno veggendo, e fentendo andarli male, ti porgeva affai fatica d' animo, e volendo efercitarti a riparare, il non potere, il non potere, e'l non sapere, e'l pur volere, ti dava molto tormento; e questo corso per più paja d' anni, e ancora corre omore, ma con tanta meno afflizione, quanto il tempo ti fa meglio la passione intendere, e riparare a quella comportare. Fra gli anni quindici infino in venti, i' non conobbi punto di ripolo, molestato da più oltraggi, e timori, la sirocchia maggiore, e maritata, io l'ebbi a maritare; l'altra tu avesti gran prestanze, la guerra del Duca era già principiata, noi savamo oltraggiati da i parenti nostri congiunti, da' vicini per a ftio; infermafti d' una maladetta infermità , durò un anno, tu venisti a noja a te medesimo, a chi ti governava, e a chi ti conosceva, e guarito di questa infermità, te ne prese un altra peggiore, ma non da te conofciuta, e questa fu, chetu t'innamorasti troppo perfettamente di quella, che a te diè molti tormenti, e molto bene, e onore ti tolfe, e molto tempo per lei perdefti, e ultimamente avuta per tua isposa, come difideravi, per più pena darti, ti fu negata, e data ad altri, della qual cofa tu fusti dolente a morte, e non conoscesti ti fu ventura. E ne' ventuno anni tu avesti a combattere colle prestanze, e nel riparare alla posta, o al pagare, o a' gravamenti, o nel vendere i tuoi migliori poderi, e cole, e 'n questo ninferno, e nel rimurare più gonfaloni, e più cale per vicinanze, tu se' insino s' trentacinque vivuto, e ancora dura la tua malaventura; tu hai perduto il tuo in Comune, tu l' hai perduto ne' tuoi cattivi parenti, tu se' sanza danari, sanza parenti. fanza onori di Comune, tu non vedi via ad averli mai, e non hai, chi te ne conforti, o te n'ajuti; tu ti se' imparentato con chi ti può nuocere, e non giovare; tu tifiutasti quelli, che ti doverno giovare, e onorare, del bene, che ti fu mostrato per eredità di tuo padre, tu non ne godesti mai un quattrino, ta l'avesti per tuo dolore, e non per tuo diletto; tu hai avoto a' di tuoi sedici infermità mortali, tu non avesti mai una buena novella, e fe tu n' hai avuta niuna, che ti fia paruta bucna, ella è stata per tuo dolore, la migliore ti paresse mai avere, fu quando della tua donna acquistasti il primo figlinolo, e questa t' è rinvertita nel maggiore dolore, e nel maggiore

tormento, che tu avessi mai. Tul' avesti maschio per farti bene crepare il cuore, tu l'avesti intendente, e visto, e sano. acciocche con più pena fussi dalla perdita tormentato, tu gli volesti bene, e mai di tuo bene nol facesti contento, tu non lo trattavi come figliuolo, ma come estrano, tu non volesti dargli un ora di ripolo, tu non gli mostrasti mai un buono viso, tu non lo baciasti mai una volta, che buon gli paresse, tu lo macerasti alla bottega, e colle molte, e spesse, e aspre battiture, e ultimamente malato a morte non conoscessi, dovea morire per non ti fare contento di farlo acconciare con Domeneddio, comecche picciolo, e iscusato susse, ed acciocche una parola in memoria di te, l'anima sua, ed esso la tua dovesse contentare Tu lo vedesti morire negli scuri; aspri, e crudeli tormenti, e mai gli vedesti aver requie un ora di sedici, che gli durò l' infermità. Tu l' hai perduto, e mai più al mondo il rivedrai, per memoria di quello tu starai sempre in pena, e in tormento degli altri. E queste cose, e molt' altre dolorose, e cattive rappresentandomi, e ziducendomi a memoria, dipoco meno, che per por fine a tante avversità, i'non corsi in disperazione; ma voltomi al Crocifisto, e a lui raccomandatomi, e riguardato il suo tormento, che d'infinita afflizione fu, presi conforto de' miei, istimandogli niente a rispetto di quella acerba passione, e dipoi immaginai, e conobbi non era solo, ma che quasi tutti, o in un modo, o in un altro, erano passionati, il perchè preso riposo nell' animo m' addormentai, e dormito per ispazio d' una ora molto fiso, e sanza alcuno impaccio, allentato il sonno in parte, credo per ispirazione d' Iddio, e de' suoi divoti Santi Giovanni Batista, Santo Antonio, e Santo Benedetto, e Santo Francesco, e Santa Caterina, a i quai sempre ho portata ispeziale divozione, e ne' quai ho avuta ferma isperanza di salvte, così addormentato m' apparve in visione l'infrascritte cose cioè: e' mi parea essere ito per prendere ispasso, e diporto a Settimello, e quivi volendo, e non potendo trarmi del capo l'immagine del mio figlinolo, pure esercitandomi a ispegnerla della mente, mi parea partire dal detto luogo, e andare per lo monte verso Montemorello, e volendo coll'occhio, e col pensiero, e coll'atto peniare ad altre cose, e così nelle buone, come nelle avverie, niente operava, ma tutto il contrario mi parea m' avvenisse, cioè, che quanto più lui volea dimenticare, tanto più fortemente le sue immagini, i suoi modi, le sue parole, le sue avversità, le sue fatiche, i miei rimproveri contro a lui, le

mie minsece, il mio poco contentarlo, il mio ittrarmi da ello. l'avere io preso poco, o niente di confolazione in lui, o a lui poca, o mente appresentagli di me, tutre queste cole mi occorreano alla mente , e molte più crudeli , pelle quali molto m' attriffava, e andando velocemente verfo il monte, ne avveggendomi dell' ora, o della via , o dove io m' andaffi per molti pensieri , e rappresentazioni del mio figliuolo , andava perduto ogni vero fentimento, e qui mi ricordava, quando l' ora, e'l punto, e'l dove, e come ello da me fu ingenerato, quanta confolazione fu a me, e alla fua madre. Apprefloi movimenti fuoi nel ventre della madre, da me diligentemente fotto la mano confiderato, afpettando con fommo defiderio la fua natività; e dipoi nato , ed ellendo malchio , e intero , e bene proporzionato, quant' allegrezza, quanto gaudio me ne parve ricevere; e dipoi allevandofi di bene in meglio, tanto contentamento, tanto piacere delle fue parole puerili, piacevoli nel cofpetto di tutti, amorevole verio di me padre, e della fua madre, fapure, e mirabili alla fua puerizia, e dipoi crescendo la persona . molto più lo intendimento suo, e' spet parlare nell' ambafciata, e tapeva bene rifpondere a ciò, che era richiefto, e' fapea leggere, e ferivere doppismente a quello fi richiedea a lui, e' fapea orare a Dio con tutte orazioni, e laudi; e così ricordandami d'ogni acto di virtà, e di bene. nel quale effo rifplendea, non potendo più la carne l'amaritadine fostenere, mi parea, fendo già dilungato ben due miglia da cafa, porre a federe, e qui vi piangendo, penfava alla amaritudine di fus infermità, e di tutti i di, e ore, e punti, edolori, e parole ; e atti pietofi , e ultimamente perduto il fue veropentimento, lume, e parlare, abbandonando la pursanima quel corpiccipolo, dando a quella la paterna benedizione, e raccomandandola al vero creatore, risorcendo la cruda merte tutti i suoi membri, addolorato di mai più vederlo, l'abbandonsi, e in questi olcuri penseri attrisandomi, guardan do verso Montemorello mi Rava; e stando così, si dividi mio pensiero a Dio, e considerando la vita de' servi d' Iddio, mi venia mezzo pensiero d' ire la sera a starmi con que romiti, abitano nel monte, e questo pensando, mi dava delezzante le mente, e quasi istmava andando ricevere melta consolazio ne la notte in quel luogo, e dipoi istmava la via lunga. l'esfer già valico vespro, l'ester solo, e il paese scuro, e in questo dal sì, e 'l nò era combattuto; ma pure l'animo era disposto a voler segnitare la buona disposizione, e con stande

per ispazio di mezz' ora riguardando verso il monte, mi pareva vedere iscendere uno uccello, e venire in giù verso di men e questo era digrandezza come uno pappagallo; le penne sue erano tutte bianchissime, e nel collo, nel petro, e nell'alie erano lustranti, e adorne di compassi d'oro, e aveva questo necello gli occhi di colore, e similitudine di fuoco, e'i becgo pares tutto d'oro, e le gambe, e i piedi erano verdissimi. e paresmi, che si posasse per via su uno ulivo, e ivi cantò in verso tanto dolce, e tanto soave, che parea delle cose del Paradiso, e somma allegrezza, e conforto mi diè. Io era dilunga da lui una gittata di mano, e pareami effere in uno iscoperto luogo isterile, e sanza frutto Partimi quivi, e appressandomi a lui, mi parve venire appie d' un frutto, e quivi abbracciando il pedile, e stando dopo esso riguardava questo uccello, aspettando, che essos appressasse verso me, o che esso cantafie un altro versetto, e così istando, ed e' si parti dell' ulivo, iscendendo del monte, e posesi sopra un ginepro, cioè fra i rami nel mezzo del cesto, che era grande, e quivi saleando di ramo in ramo, mi parve beccasse tre coccole, e dipoi cantò un verso molto più lungo, che 'l primo, ma non tanto dolce, nè tanto piacevole, e cantato, che egli ebbe, ed io mi volli più accostare, e partendomi da questo luogo, vidi avea abbracciato un fico, e fanza aver riguardo ad alcuna cofa. venni a un altro frutto, e fatto il simile aspettava di vedere, e di udire più innanzi, ed ecco di verso il fossito due porei, una troja, e a piè del ginepro coperfe il porco la troja, e allora ed e' si partì dal ginepro, o venne in su un cesto di morzina, che era appiò dell'albero ove era, e stato un poco guardando essa me, e' fece un verso di grandezza quanto il primo, ma tanto quanto il primo fu dolce, esoave, tanto, emolto più su quelto amaro, e ispaventevole in tanto che io mi turai gli orecchi, e cantato, ovverodolorato che esto ebbe, ed e' col becco si mordeva i piedi, e quelli insanguinava, il perchè io non potendo sofferire tanto martoro in lui, gli volfi le reni. e dipoi rivoltomi non lo rividi più. Il perchè partendomi indi era istate abbracciato ad un sorbo. Lasciai questo luego. perchè pensai fuggire l'orribilità, e amaritadine di quello avea veduto, o venni puro verso il monte a quel ginepro, dove era istato l' uccello, e scacciato via i porci, un rimasi ivi ripieno, e offuscato di molti pensieri. Pensai riposarmi, e posimi a sedere appie di questo frutto, riguardando verso la cimadel monte, e pensando di volere ire la sera lassà, avende ancora nel

## ALCEDNACHIA

capo le cose vedute, guardava, e non vedea via d'andarvi, e pure tirato non tanto dalla prima cagione, quanto io era novamente indotto dalla visione dell' uccello, perchè istimava ritrovarlo, perchè era di lassù iscelo, e così mi credea certo esto estere rifaliro, con questa immaginazione mi mossi, e andava alla ventura, ma non per la via; ma ben mi parea appreffarmi, perchè io andava in fu, e ascoltando se io risentiva l' uccello, coll' occhio, e coll' orecchio istava attento, ed ecco per un bosco, che ivi era apprello un gran calpestio, e romore ancora di porci, il perche io mi raccapricciai tutto, ed ecco venire la troja folamente, rifcaldata, e accanita, e addirizzavasi verso di me, ed io volendo cansarla, mi parea cadere, ed ella co' piedi paísò fopra di me. Il perchè e' mi venne tanto isdegno, e tanta puzza, che era cosa incredibile, e veramente affermai nell' animo mio, e proposi di simile carne mai più pascere mio corpo pel gran fastidio, e abominazione, e danno, che di quella poco dinanzi avea chiaramente conosciuto, mi dovea feguire. Paffando più avanti per lo monte ito già pet ispazio di mezzo miglio, ed io riguardandomi d'intorno, che era già quasi notte, ed io vidi poco innanzi risplendere due lumi, che quafi pareano due stelle tanto risplendeano, il perchè io mi avvisi verso questo isplendore, e quanto più mi appressava tanto più d' odore, e di dolcezza sentiva, e venuto dov' era questo lume, ed io m' inginocchiava, e pregava lddio mi facesse chiaro, che questo fusie; e fatto l' orazione, e proposto in me seguire la via d' Iddio, giusto mio potere, mi parve qui fi levaffe dagli occhi un velo, il perchè lo fplendore fu tanto, che io abbagliai, e chiufi gli occhi, e volendo pure vedere, non potea tenergli aperti. Il perchè un altra volta di capo pregai Iddio mi facesse degno di veder quello santo lume, e allora tramezzato a modo, che un velo, vidi una donzella bianchissima, e' suci occhi rendeano splendore, e tenea in mano una palma, e dalla finistra avea una ruota, colla quale mi parea avesse tutta dilacerata questa troja, la quale avea veduta, ed intorno ad essa vedea molti ucccelli fimimili a quello, e tutti cantavano dolcissimi versi, e stando in questa dolcezza, desiderando di sapere quello, che questa dimostrazione mi volesse certificare, mi parea nel cuore mio dire queste parole. Santissima Reina, come per tua benignità mi hai fatto degno vedere la eccellente gloria della tua chiara, e lucida grandezza tanto soave, e piena d' odore, e di dolcezza, fammi partefice di quella, intendendo parte di tanto mifte-

ferio, acciocchè Iddio mi corregga de' miei peccari, usando parte delle tue infinite virtu. E questi pensieri proposti nel cuore mio vedea uno di quelli uccelli con grandissima festa farsi innanzi a questa Reina, e quasi tutta intorniandola con dolcissime boci, mi parea disiderasse, che essa il pigliasse; e poco istante questa Reina santa gli porse la mano, e questo, che parea uccello, le venne ai piedi, e divenuto lipirito, mi parea, che la sua mano se gli posasse sopra il capo. Era questo ispirito come un Angiolo bianco, e risplendea tutto a modo di raggi d' oro, e volgendosi esso verso me, mi parve mi facesse festa tutto pieno d'allegrezza, ed io assicurato, riguardando più efficacemente, perchè lo splendore m' impedia, mi parve nella faccia il mio dolce figliuolo, per la salute del quale poco dinanzi faticato m' era, e per grande ismisurata letizia parea, che il cuore in corpo mi si struggesse d'abbracciarlo, e gridato forte: figliuolo mio, Alberto mio, corfi per abbracciarlo, e facendomi più volte innanzi, non mi parea appressarmegli punto, ed esso parendo s'avvedesse, mi struggea, mi parve volesse dire: abbiate pazienza, e non cercate lo impossibile; ed io allora soprastetti un poco sbigottito. Esso rivoltosi a quella santa, e sagratissima Vergine, quasi come se chiedesse licenza di parlarmi, ed essa acconsentito, si volse a me, e parea mi dicesse queste parole: Padre prendete conforto, che i vostri prieghi hanno passati i Cieli, e venuti accetti di-nanzi al cospetto del Nostro Signore Iddio; e per segno di ciò mi vedete quì a consolazione di voi: datevi pace, e sperate nella Divina Provvidenza, ed esso benignissimo Signore vi darà consolazione delle giuste, e oneste vostre domande; e fatto filenzio, mi parve rispondere: figliuolo mio, ringrazio Iddio, che mi ha consolato di vederti, e in luogo di salute eterna dell'anima, e la santa, e divota Vergine, e Reina, che da Gesti questa somma grazia m' ha imperrata, e loro priego ti diano licenza mi risponda, e ammaestri alla mia domanda, e a' miei dubbj. Figliuoló, dimmi se io sono cagione d'averti tolto al mondo pe' miei peccati, e dimmi se de' tuoi fratelli sarò al mondo consolato, e se ispero di più averne. Ancora ti domando isperando nella vircò d' Iddio, non contrassacendo a i suoi comandamenti, se non come dipoi ti partisti da me ho fatto, se posso isperare mi presti buono istato al mondo, nell'avere, e nell' onore del mio Comune; e orimaniente se di questa vita mi debbo partire giovane, o vecchio; ed esso sorridendo rivolto all' uso primo a quella divota santa, rispose così: Padre del mio corpo voi domandate affai cose, e id. dio umile, e graziolo, vi darà in parte contentamento al voftro conoscere; è piacinto a Dio, per salute dell' anima vofira, e della voftra famiglia, chiamarmi a fe. Il modo, e la forms è futa amara a tutti , e quelto per lo nostro peccato. Sarà falute della voltra famiglia, e ancora di voi : pregherete Iddio vi guardi quelli avete acquistati, e voi abbiategli ciri. Da Dio avete avute affai grazie, e ancora arete, fe da lui le riconoscerete; le farete il contradio, egli è giusto Signore, e tenete ricevere più grazie non meritano i voftri meriti. Dimandate se partirete dal mondo giovane, o vecchio, configliovi, v' ingegnate partir vecchio : e questo fia falute a voi , e alla vostra famiglia, e sia piacere d' Iddio, dinanzi alla quale Maestà sempre sarò favorevole à i vostri bisogni , e della mia sedele , e carnale madre , le quali parole dette, ifpari ogni vifione, ed io mi destai tutto ispaventato, e in parte allegro.

\* A di . . . . . . . . . . . . parti di questa vita Papa Innocenzio . . . . . . . Rinchinfonfi i Cardinali in Conclave per riformare la Chiefa di nuovo Paftore, di qui fimando per Ambalciadore \* Frate Giovanni Domenici al Collegio de' Cardinali , perchè soprastessone a eleggere per cagione dell' unione della Chiefa, e innanzi esponesse l'ambasciata, elessono Papa Gregorio \* . . . . . . con certi patti, e condizioni a unione di Santa Chiefa. Di quà v' andarono Ambalciadori a rallegrarfi della Santità Sua, e confortarlo, e pregarlo volefse runire la Sede Apostolica, su tenuta buona elezione, perchè era devoto uomo, e rennesi fosse ben disposto all' unione nel principio, però dopo poco tempo e' s' intele call' Antipapa, e puofono effere a Savona per l'unione, e venne Gregorio a Siena, e così l' altro s' appressò verso Genova, dipoi si mutò Gregorio d' ire a Savona, allegando dovea effere ingannato da' Franceschi, e questo su il primo ingambo rimosso da' Nipoti, e anco fi tenne da Fra Giovanni, dipoi a di 20 di Gennajo 1407. fi parti da Siena, e venne a Lucca, paísò pet lo nostro contado, su molto onorato, e non ispese niente ne ello, ne' fuoi Cardinali per lo noftro contado. Fu in questi di gran nevi, maggiori fi ricordino mai, durò bene un mese in-

\* A di 6. di Novembre 1406. mari Innocessio VII.

Pr. Gior Domenici dell' Ordine de Prodicatori dipoi Cardinale. Papa Gregorio XII. desso prima il Cardinale d' Aquiles.

nante fi firuggesse di presso a Firenze; venuto a Lucca si trattarono molti luoghi, quando l' unos secostava, l'altro si sco-

Rava, e così si soprestette più tempo in ragionamenti.

Infra questi tempi il \* Re Ladislao si sece forte di circa quattordicimila cavalli bene capitanati, e di tremila pedoni, e per mare sei galee, e quattro navi bene in punto, e venne a Roma, accordossi con Paolo Orsini, che era in Roma, veduto non avea disesa, toccò danari, e diegli la terra. Ciò su a dì 22. Aprile 1408. Venne la novella in Firenze a dì 23. d' Aprile, su tenuta pessima novella, e molto se ne turbò la cittadimanza, riprendendosi, che per piccola cosa potesno disendere Roma, e non s' era fatto, ma ben consigliato pe' savi uomini di Firenze, a dì 26. d'Aprile si sece lega co i Sanesi per anni dieci a disensione degli stati. E questo su solo per dubbio del Re, che presa, sì gridò: a Firenze, a Firenze, e portava una divisa, che diceva: o Cesare, o nulla; desiderava lo

'mperio.

Sabato a dì 5. di Maggio ci mandò il Re l' ulivo dell'acquisto di Roma, Domenica fera si sonò a gloria, e secesi i suochi ne' luoghi usari, ma non pe' cittadini, o molti pochi. Diesta al famiglio un cavallo coverto di drappo a oro, ed e' fu vesti. to del medesimo drappo, tutto si fece a male in corpo. A di 10. detto mandò suoi Ambasciadori a Firenze, ciò su Messer Benedetto Acciajuoli, Mess Francesco d' Ortona, Messer Gentile da Sermona, con compagnia d'ottanta cavalli; ilcavalcarono alla casa degli Acciajuoli, furono molto onorati dal Comune, e ancora da' cittadini, e massimamente Messer Benedetto. Esposono l'ambasciata, nella quale si chiedea, non ci travagliassimo dell'unione della Chiesa, e non gli ricenessimo nelle nostre terre; e appresso ci richiedea di lega, a difensione degli stati, doleasi della lega de' Sanesi, e affrettarono molto la risposta. Tennesi consiglio, e dipoi su risposto, la lega, non si poter fare per molte cagioni, e obblighi, sanza la richiesta di quelli, la impresa dell' unione, c'era debito a noi, e a ogni fedel Cristiano operare, e così per debito volevamo seguire in bene della cristianità, e in salvezza di lui. Avuta la risposta andarono a Lucca al Papa, per ritrarlo da ogni buono proposto, e così i Cardinali soprastettonvi più dì, e dipoi si tornarono a Roma con parole piuttosto minaccevoli, che benigne. Z 2

\* Ladislao Re di Napoli.

A dì.... di Maggio Gregorio, quattro fece Cardinali, tras quali fu Frate Giovanni Dominici, di che i Cardinali fi isdegnaziono molto, perchè nella elezione sua avea promesso non fare Cardinali, e per questi isdegni i Nipoti di Gregorio gli minacciaro, ed assaliro, e assaliro alcuno con armo per ispa ventacchio, il perchè e' si partirono nascotamente, e vennono a Pisa, solo uno de' vecchi, il più debole vi rimase, ciò fu a dì 12. e a dì 14. di Maggio, dipei a pochi dì i Cardinali dell'Antipapa seciono il simile, e vennono a Livorno, e dipoi sicurati vennono a Pisa, e congiunsonsi a una coll' altro Collegio, dispossi fare vera unione, e così cominciarono a fare protesti, e altre

cose a Gregorio, e a Benedetto.

A di \*... di Giugno 1408. si fece lega col Cardinale di Bologna, nel modo, e forma, che si sece co' Sanesi, cioè a difensione degli istati, e per anni dieci, e nel detto mese, e dopo la detta lega fatta, si mandò Ambasciadori al Re, credo per rispondere alla sua ambasciara, e per volere essere con lus d'accordo, e inducerlo a favoreggiare l'unione, e far lega. non contraffacendo a' nostri Collegati, e a Santa Chiela, o a' Franceichi, e a sentire di sua intenzione, e per rimpoverlo: minacciava mandare cinquemila cavalli a Lucca pel Papa, e questo facea, non per sicurtà del Papa, ma per offenderci, se avelle potuto, a Pila, o nel contado, fotto quella venuta. Tornarono fanza fare altro. A di primo di Luglio ebbono parole in pagamento da lui, cioè ci volea per padri, e non fi partire da'nostri consigli, e che si maravigliava, noi avessimo gelosia di lui, e che così disiderava il nostro buono istato, quanto il suo, e molte altre zacchere, e busbaccherie, bugie, tranelli, e falsità, sotto le quai pensò giungerci, e vennegli prello che fatto. A di 2. Luglio avemmo novelle, avea prela Perugia, ed eslo avea egli promesso a' nostri Ambasciadori, non s' impacciare in Toscana, e questa è una. Perchè si dubitò e' mandaffe gente a Lucca, come è detto di fopra, si aoprò con Gregorio, noi lo porremmo salvo a Siena, e per questo si mandò in sicurtà di lui dodici istadighi a Castel Durante a sua petizione. Fu accompagnato dalla nostra gente, e da' nostri cittadini, insino a quei di Siena, e questo fu a di 4. di Luglio; toprastette quivi più dì, e dipoi andò a Rimini con poca compagnia, e poveramente. Scrif-

\* A di 30. Maggio 1408.

<sup>\*</sup> Nel 1.08. Papa Gregorio fece 4. Cardinali.

<sup>\*</sup> Baldalfar Cofcia Legato di Bologua.

Sezissono i Cardinali a' nostri Signori, volezzo cercare di Inogo per fare il Concilio, e che più n'era loro profferti, ma che si contenterebbono essere nel norre contado, dove ci piagesse, che a loro fusse a soddisfacimento. Tennesene grande configlio, alcuni configliarono non fi defie fanza volere del Re Ladislao, e che egli era pericoloso, per rispetto, che volea essere libere a Re, e Imperadori, e che le nostre terre erano di pericolo a sì gran maestri, e che genererebbe caro melle nostra Cietà, e divisione; altri, e quasi si può dir tutti, disseno di sì, e che si praticasse con loro il dove, e'i modo, e la forma, e che fosse divietato a Re, e a Imperadore, e gran potenzia, e questo era bene a Dio, onore al mondo, usile a' cittadini, fortezza del postro istato, ed era un restituize la Chiesa in quello, che altra voltal'aveamo effesa, e con queste, e con altre ragioni, s' ottenne, e diliberossi dare il Inogo, e a pracicare ciò, vennono in Firenze due Cardinali a dì 14. d' Agosto, ciò fu il Cardinale d' Aquilea, e 'l Cardinale di Turi di quei dell' Antipapa. Fu fatto loro grande onore, iscavalcarono in Santa Croce, Ebbono uditori, e ultimamente ebbono il luogo in Pila, sotto certi patti, e condizioni; ritornarono a Pila ben contenti, e leguirono di fare il Concilio, mendarono per tutta Cristianità, richeggendoli al Concilio, efignificando le ragioni, gli movevano, il perchè tutta la Cristianità mandò a Pisa, eccetto il Re Ladislao, e' Vineziami, e una piccola parte della Magna, e dipoi ultimamente venmono i Viniziani a ubbidire.

Levossi a di primo di Febbraio l' ubbidienza a Gregorio, e dipoi a di sei detto, si fece Conciliuzzo in Vescovado, dove su richiesto tutto il Chericato di Firenze, contado, e distretto suo, ultimamente determinarono l' ubbidienza si potea levare di buona conscienza, di questo ne su disserente la Cista-

dinanza.

In questi di venne il Conte Alberigo a Perugia con ottocento cavalli per passare a Bologna, dicea volea racquistare le suo
terre senute dal Cardinale di Bologna. I Malatesti gli vietarono il passo, ed eziandio gli usciti di Perugia. Volle il nostro
Gomune interporsi in accordare il Conte Alberigo col Cardinale, e averebbeli renduto alcune sue castelletta, ma e' si poneva si allo sconvenevole, che Dario non l'averebbe contento.
E perchè e' si vedea rannuvolare, quantunque il Re ogni terzo di iscriveva, non dubitassimo, e d'altra parte s'ingegniva
levarci ogni amico, e tenea trattato in ogni terra vicina, e noZ 3

fira. Dopo molte percosse, si diliberò torne insino a seicento lance, e duemila fanti per atare il Cardinale, che ancora non si credea per molti, il Re ci volesse oltraggiare e questo era per le molte, e spesse bugie, ci scriveva, con mostrare volere fare altri suoi fatti, e chi dicea, egli andrà in Lombardia, e chi dicea a Bologna, e chi dicea a Arezzo, e così ci stavamo, e non sanza paura, ma con poco argomento, nè mai si

credette, infino ci fu addoffo.

A di 20. Marzo 1408. fi parti il Re Ladislao da Napoli, e venne a Roma con circa d' otto, o diecimila cavalli, e quartromila fanti. E'n questi di si feciono Dieci di Balia, e tolsesi Capitano Malatesta da Pesero per nove mesi di condotta, e conducelle infino in mille lance, e tremila fanti, e venuto a Roma, e iffato più di fe ne parti, e con gente era ivi Paolo Orfini, e altri venne verso noi, e fuori di Roma poche miglia; venne sì gran diluvio d' acqua, convenne tornaffi in Roma con gran danno del campo, e toprastato alcun di ne venne a fuo viaggio verso Siena, e a S. Chirico, in quel di Siena accampò. A di 13. d' Aprile 1409. Vennono in porto Pilano circa d' otto galce, e quattro navi armate del detto Re, e questi di presono la nave per nome Nottona [a di 11. di Maggio, e a di 19. ci fu la novella | dove erano le lane d' Inghilterra, e tant' altra mercatanzia, valea circa di centomia fiorini, folo de' Fiorentini, fu questa presa gran rotta, e grande isbigottimento a tutti i Fiorentini, e così a' poveri, come agli altri, e più presono l'Isola dell'Elba, che tenea il Signore di Piombino noftro accomandato, e questo fua di 18. d' Aprile. Fece in questi di gran pressa a'Sanesi col campo alle Porti, e dove fi volessono accordare con lui, profferiva grasti partiri. Dubitosi molto, i Sanefi non renessono il fermo, si perche sono poco nostri amici, e si perchè fono voltanti, aveano il campo addoffo, erafulla ricolta, eran promessi loro buoni patti; solo il passo, e derrata per danajo. I nostri Ambasciadori v'erano continovo a confurmili, esti erano più esticaci, e più fermi di noi, e molto più franchi; e'l loro buono proponimento campò loro medefimi, e aci de servitudine, che nelle loro mani istette il nostro istato i quei sto è vero. Partironfi di quel di Siena, e vennono a Arezzo s' dì 2. di Maggio, ed ebbonlo presso, che per mentecartaggine de' noftri, erano dentro; e massimamente il Capitano della Guardia, che facea a scacchi, prese una fortezza di Cocchi. Erf trattato in Arezzo, il quale seppono tre degli Albergotti, ciò fu Cocchi, ser Antonio, e Borghese, ed io mi ritrovai pe' Gon-. .:

Gonfalonieri a disaminarli; dipoi levò campo da Arezzo, e and dò a Cortona a dì 9. di Maggio, e sece ivi gran guerra; a dì primo di Giugno prese Valiano, era de' Fiorentini, e a dì 3. di Giugno prese Cortona per trattato, e per mentecattaggine del Signore, che non sapea con chi si tenere, e vagellando si trovò ingannato, a dì 26. detto levò campo, andò a Perugia, e dipoi n' andò a Napoli la persona sua con pochi altri.

Di Giugno a di 29. si fece lega \*col Re Luigi per tempo di mesi venti, de' quai mesi dodici primi esso si dovea dare millo lance, ovvero cinquecento, ovvero ottocento, e il resto armare galee, e tu lidovevidare per mesi otto dopo quell' anno lance seicento. E questa lega si se contro di molti. Bandissi a di 7. Luglio. À di 26. di Giugno a ore 13. s' elesse per unione del Concilio tenuto in Pisa Papa Alessandro Quinto, e a di 7. Luglio s' incoronò. Mandovvi il Comune otto Ambasciadori vestiti di drappo dommaschino bianco, con dieci cavalli per uno vestiti a bianco, compagnia, e samigli. La detta elezio-

ne del Papa piacque a tutti.

A dì 29. d'Agosto sui io Giovanni Morelli tratto all'ussicio de' Gonsalonieri della Compagnia, e ciò sui dì di Santo Giovanni Decollato. A dì 5. di Settembre si trovò il nostro ussica consigliare, si togliesse a soldo Issorza con seicento lance, e in questi dì si mandò il campo a Roma. Adì 25. di Settembre si tolse a soldo Paolo Orsini con seicento sessante, e doveasi torre Giovanni Colonna per dugento lance, e poi per avarizia si lasciò, su presso, che per questo non s'ebbe Roma. Indugiossi tanto più, che si perdè per ogni siorino cinquanta di vero. Adì 26. si rubellò Orvieto, e Viterbo, e a dì 29. entrò il Campo nel borgo di S Piero in Roma, e ivi stettono alquanti dì, nè mai poterono passare il Tevere.

A dì.. di Ottobre 1409. si partì il campo da Roma, e passarono oltre in campagna, e ivi a pochi dì se ne venne il Re Luigi a Prato, e 'l Cardinale ne venne a Orvieto. Soprastette pochi dì in Prato, andaronvi i nostri Ambasciadori per intendersi con lui, come s'avesse a seguire; rimasi d'accordo, se n' andò in Francia, e'l Cardinale se ne venne a Pisa; dipoi a dì 2. di Gennajo ci surono le novelle della presa di Roma, ciò su a dì 30. Dicembre la notte dinanzi a dì 7. di Gennajo se ne se E.

<sup>\*</sup> Luigi Duca d' Angiò chiamato da Papa Alessandro V. Re di Gerusalemme, e di Cicilia.

festa di processione, e Messa, e fuochi vittoriosi. Fra questi tempi per un Grabbriello Brunelleschi, istava a Napoli, ci sa più volte prosferto pace per parte del Re, comecchè sanza suo segno, o mandato, e per molte volte non ebbe essetto. Mandossi ultimamente a lui per sapere una volta, se dicea da dovero, e sermò il punto, come i Fiorentini la volevano, non resse, ma volea ragionare, con credendosi vantaggiare.

Di Maggio 1410. a di 8. detto giunte il Re Luigi ne' mari di Genova con due Galeotte, e a di detto morì Papa Aleffandro in Bologna. A di 17. s' elesse Papa Giovanni XXIII. ciò era il Cardinale di Santo Agnolo, Signore di Bologna Mestere Guasparri Colcia. A di 19. di Maggio furono prese cinque Navi del Re Luigi, dove era tutto suo arnele, uomini, cavalli, arme, danari, e biado assai. Fu dolorosa novella, e molto ne shigorti il popolo di Firenze. Furonne cagione i Genoveli, avendo promello al Re Luigi non temelle di loro, e di più ditagli la fede, il tradirono. A di 6. di Giugno albergò il Re Luigi a Prato; andonne a Bologna per chiedere ajuto al Papa. Detto di andarono otto Cittadini vestiti-di cremiti al Papi a rallegrarii con esso del nuovo Papato, furono i compagni vestiti di rosato, in tutti ottanta a cavallo. A di 25. di Giugno tornò il Re Luigi in Prato, e ivi istette circa d' un mese in casa Giovanni da Prato, aspettando danari dal Papa, e da' Fiorentini. Furono fortunati tempi questi di guerre, di spela, t di fospetti, e così interviene sempre alla nostra Città, quando s' avvicina Papa, Imperadore, Re, Duchi, o gran Potenti, e per arroto cominció, a piovere di Marzo 1409. e non rifter te il mal tempo, o d'acqua, o di vento, o di nebbia, o di nevischio insino . . . . . . .

A di 18 di Luglio ci fu lettere di Paolo Orfino, Isforza, s' intendea col Re Ladislao; ebbesene gran sospetto, perchè ivea tenuti modi istrani. Dipoi non si trovò, che susse vero ma leale, e diritto nomo su. Partissi il Re da Prato, e andò a Siena, e ivi stette più dì, e da' Sanesi su molto onorato, e dipoi andò a Montepulciano d'Agosto, e stette ivi più tempo. A dì 10. di Settembre si parti di là, e andossene a Roma, colle brigare nostre, e con seicento lance, noi gli dovevamo di re, ciò su Issorza. E seguinne, ruppono il Re Ladislao a Ce-

perano a dì . . . . . d' Ottobre 1410. &c.

A di 15. di Settembre 1410. Entrai all'Ufficio de' dodici. e a di 29. d' Ottobre venne Gabbriello Brunelletchi in Firenze, e profferse la pace, partirons, e rimasi d'accordo, torno :- dietro pel mandato, e 'ntanto penò a tornare, si fece uno squittino di tutti gli Ussici di suori. Fu de' miei arruoti Niecolao di Niccolò Fagni, secesi pugna pe' nostri Signori, e per gran parte de' loro Collegi di mescolare il detto siquittino con quello, era innanzi; non si potè ottenere, perchè quelli, ch' erano in quel dinanzi non vollono mai acconsentire. B di ciò su in Firenze non piccola divisione, però era in discordia il padre col sigliuolo, il fratello col fratello, il consorto col consorto, e 'l' vicino col vicino, e tutti i Guelsi, e nelleborse. Solo era ingordigia di chi era nelleborse a non volere compagnia, nondimeno a tutti i Priorati seguenti se ne tenne ragionamento, ma, com'è detto, era divisa in ogni ussico, che chi volea, e chi non volea per lo suo propio utile, e non per altro-

A dì 22. Dicembre tornò Gabbriello in Firenze con due Ambasciadori del Re Ladislao, e con pieno mandato di potere fermare la pace, e rimasi d'accordo di tutto si se consiglio generale, e notificossi tutti i capitoli, che surono quindici, e chiariti, surono consigliati sermassono la pace, e con più vantaggio si potesse; e così su messo a secuzione. A dì 11 di Gennajo su il Re Luigi in Prato, su visitato da' nostri Ambasciadori, e a dì 13. se ne andò a Bologna al Papa. A dì 14 detto si bandì la pace tra 'l Re Ladislao, e 'l Comune di Firenze per in Calen di Febbrajo, e questo si se perchè durava la lega tra noi, e 'l Re Luigi, il detto bandire su pe' savi biassimato, e meritamente. A dì 19 di Gennajo 1410. ci venne l'ulivo della tenuta di Cortona, avemmo per patti della pace del Re Ladislao, presesi a dì 18. detto a ore 23. A di primo di Febbrajo si se la sea stato di processione, e di Messa, e la sera suochi per la pace satta.

sta di processione, e di Messa, e la sera fuochi per la pace fatta.

A di 10 di Marzo 1410. Venne in Firenze Messer Jacopo di Messer Francesco da Carrara, il quale su preso da' Viniziani, quando e' presono Verona, tennesi certo, che i Vineziani avessono morto il padre con due i maggiori figliuoli, perocchè il padre si vide morto, e' figliuoli non si vidono, ma essi ebbono il comandamento dell' anima, surono consessati, e comunicati, e moliati, e viddesi tre solle satte di loro sepolture, e su menato in Firenze, dov' esso era voluto venire, e per sospetto non era venuto. Tornò in casa Messer Marsilio suo fratello, il quale dise esso non era esso, e così dise suoi amici, e aveano suoi danari, e che manicavano, e reggevano la corte. Tutto il popolo di Firenze a reciso tenne e' susse esso e ragionevolmente, perocchè esso ne' suoi modi, e costumi il dincostrava, gentile, lieto, e baldanzoso, nè mai perdè, o in-

quantunque fosse aspramente da molti ripugnato. E dopo care esso molto istato combattuto dal sì, e 'l nò, e ultimamente rubato, battuto, spogliato, e cacciato, con molte minacce, e da chi lo ritenea in casa, e da chi e' si riputava esse maggio riamici, suggitosi, come cacciato, andò a Siena, e ansicato per sue lettere a' suoi amici, ne increbbe alla Signo, e a tutto 'l popolo di Firenze, ed ebbe dalla Signoria quel vore, domandò, o altri per lui, e tornò in Firenze, e di ovo ebbe molti contrari, e grandi aggravi, e più da' suoi telli, e amici anticati, che dagli strani. Ultimamente, o per la verità, o per distino, e' si tiene per insino a ora che samo di Maggio 1411, che e' sia desso, e così è tenuto, e snorato dal popolo di Firenze.

Dipoi presso certo tempo fummo chiari, che 'l detto Messet Jacopo non era esso, e così si tiene certo. Gran fatto su ave-

re tanta costanzia.

A di primo d'Aprile 1411. fu il Re Luigi in Prato, torni-

da' Sanesi, soprastette ivi più di .....

Domenica a dì 15. di Luglio 1421. a ore 19. o circa, prisò di questa vita Antoniotto mio figliuolo, malò a Lajatico, o per la via; a dì 20. di Giugno 1421. accompagnò la Mea, e dissono le lettere, era malato di terzana, adesso aveva la continua, e due sebbri slemmatiche, ed era issilato, non volle iddio v'andassi, o la mia nigrigenza, per più mio dolore: moria Empoli tornando, quando stava in sine, ivi il vidi; conobbemi, e benedissilo, e da che io giunsi vivette circa tre ore, e passò con buono conoscimento, confesso, e comunicato, ed inoliato: secilo recare in Firenze, e il corpo è sepolto colla madre onorevolmente. Cristo abbia l'anima, e me faccia degno non vedere la morte degli altri, prestando loro vita lunga, e buona con sigliuoli maschi, e semmine, buoni Cristiani. E così piaccia a Dio donatore di ogni bene, e d'ogni grazia.

# Proverbj volgari detti per uomini valenti.

A Cquisto sa maggior, che di provincie, Chi con virtà il proprio voler vince. A molti pare il mondo assai diverso, Perche nol sanno ben pigliar pel verso.

Chi

Chi giustamente la sua vita regge. Non contradice a ciò nessuna legge. Per lo peccato uomo da Dio s' allunga, Ma non sì, che la giustizia nol giunga. Giustizia, e grazia farta con ragione. Adorna più ciascun, che le corone. Lealtà passa tutto; E con vertà fa frutto. In brieve tempo vien men quel reame, Dove si cambia la giustizia al rame. In ogni cosa abbi modo, e misura, Sanza la quale niuna cosa dura. Quanto sono le cose più lucide, e chiare, Se macchia vi và su, più vi si pare. Dirizza il suo cammino in buona parte, Chi da' malvagj si dilunga, o parte. Fra le più grandi, e le maggior dottrine, Questa ti dò, che pensi del buon fine. Lo nome buon per sua follia chi 'l perde, Racquistar puollo, ma non giammai sì verde. Minacce, nè promesse, nè lusinga, Ad altro, che far dei non ti spinga. E tu che tieni alto, e grande istile, Il tuo principio come il mio fu vile. Prolunga Iddio al peccator suoi giorni, Perchè s' ammendi, e a penitenza torni. Sempre leali sieno i tuoi guadagni, E di sudore il tuo pane si bagni. Io ho veduto ritornar l' inganno, Ad albergo con coloro, che 'l fanno." A questo modo avere potrai i beni celesti, S' alberghi, pasci, viciti, e rivesti.

## IL FINE.





# INDICE

# DELLE COSE PIU NOTABILI

Della Cronica di Giovanni Morelli.

-9880 -0880 -0880-

A



Cciaiuoli. Donato d' Jacopo Gonfal. 294.confinato 295. Benedetto Ambafciadore 352.

Dell' Agnello, rimessi da' Pi-

Aguto Giovanni Capitano de' Fiorentini 288 muore 293. Albergotti Cocchi Ser Antonio, e Borghele 358.

Alberti. Sua Compagnia nel Fondaccio 244. Caterina d'Alberto di Luigi 252. Niccolajo 285. Benedetto 290. 291. Cipriano, Alberto, e Nerozzo confinati 293. Caterina d'Alberto di Luigi 295. Altobianco di Niccolajo, Gherardo di Benedetto, Bernardo d' Jacopo accusati 305. Antonio preso 305. esiliati 305. Leprone esiliato 306.

Albizzi. Piero di Filippo 290. Mefs. Mafo 291. Gonf. 293. Ambafc. 301. 305. Ambafc. dore 309. Mefser Rinaldo Ambafciad. 322. Mafo 339. S' abbocca col Sig. di Pifa 328.

Aldobrandi. Ser Michele 295. Alessandria della Paglia 293. Altoviti. Stoldo di Simone accusato 304.

Ambasciadori di Firenze onorati sopra gli altri 301. de' Fiorentini al Papa 354 359. 360. di Ladislao 355. 361. de' Fiorent. a Ladislao 356. de' Fiorentini al Duca di Milano 301. a Genova 322.

D'Ambrogino. Lando Beccajo 312.

Ammoniti 232.

Ammoniti, e sua origine 284.

Maestro Andrea Ambasciadore
del Sig. di Lucca 323.

D' Appiano Jacopo uccide il Gambacorta 296 Gherardo fuo figliuolo vende Pifa 302. Signor Signor di Piambine 323.
Aresze. Suo Statuto 231.
Preso da Ladislao 358.
Arnossi. Jacope di Zanobi 247.
Suelodi 248. Sua denna 294.
Simone 247.
Nofrio di Giovanni 249.
Alcesi preso da' Fiorentini 288.

B

Della BAdesta. Lodovico di Guccio 329. Bagnesi 234. Niccolajo 239. Di Bagno Bustaccio. Conte Guido ribelle 304. ammazza il Porro 3 1 5. Baldovinetti 228. Alesso 330. Balestracci - Antonio 293. 297. 301 Barbadori Donato 290: Balla degli ortantuno levata 324 Vedi Dieci . Barbadori · Niccolò 329. Da Barbiano Conte Giovanni 297. 298. Alberigo 310. 313. assoldato da' Fiorentini 314. Alberigo gran Conostabile di Sicilia 297. Capitano de' Fiorentini 316. contro il Legato di Bologna 357.

Barberino di Mugello 223.
De' Bardi. Alessandro 288.
Baroncelli. Piero d' Jacopo 294.
Barucci 227. Antonio d'Agnolo 246. Francesco 246. Agnolo 247.
Barvavara. Franceschino sua origine, e fortuna 315.
Bastari. Bardo Ambasciadore 311. muore 313.

Di Baviera . Dues Alberto la peradore 307 in ajun di Figrentini 308. Duca La doprico in Figenze 209. Di Bacchenia. Famigliodi Pa-VI 314 316. Belmont - Andrea Capitano de' Pilani 285. Benei, Ciriaco di Guernieri 24 Bentivoglio. Giovanni faffi Signore di Bologna 307 in loga co' Fiorentini 310. Bentivoglio. Giovanni non abbidisce Bernardone 310. è rotto dal Duca di Milano 311. è uccifo 312. Bernardone. Brettone Capitano de' Fiorentini 299 prigione 311. Biancardi. Ugolotto Luceotenente del Duca di Milano in Verona 317. Bianchi, e Neri 231. Biliotti Biliotto 298. Boccacci Mess Gio: 280. Boccatorta. Bolognino 312 Bologna perduta 231. Prela da' Fiorentini 288. Da Giovanni Bentivoglio Refa al Papa 316. Botti. Maso 339. Brancacci · Felice 33. Broccolo di Mess. Bartolonmeo da Prato 305. Mess. Brogliole 298. Brunelleichi .Gabbriello 359. 360 361. Brunellini. Francesco 245.

Buccicaldo. Luogotenente del

Re di Francia in Genora

318.319. Impedifcehre-

sa di Pisa 321. Staggice in

Ge•

Genova le mercanzie de' Fiorentini 322. 328. 329. 331. Buonarruoti. Simone 249. Buonaventura. Jacopo di Piero Gonf. del Lion nero 324. Buondelmonti. Marignano di Pepo 300. Del Busso. Rinieri Capitano de' Pisani 287.

#### C

Della Amera. Spinello ₫ 188. Cancellieri. Mess. Ricciardo sbandito 312. Cane. Fazzino 297. Sotto Bo-👡 logna 3 10. Piglia Bernardone 311. Luogotenente in Bologna 314. Capitani di Parte 232: 284. Capitani de' Fiorentini: Galeotto Malatesta 285. Piero da Farnese 287. Giovanni Aguto 288. Bernardone delle Serre 299. 310. Antonio degli Obizi 299. Biordo da Perugia 299. Conte Ugo 199. \*Conte Alberigo da Barbiano 316. vedi da Berbiano . Malatesta da Pesero 357-Paolo Orfini 299. 355. 358.359.360. Bertoldo 331. Conte di Tagliacozzo 359. Giovanni Colonna 359. Sforza 359. 360. Capponi. Gino de' Dieci en-

tra in Pisa 335. fatto Capitano di Pisa 336. Filippozzo di Niccolò... Gino Cap. di Pisa 337. Cardinali idegnati contro Papa Gregorio 355. Chieggono a' Fiorentini luogo per fare Concilio 356 Cardinale d'Aquileja 357. Cardinale di Turi 35/. Carnelecchi. Pagolo Gonfaloniere 324. De Dieci 239. Da Carrara. Melser Jacopo di Messer Francesco 361. Mess. Marsilio 361. Messer Jacopo non è creduto esfer lui 361. è trovato non esser lui 362. Cafali. Franceico Sig. di Cortona 337. Castel Durante 356. Castellani. Catelana di Stefano di Vanni 249. Stefano di Vanni 294. Melser Lotto 295. Mels. Venni Commilsario 3 1 6 Castellani. Mess. Lotto Gonfaloniere 318. Meis Vanni Gonfaloniere 337. Messer 'Vanni detto 339. Da Castiglionchio. Lapo 232. Catanfanti. Giovanni decapitato 311. Catene de' Pissui 287. Cavalcabo. Di Cremona 314. Ugo Sig. di Cremona 316. Cavalcanti. Bernardo Capina. no di Gampiglia 337. De' Dieci entre in Pila 335. Cavicciuoli - Antonio di Pepo 305. Piggello 325. Picchio di Simone di Pepo 306. Piggello 305. 306. 307. Messer Filippo 307. Mess. Alamanno Vescovo eletto di Firenze 307. Salvestro scuopre la congiura de Ricci 307.

Centelli Lodovico 297.
A Ceperano è rotto Ladislao
360.

Cerchi 231.

Chiesa di S. Cresci 218.

S. Martino a Valcava 218. S. Simone 224. 226. 228.

S. Jacopo 227.

S. Croce 228. 233. 241. 242. 247. 250. 334. 357.

S. Croce di Mugello 229.

S. Romeo 132. 242.

S. Pier maggiore 240.

S. Gio: 245. 300. 301. 303. 207. 314 317. 324.

S. Jacopo tra Fossi 247. 249. 251. 303. 332.

S Teinita 250 303 307.

S. Gaggio 251.295.298.

S. Maria Impruneta 298. S. Donato a Settimello

S. Liparata 305. S. Reparata 337.

S. Maria Novella 337.

S. Piero in Grado 333. Cigliamochi Geri 233. Dinodi Geri 239.

Cini Niccolò 289.

Ciompi. Loro ribellione 289.

290. assoldati 313. Città di Castello presa da' Fio-

rentini 288. Colonne de' Pisani 287.

Colonna Gio: 539. Colombaja 298. Compagnia bianca degl' luglesi 285.

Concilio di Pisa 357.

Congiura scoperta 304.306. Conte di Virtù piglia Messer Bernabò Visconti 292. piglia Verona, e Padova 292. vedi Visconti.

Conte d'Armignacca in ajum de'Fiorentini 292 rotto 293 Corsini Filippo Ambasciadore 309. 322.

Del Corso. Martino, e Mattenzzo 306.

Cofcia. Mess. Baldassarre Legato del Papa 314-316-317. è eletto Papa 359. Guasparri Sig. di Bologna 359.

Cortona. Si ribella, e si sottomette 303. Presa dal Re Ladislao 358. Renduta a' Fiorentini 361.

Cremona in mano del Cavalcabò 316.

Della Croce. Messer Jacopo 298. 314.

D

Avizzi. Checco decapi-

Dicomano 223.
Dieci di Pifa 338 Dieci di
Balla 329 357 Dieci Eletti 331. Tre de' Dieci entrarono in Pifa 335. Afcoltano i Pifani 336.

Dini Giovanni 288. Ammonito 289.

Domenici. Fra Giovanni Ambascia dore 354. Fatto Cardinale 355.

Do-

Domenico Ingegnere. Vedi da Firenza.

Donati 231. Duca di Baviera viene in ajuto de' Fiorentini 293.

### E

Elba. Isola presa dal Re Ladislao 358. Este. Marchese Azzo, e Marchese Niccolò Signore di Ferrara in guerra.

## E

FAenza Presa 288.
Fagni. Niccolò di Niccolò 360.
Da Farnese. Mess. Piero Capitano 287.
Da Firenze. Domenico Ingegnere 299. 317. preso 326.
Forsi Preso 288.
Fortini. Ser Benedetto di Lando 329.
Frati. Del Bosco 221.

## G

Aetani. Piero 332.

335. fatto Cav. 337.

Galluzzo 298. 233.

Gambacorti. Piero ammazzato 296. Vengono a Firenze 297. Ajutati da' Fiorentinia ripigliar Pifa 297. Rimeffi da' Pifani 331.

In Genova rifiede il Luogotenente del Re di Francia 320.

In Genova vien prefa la mercanzia de' Fiorentini 322.

Ambascisdori de' Fiorentini a Genova 323. Gherardini. Antonio d' Ottaviano 294. Gianfigliazzi. Rinaldo di Giannozzo Gonf. 291. de' Dieci 293. Ambasciadore 300. 309. Rinaldo è avvisato della morte del Duca di Milano 315. de' Dieci 329. loro casa 335. Mess. Jacopo 339. Ginovesi. Balestrieri provvisfionati 293.

Giovanni. Signore di Pifa 332. Rinunzia la Signoria a' Fiorentini 335.336.

Giornea cola sia 293. Girolami. Baroncino sbandito 305. Azzo, e Bernardo suoi fratelli 305.

S. Godenzo 223. Gonfalonieri.

> Niccolajo degli Alberti 285. Luigi Guicciardini 289. Salvestro Medici 289. Michel di Lando 290. Rinaldo Gianfigliazzi 291. Filippo Magalotti 291. Bardo Mancini 291. Donato Acciajuoli 284. Maso degli Albizi 293.

Gonzaga. Francesco Signor di Mantova 300. in lega co' Fiorentini 300.

Governo Combattuto 299. Gozzadini Gio: 300 Futra in Bologna 312 Farto Cav. 312. Ajuta il Papa a ripigliar Bologna 314. Guafconi. Mess Niccolò 337: Da Guarata Matteo 234. Gucci. Guccio di Dino 288.

Aa Gutt-

Guelfi, e Ghibellini 232.
Guerra colla Chiefa 286. col
Gouce di Vintà 232. co Pifani 285. con Ladislau Re
shi Mapoli 357. 288.
Guiccurdini Luigi Gonfalonicre 280.
Guidalorri, Sua Capp. in Sanra Cruce 233.
Guinigi. Paolo Signor di Lucca 315.

I

Mprupeta . Santa Maria a 98. Tavola dell'Impruneta venuta a. Firenze 337.

Ļ

Adislao 'Re di Napolis' impadronisce di Roma ass. Cenca di farti Imperadore 355. Manda Ambascadori a Riranze 355. Va a Roma 357. Pullia Perugia 357. e Arezzo, e Valiano, e Corsona 358. torna a Napoli 358. è rotto a Ceperano 360.

Lajatico : Venduto 335. Di Lando : Michele Ciompo Gonfaloniere 290.

Lanfranchi Gio: uccifo 297. Lapo Vedi do Costigliunchio Lastra a Signa 298.

Lega de' Fiorensini col Re di Francia 300. Golla Chiefa, e co' Malacesti 314. de' Fiorentini co' Sauesi 355. Col Cardinale di Bologna 356. Col Re Lugi 258.

Lioni Bartolommeo di Lione

A Lucca. Va Taga Cappario
354
Lucianano. Refo. a Fiorentini 321.
Luigi Re di Francia in Lega
co' Fiorenaini 358. Perde
cinque navi 359. Va a Prato 359. Toma a Prato 360.
Tradito da' Genoveli 360.
Va a Sieua. Montepulsisto e Roma 260. Vilitam
in Prato dagli Ambalciadori Fiorentini 361. 362.
Luperello. Dà S. Miniato a'
Fiorentini 287.

M.

Achianelli 234. Ghin-VI done 299. Lorenzo Gonfaloniere 334.

Magalatti Giovanni 288. Filippo Gotfalon. 201. 329.

Malacelti Galeotto Capitino de' Fiorencini 285. Carlo 299. 310. 323. 326. 317. vietano il pallo al Conte Alberigo 35/311. 314. Malatelti 320.

Mancini. Bardo Gonf. 291.

Mancini. Bardo Gonf. 201. Manfredi. Afterre Signose di Faenza 200.

Mangioni. Antonio di Cipcia-

Mannucci. Autenio di Vanti

Mantova combactura 300 Signor di Mantova 300. 311. 326.

Da Mantova Melser Galeazzo

Marciano relo a' Fioren. 321. Ma-

Marignand 315. Marignolle 298: Medici. Meis Salveffro Gonfaloniere 289: Antonio di Giovanni di Cambio seculato 304: Francesco, e Giovanm di Bicci 304. Amb 309. Mess. Vieri 304. Antonio di Giovanni di Cambio acculato 304. Antonfo di Jacopo sbandito 3'55. Mercatale di Greve 208? S. Miniato prefo 287. Milano. Sur Duca 301. 309. 311.313 muore'313: Milano follevate 316: Monaci: Ser Niccolò di Ventura 242. Monte Afinajo 221. Monte Accinico 229: Allediato 230. Montedoglio. Conte Giovacching 333. Di Montegranelli. Conte Antonio 333. A Montepulciano va il Re Luigi 360. Monticelli 298. Morelli vennero di Mugel 218. Ruggieri, ovvero Gualtieri 114. 226. Calandro, ovverò Giraldo 224 225.227.232. Bernahd 234. Albertino 226. Giovanni 233. Sua morte 234. 236. 237. 236. Morello 227: Confolo dell' Arte della Lana 228 Effliato 231 233. Barrolommeo 228: 233. 240. 241. int morte ....342.

Berifftie 23 fr 299. 240. de' Prioff 241. fua morte 241. Dino: 214 241. Itamorte xor. Gafandro: de Burrolommeo 234 fua morte 234. Pagolo 234: fat lode 235. Stillittiliate 1381 de' Siettorius4 du Bededecto 24 f. Cetta-24h Gualberto di Barrelommeb 142/ Giovantii di Bărtelommeo 242 254 Differences. Gilliberto de Gio: 242. Nii morre 243. Priniglia di Gior e Pagolò va a Bologna 242. Giulianti detto Giano 244. struittinaco 4/44 fu de' dedici+344+ Gonfalo-Mere : Berndredde di Gio: fquittinato 244'234: fua mortë 30**5**: Bartolomin. di Giano 244. Pagolo di Ginto 244. Niccolajo di Giano 244 Antonio di Giano 244. Andréofa di Gio: di Bartolommeo 244. Maritata a tih Benci 244 Pagolo di Bartolommeo 245. 247. 251. 285. Giovanna Barcolommea di Pagolo 245. sue lodi . 246 Maritata al Barucсі 246. Sendra Giovenna di Pago-A2 2 lo

lo 247. Maritafi all'Arnolfi 247. Morello 248. Morello Andrea 249: prefe moglie 249. Barrolommea di Morello Antonia di Morello 250. Filippa di Morello 250. Pagolo di Morello. Marreo di Morello 250. Tommalo di Morello 250 Bernardo di Morello 250. Gio: fcrittore 218, 248. peggiora il fuo ftato 201. avuto a lospetto 294 esce di Borgo Santa Croce 294. fua prefranza 294. prende mo. glie 295. va a Maffa, a Volterra, e a Settimello 303. fquittinato 324. fua vita, e difavventure 347. 348. de' Gonfalonieri efamina gli Albergati 358. tratto de' Gonfalonieri della Compagnia 359. entra de' dodici 360. Andrea Lionardo di Morello fua nascita, e morte 333. Goftanza Riparata di Gio: naice 332. Giano di Gio: arruoto allo squittino del 1404. 324. 325. Podeftà 338. Jacopo Domenico di Gio: naice 324. Francel. Palquino di Morello nasce 317. Bartolommea Lisabetta di Giovanni nasce 314.

Telda Margherita di Gio: fua nafcita, e morte 307. Simona moglie di Bernardo di Gio: muore 303. Morello di Pagolo 294. Podeftà a Massa 303. Iquittinato 324. Podeftà di Crespine 338. Frances. di Morello 250. Gio: Simone di Pagolo 251. S' ammoglia 252. Alberto Gio: 252. Antoniotto Jacopo 252. muore 362. Lionello Francesco 252. Telda Margherita 252. Bartolommea Lifabetta Gio: di Pagolo 251. fua morte 285. Calandro di Pagolo fuz morte 285. Pagolo Gio: di Morello lua nafcita 194. Maria Telda madre di Morello di Pagolo 195. Matteo Filippo Jacopodi Morello lua natcita 295. Alberto di Gio: fua nafcita 300. muore 333-334. Tommalo Francesco di Morello fua nafcita 300 Antoniotto Jacopo di Gio: lus nascita 300, morte 301. Lionello Francesc, di Gio: fua nascita,e morte 303. Bernardo di Morello sua nalcita 303. Mugello. Sua descrizione 219. Sua bellezza 219. Suabonth 231

NAr-

1, -

0.0 TArdi. Salvestro di Michele 294. De' Nerli Federigo 339. Neve caduta in Firenze 354. Natri

ser Franceico di ser Gianni Dantica 239: ser Niccolò di ser Vonama Monaci Nomio delle Riformagioni 242. ser Michele di ser Aldobrando 252 ser Guido di Messi Dons maio 25a. . . . . . / .: ser Viviano 201. ser Michele Aldobrandi ser Piero di Samminiato · 508. 10 T :

Degli OBizj. Antonio 299. d'Osterich. Du-

ca 309. D' Orienti Duca 322. 131. Orfini. Paolo Capit. de' Fiorentini 299.355.358 359+! 360. Bertoldo Capitano de' Fiorentini 331. Da Ortona. Mels. Francelco

Orvieto si ribella 3591 Oceantuno levati 3/24. 🗥 Conte Ottobuono Terzo 297.

Octo di guerra 288. 

٠:

. Ger in 20 au 1 au 20 au 2 DAce em LPapa wil Daca di Milano 316. tra' Fio--10 A

The second second

. to e. . A 297.

recovini, e' Sangli 321- col ReLadislao 961 era Sanca Chiefa, e i Fiorent 488, col -Conte di Virtà 203. col Conse di Virtù in Venezia 390. Padova prefa 327. prefa da' Winmieni (3.2.

Padova prefa:492. Di l'agnozzo Gregorio 290. Da Palagio. Gonte Antonio 303.347.

Palio di S. Vittorio 285. Da Panzano Giampolo 298. Guglielmo decapitato 306. Panciatichi di Pistoja 8.12.

Pantalepni . Loro cafe 314.917. Rape Langensio VII. muore 354. Gregorio XII. eletto 354. fa Cardinali 355 suoi stipoti affaliscono i Gesdinali -3195. Va a Rimini 1356, gli levano l'abbidionza 357. Alosandeo V. eletto 350. muore in Balagua 159. Giomanni XXIIIh eletto 399. Gregorio XI. 288. Benedetto Antipapa 356.

Parigi Bartelommeo Podekà di Pila 337 Bartolommeo de' Dieci entra in Pifa 335. fatto Podestà di Pisa 336. Parma preia 3.16

Pavia lasciata a Filippo Manisi Misodani 984. no 11 Pazzolatico 208.

Peccinoli Preto dal Gaerani - ggaadatou'. Fiore neini 335. Da Pesero. Malatesta Capit. de' Veneziani 326. de' Fio--irentisi 195 Denie. Permazia Siope 380;

Perugia prefe da Ladislao Re di Napoli asa. prela 288. A2 3 fa

1

fa lega col Conte di Vircu 292. refa al Papa 318. Si da al Duca di Milano 302.

Da Perugia . Fabbrizio foccorre Signa 299. Biordo Capitano de' Fiorentini 209.

Pefte del 1363 in Firenze 234. 238. 285. del 1400. 241. 242.0244 250 303. del 1374- 242. 287. del 1348. 279. fuoi rimedi 282, 283. 284. del 1402. a Milano 313. del 1406. in Pila, e Lucca Cartleling des apres 19. 1

Piacenza. Prefa 116. Pietracaffa venduta 335 Piombino fuo porto profferto a' Fiorentini 323-

Da Pila. Filippo 293. 297. Pifa fotto la protezione del Re di Francia 318. fua citradella prela 326. Conceffa a' Cardinali per fare il Concilio 157. venduta 319 per-- duta 330 in potere de' Gambacorti 332. affediata 333. in poter de' Fiorent 335. prefa dall' Appiano 297: fua cittadella fabbricata dal medefimo 207. venduta 301. in potere del Duca di Milano 301. di Gabbriello Vilcontil

131407 His Carrier Street Pitti. Buonaccorfo Ambafeia-

dore 308. 322. A Prato va il Re Luigi 359. Da Prato Bartolommeo Boccanera 297.

Presanze rimutate 339. Da Poppi. Conse Roberto ribello 303: muore 304. Con-9 te Francesco 304.

Porro. Antonio ucciso 315.

Pulci. Francesc. de'Dieci 319. Pupillare età, e fuoi danni -257 Mecaficality offer

THE CALCULATION OF THE PARTY OF

AT PUBLICATION AND AND ASSESSMENT Da Quarata. Maria Loren. Quaratefi 219. Matteo di Mo-TO 747. Del Quercio. Bobi 300.

obit to a Roll of the

A SECTION OF THE

Think block of R Affacani . Nencio 330. Ricci . Gucciozzo 239. Samminiato di Guccio decapitato 305. Ardingo 105. Ricci efiliati 304. Ruggieridi Mels. Gio: 304. Mafino di Salveftro di Meis-Roffo decapitato 305 OSalveftro, e Tommalo sbanditi 306.

Ricoveri. Agnolo 295, 296. - Niccold Gonfaloniere 296. Antonio di Vanni 300: Del Ricco. Donato decapi-

-tato 291:

Ridoffi Lorenzo d' Antonio di Niccolò de' Dieci 329. Rignano. Guccio da Rignano 249. Maria Agata, e Maria Giovanna fue figliuole 249. Ripafratta 229

Roma in poder di Ladislao Re di Napoli 355, racquiffatt 359 Vavviil Re Luigi 260 Rossi di Parma 314. Piero 315. piglia Parma 316. Rosso. Giovanni 297. Rucellai. Mess. Frances. 296. Meis. Tommalo 200.

٠... ١٠٠٠ ناز د د

SAc-

C Acchetti Jacopo 290 Mess Tommalo Amb. 310. 322. Salviati. Mess. Forete Gonfaloniere 301. Mess. Francecelco 288. Jacopo d' Alamanno 319. fatto Cay. 318. Salvini . Andrea 308. Sambuca prefa 314. Da Samminiato . Ser Piero 308. San Chirico nel Senese 358. San Sipolero 299. Sanca(ciano 299. Sangimignano 299. 💎 Savelli. Paolo Capitano muore 326 Savio Mess.Rinieri 238. 🕆 Della Scala. Mess.Gugliel.321. Piglia Verona 321. uccifo325. Seali. Giorgio 200. decapi-. tato. 291. Scattizza preso 290. Scarperia fondata 230. Schelmi 228. Scotti di Piacenza 316. Mess. Franc piglia Piacenza 317. Sénesi loro matura 358. i Fiorentini dubitano di loro 358. Sermigero. Piero piglia il posfesso di Siena 303. Da Sermona. Messer Gentile il Ambasc. di Ladislao 355. Settimello 304. Storza al foldo de' Fiorentini 359. creduto traditore è trovato innocente 360. Siena fi dà al Duca di Milano 303. a Siena va il Re Luigi 3 60. Siena fa lega col-Con... te di Virru 293. fa pace con Firenze 321.

Da Siena. Messer Cione 298.

Signa combattuta 298. Soldi. Matteo di Federigo 288. Spini suo Palazzo, sua Cappella, e Sepoltura 250. Simone di Rubellato 253. Cristofano d' Ansione Amb-301-Gunfaloniere 320, 324, 329. Squittino degli Uffici di fuori 360. perpetuo fatto da Benedetto Alberti 291. dell'81. . 91. e 93. pag. 293. del 66. pag. 239-Strade di Firenze. Parione 335. Corso de' Tintori 228. Fondaccio 244. S. Martino 245. Porta Rossa 249. 251. Borgo S. Croce 249, 259. 324. . . . . . . . Burella 252. Calimara 305-Mercato Vecchio 305. Mercato Nuovo 305, 308 310. Loggia della Neghittofa - 305. Via Larga de' Legnajuoli 319. Strozzi. Tommalo di Marco 288. Bernardo , e Gio. di Gio: di Marco accuiati 304. T emiss V Agliacozzo Conte

Di TAgliacozzo Conte 359.
Tartaglia difende Bologna 3204

Aliano preso da Ladislao Velori. Bartolommeo 319.

Di Vanni . Matteo di Miche-

Te 294

Ubaldini 221. 223. 228. Cardinsle Uhaldini 228. muore 230. non possono aver Cardinali 230. tiranni di Mugello 130, guerra con effi 187. 312.

Ubertini , Andreino , e Ciapetto ribelli 304-317-318.

Uccellatojo 223.

Veneziani contro il Signor di Padova 125. collegati col Signor di Mantova, e col Duca di Milano 326 hanno Vicenza 126, non mandano al Concilio di Pifa ful principio 357. pigliano Padova 332.

Dal Verme. Jacopo 297. fot-

to Bologna 310.

Vernio 223. Verona prefa 293. 924. 3.25. Vettori. Andreino, e Bustaccio 317. Jacopo d' Alamanno 144. Andrea di Neri Ambafc. 308. "Neri d' Andrea rges-Andres di Nori-330 Vicenza data a' Yeneziani 326. Vicopisano 331. preso 335. Visconti nemici de' Fiorentini 285. Melser Bernabd 1854

287. 291. Giovanni Galesz. zo detto il Conte di Virtà 291- 300. Gio: Maria fao figlipolo battezzato dal Comune di Firenze 191. Gio: Galeazzo fa lega co' Saneli, eco' Perugini 292 fa guerra a' Fiorentini 292. fuoi Capitani 297. compra Pila 301. gli fi dà Siena, e Perugia 302. Gio: Galeazzo muore 313. 314. Gio: Maria Duca di Milano 314. Filippo Maria Conte di Pavia 314. Gabbriello Sig. di Pila 14. Gio: Maria cacciato di Milano 315. Antonio 315. Francesco 315. 316. 317. Gabbriello lotto la protezione del Re di Francia 118. Tratta di vender Pifa 328. 329 Maria Agnefina 329. Mels. Gabbriello 331.

Viterbo fi ribella 359. Vittoria de' Fiorentini fopra i Pifani 286 287. fopra San-

ta Chiefa 288.

Da Urbino. Conse Antonio ri-

belle 304

Da Uzzano. Niceolò Ambric. 311. toghe Bologna al Bentivegli 312. facto pregione 333. rifcoffo dal Commedi Firenze 313. Confaloniere indi compagnia 324. del Dis-- તાં રૂચ્છ.

Bill to the first

1 to 1 (1 to 2) in + 53 %

1**元:F 1 99 社**20 年 10 1 ពីទី១១១៩៤ និង និង 🗀 🗀 🕾

12 A 1 2 Eliza ארבי לבנונים שוקנים בסט.

-1.1

# APPROVAZIONI.

IL Sig. Canonico Antonio de' Ricci si compiaccia di leggere il presente Libro intitolato: la Cronica di Giovanni Morelli, e di vedere se vi sia cosa repugnante alla Cattolica Religione, ed al buono costune, e referisca.

Dat. questo di primo Ottobre 1717.

Orazio Mazzei Vic. Gen.

Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Vic. Gen. di Firenze.

Avendo letto il presente libro in esecuzione de i comandamenti di VS. Illustris. e Reverendissima, non v'ho trovato cosa repugnante alla nostra S. Fede, ed a i bunni costumi; sh fede di che m. p. Di Casa 8. Ottobre 1717.

Antonio de' Ricci Canonico Fiorentino.

Attesa la sopraddetta relazione si stampi.

Orazio Mazzei Vic. Gen.

Ordine, e Commissione del Padre Reverendiss. Inquititore Generale di Firenze si compiaccia il Padre Lettore Don Stefano Trenta Cassinense di leggere il presente libro intitolato: la Cronica di Giovanni Morelli, e riferire se vi sia cosa contro la Fede Cattolica, e buoni costumi.

Dat. nel S. Ufiz. di Firenz. questo dì 12. Ottobre 1717.

Maestro Fr.B. Bernardi Min. Conv. Vic. Gen. del S. Uff.



•

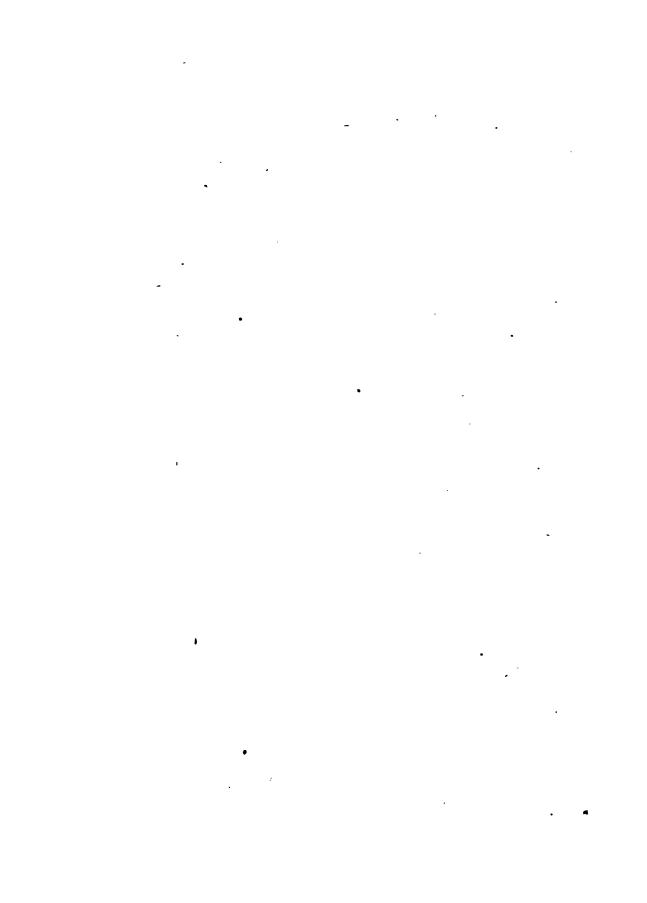

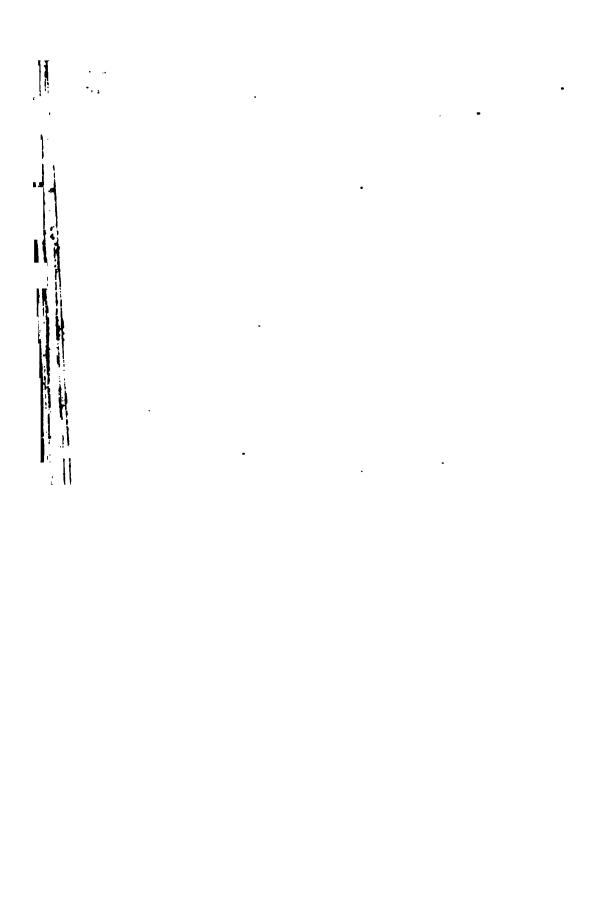

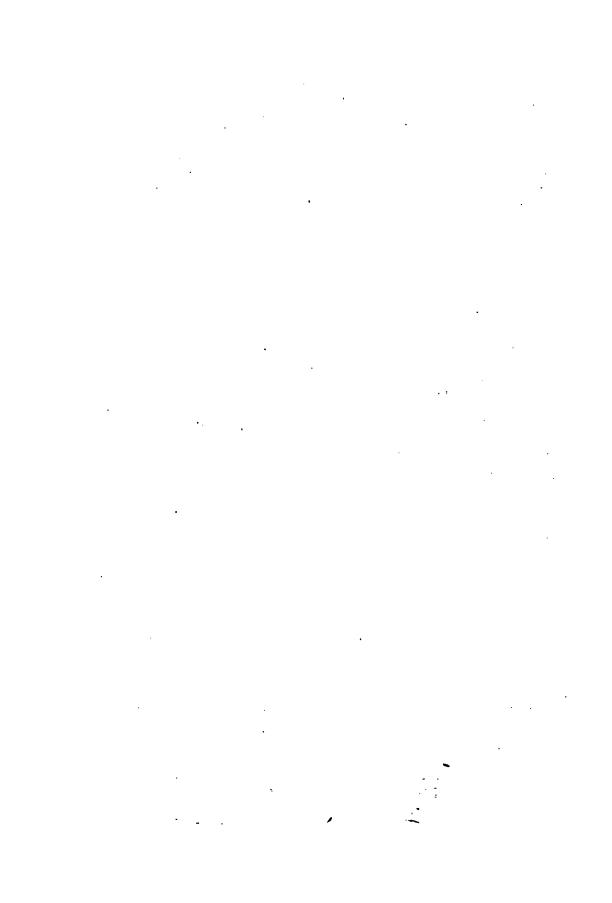

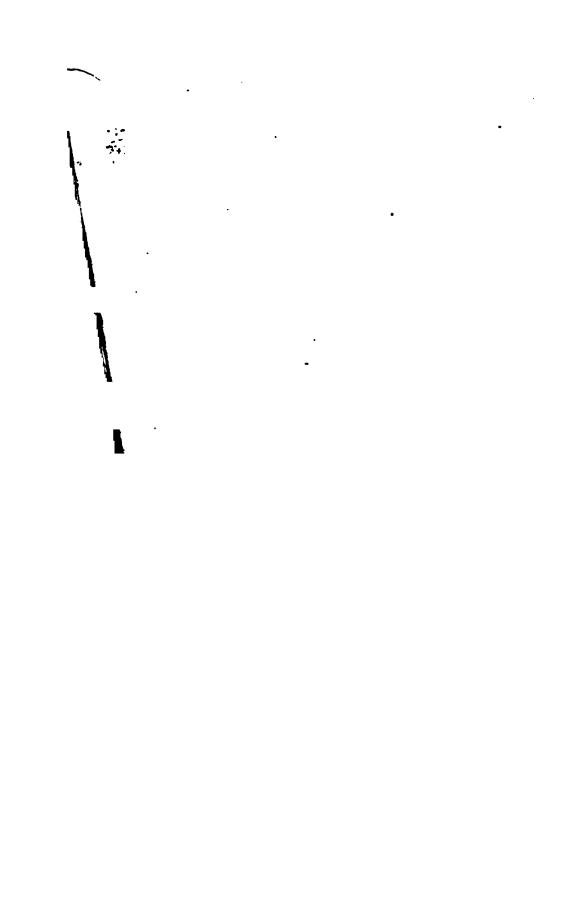

-~ 

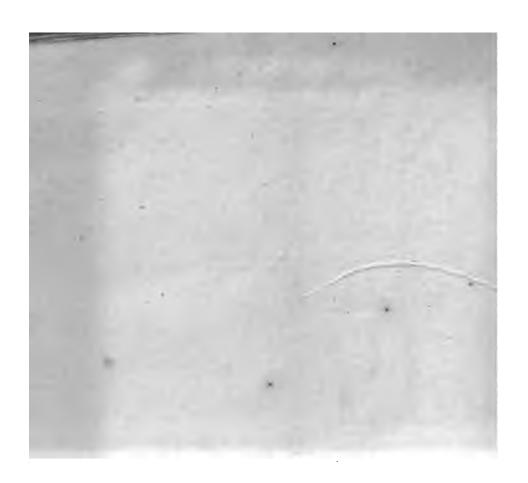

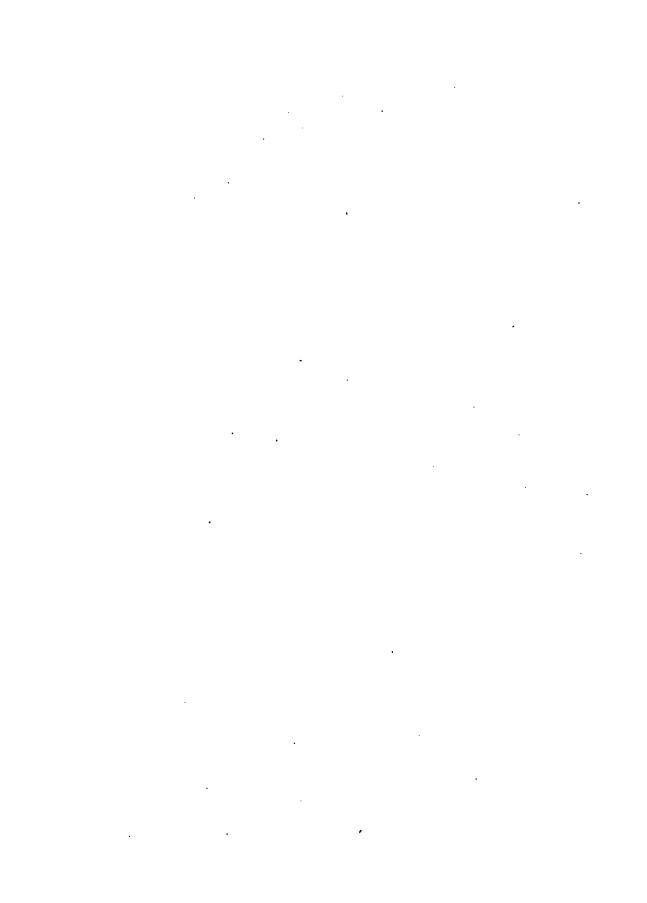



DG 737.2 M22 C.1 Istoria fiorentina di Ricordan Stanford University Libraries
3 6105 039 776 039

| DATE DUE |  |        |           |
|----------|--|--------|-----------|
|          |  |        |           |
| ļ        |  | WL 141 | 200       |
|          |  | 25 14  | 986       |
|          |  |        |           |
|          |  |        |           |
|          |  |        |           |
|          |  |        | <b></b> - |
|          |  |        |           |
|          |  |        |           |
|          |  |        |           |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARI STANFORD, CALIFORNIA 94305

